CENNO STORICO **SULLA SCUOLA** MUSICALE DI NAPOLI DEL CAVALIERE...



#### Dispensa

#### CENNO STORICO

STELLA

## ZUOLA MUSICALE

DI MAPOLI

Davabere FRANCESCO PLORIMO



AFOADOCA (MINIMA DI LORENZO ROCCO (MINIM

B70.1.61.

#### CENNO STORICO

SULLA

### SCOOPY MASICYPB

elecaie se

- DEL

Cavaliere FRANCESCO FLORIMO

ARCHIVISTA BEL REAL COLLEGIO DI MUSICA IN S. PIETRO A MAJELLA

Vol. II.





TIPOGRAFIA DI LORENZO ROCCO Largo Montecalvario, 4, 5 e 0. 1874



## COLLEGIO REALE DI MUSICA

#### S. SEBASTIANO E S. PIETRO A MAJELLA

# - FREE HEVER (PAP)

#### CARLO CONTI (1)

Nella vetusta Arpino, città di classiche reminiscenze, che fin da remoti tempi fu patria di summi ingegni; chèn escimente il 14 ottobre 1797. Carlo Conti, figlio di Laigi e di Maria Ruggieri, cittadini agiati, di civil condizione e commenderoli sotto tutti i ricuardi.

Garlo Conti si volos da prima a studiar chimica e medican per contentra i suoi ginultiri. um mastranos fina dai suoi primi anni indicibito trasporto, per la musica, si descio finalmenta il pedro, quanturque suo malgrado, a secondar questa auturale inclinazione dal figlio, e lo condesso in Napolio, per collocarto nal Real Collegio di Sun Schaulto, Contexa si giovanette l'amo tredicenzimo quando fia anmessa alumno. Da prima fo destinato alla secola del valentiamo Giuvano Furro per apprendere partinació el ormanias sonatos, Itolitzadosi in tall serveri studii, venno amenica di traccini del contropunto secondo i dettami di Leonardo Leo. Trascorsi alemia main, per conoccerne la bellezar della scuola di Burnate, senna abbandonare il Tritto, si mise a studiar contropunto sono fedele Fennació, fie fini di compiere i suoi

<sup>(1)</sup> A questa biografia sogue anche un'appendice.

atudii di composizione sotto Nicolò Zingarelli, il maestro o precettore affettuoso, che seppe assai bene guidarlo e dirigerlo nella composizione vocale, additandogli le vere e nure fonti del bello, quello ove potesse rinvenire l'inestimabile tesoro dell'italica armonia. Trovandosi in quel tempo in Napoli l'egregio compositore Simone Mayer, ottenne di fare sotto la direzione di si valente artista un corso compiuto d'istrumentazione, e molte composizioni di diverso genere scrisso con poesia presa dai libretti di opere, che più tardi gli servicana nei came modelli nelle sue composizioni teatrali. Inoltrato di molto nella scienza del contropunto, forono suoi studii prediletti, a consiglio dello Zingarelli, l'osservare e meditare le opere classiche dei postri grandi maestri dell'arte usciti dai Conservatorii, e tra questi egli prediligeva Jommelli Piccioni e Sacchini: ma di aronosito si dedicò a studiare le musiche dei celebri maestri alemanni Havda . Mozart e Sebastiano Bach, dai quali trasse immensi vantaggi. specialmente pella parte armonica ove in seguito si rese tanto sapiente. Buon frutto trasse il Conti degli avuti inscgnamenti, e di buon' ora ne diè pruove non dubbie compomendo inni per chiesa, messe e sinfonia che gli meritarano l'approvazione dei maestri dell'arte e dell'universale. Non è a pegarsi che tutti i giovani compositori di quel tempo correvano sulle orme di colui che aveva vià dato l'impronta al secolo, di Gioacchino Rossini, Il Conti, allievo ancora del Collegio, scrisse pel teatrino dello stesso la sua prima operetta buffa eseguita dai suoi medesimi compagni, la quale ebbe per titolo Le Truppe in Franconia, andata in iscena nello scorcio del 1819. Quantunque sotto la severa disciplina dello Zingarelli, pure volle anche legarsi al carro trionfale del fortunato innovatore , e cerco non già imitarlo nel grande, perchè era ardua e quasi impossibile impresa per un giovine esordiente nella difficile arte del comporre, ma soltanto corrergli dietro e seguirlo pei così detti crescendo, nelle cabalette, e nutrendo la parte orchestrale più di quello che

siraticale avevano gli antecessori di Rossini. L'opera chie felicissimo successo, e Rossini che trovavasi in Napoli, giovanissime ancora, invitato si recò a sentirla, e terminata la rappresentazione, volte abbracciare il Conti a cui manifestò totta la sua compiacenza, e fu largo di lodi al novello esordiente per questo suo primo lavoro. Al tempo stesso non mancò di rallegrarsi collo Zingarelli e di complimentario del felice successo dell'alunno già battezzato ad un tratto maestro: ma Zingarelli invece di ringraziamenti a tanta bella parole di elogio direttegli da Rossini, apostrofandolo così gli discorse: " Min caro maestro, voi mi rovinate tutti questi - miei allievi, che non vogliono imitare altri che voi, solo e voi. » Rossini alla sua volta con quel suo cinismo e natorale giorialità, tanto insita al suo carattere, risnosegli -- Potrebbero non rovinarsi, venerato maestro, questi vostri a cari giavani . limitandosi ad imitar voi, zalo voi, a Zingarelli piego le spalle e non disse altro, e Rossini continua nella sua ilarità. lo, quantunque molto ragazzo allera, he ancor presente quella comica scena, che moltissimi anni dono mi rinetà Rossini ridendo o parlandomi dello Zingarelli. · Incoraggiato da questo primo successo, scrisse il Centi nel

4830 Le Pace desiderate, nel 1893 il Franço delle Giussisiaie, tutte deu pel Testro Nuovo, dev unanime innontarumo il pubblico favore. Nollo stesso anno compuse per los medesime secso l'opera somienzi Minntropsia e pentimento, che meglia accurrita e più claberata che lo antecedenta, produsse tale efficio el debe tale ouccesso di entancia, che con asoldisfazione dell'intero pubblico si rappresenti per tutta la stagione testrale di quell'anno. Nella cavatina di Biogio fosso comico) del primo atto di quest'opera, si esevera gran viventi, accuratera de deguna nel partico pere con chiarcare e defetto, doi principali che distinero questo compositore in tutte lo sue opere, mostrandosi sempre questo compositore in tutte lo sue opere, mostrandosi sempre questo compositore in tutte lo sue opere, mostrandosi sempre questo compositori in ducto lo sue opere, mostrandosi sempre valente compromistri e duceto a cerer i studii. La cavatina, in mi mante, di Carlotta (1997-ma)o, ila un hel recilativo, poi un cantoline foli che ha tutta in forma Rossimiana, e precessamente interda i Amiria o pue di un mileo dell'Otello. Questo di mo dei principali peccaluzzi sel Canti, a così posisso chiamatari, l'essere troppo tetere insitatori el Blossami, o perri il biossami, perri all'attenta della soa musica manca quasi scoppo di novali ac felexi esparazioni. Il finile del 1º alto, como tetti i siami e pezzi concertati, à accuristimente conposito, armustoso, como un cappunalindi chi opositori con prote tutte al los vero regultivo, e quanda casse e reletto d'un-arme, accessario conseguenza di questa conspisario.

insitato a scrivere in Roma nel 1827, ginsto in quell'anno che Bedini userva dal Collegio per recarsi in Milano. serisse per quel Teatro Valle Elanocente in periolio e L'Audaria fortunata che nincapero, e dono compose l'opera mecosa Bartolomeo della Caralla, rimastavi popolarissima sino a giorni postri, e l'incontro deciso di quest'ultima fu per Roma un vero assenimento musicale; onde dalle ovazioni di quel popolo vivace e dai conforti siaceri degli amici attinse vigore e coraggio a rieglio fare nei posteriori suoi lavori. Ripalriales), scrisso pel Teatro Nuovo fela Argoonesi in Nopoli. che fece rappresentare nel dicembre dello stesso anno 1827. Quest opera incontrò tanto favore, che per molti anni si contuniù a rappresentare non solo in ouel teatro, ma in molta altri il Italia, e senspre lodata, applaudita ed encomiata da per ogna dove. Nel 1828, impegnato dall'impresario di San Carlo a comporro un'opera per la gala del 6 luglio, cominciò a ampirare I Alexi, soggetto tratto da una tragedia del Duca d. Ventignano, che avera avuto strepitoso successo sulle scene dei Florentina, ina sopraffatto da grave malattia che minure ava acculerlo, non potò portaria a compimiento aveva però li recinato il primo atto e porzione del secondo Il Soprintendente de' R. Teatra, onde non far maneare lo spettacolo quella sera di gala, rrego il maestro Nigola Varcar, allora vennto in Napoli a serivere per San Carlo Zudia ed Astorica,

di terminare la composizione del Conti; questi graziosamente ne assunse l'impegno, e l'esegul, anche per far cosa grata all'amien e collega Contr e toglierlo da un munaccio L'opera non choe alcun successo, e non si rappresentò che per le sole quattre sere di obbligo per gli appaltati. Nell'anno appresso 1829 serisse per lo stesso San Carlo l'Olimpia, e con questa novella produzione preso una formale rivincita alla caduta dell' Alexi. L' Olimpia ebbo splendidissimo successo, ed è considerata como la migliore di tutte le sue composizioni teatrali per fattura, per ispontaneità di felici pensieri e per nna forbita e bene intesa orchestrazione. Il gran finale di quest' opera è un nezzo degno di un gran maestro. Quivi tutto è grandioso, imponente : solenne il tempo che precede l'andante, l'andante stesso, il secondo tempo e la stretta; l'istrumentazione elaborata e ricercata: il concerto delle voci principali magnifico, ed il coro che l'accompagna di grandissimo effetto. Il profondo contropuntista vi si rivela con tutta la forza e maestà della sua dottrina, non mai disgiunta dalla severità, accoppiata a buon gusto, eleganza di fraseggio o svolgimento delle parti: e venue gindicato dai maestri dell'arte un pezzo colossale e di sorprendente effetto; ed ogni valente compositore non si rifiuterebbe di apporre il suo nome sotto questo magistrale pezzo. A sentimento di tutti I Ofimpia à l'opera che diede al Conti più ripomanza e le mise a Irrello dei prinii compositori di quel tempo, ricco per altro de begl'ingegni. L'impresario, che lo era pure del teatro di Milano, fiducioso nel merito del Conti, e sperando molto nel suo avvenire, dopo tanto successo ottenuto in Sau Carlo, l'invitò a scrivere un'opera per la Scala, impegno che volentieri accetto, ed immediatamente si diresse a quella volta. Gioranna Shore fu il soggetto che il poeta Felice Renioni gli presento, e che Conti ben volentieri accolse. Questo libretto, ricco di beilissimi versi e che progredisce con interesse sempre crescente sino alla fine del segondo atto, cade totalmente por nella svolgimento del dramma per la sua tristissima fineGiovanne che muore di fame sulla scena non è azione musicabile (1).

Peta e mastiva, accordisi che la possione era assalutamente subgitata, pensarono in betreve pricio di tempe rimediarri alla meglio possibile, o trovarono modo come portare la catastrofe del piagocelno d'armuna al ieto fine: il pubblico a spitavali le sforzo operato dai due compositor, pecchè il rimodio fu protto, opportuno ed a tempo. Ma nelle opere d'arte i quando le prime impressioni arrivano afavoressi, è difficule a santa piocher intalare poi perende quantonque rimuntata la catastrofe, e di nuove melodos arrecchito il nesvo ultime atto, pure la Giovanno Shora non then che un successo di semplice stima, e visto solo in Milno, e bi n altri paesi mas ai riprodossa. Molti petri venore pubblicati per le stampe dall' editore Giovanni Ricordi, ed elegiati da per ogni dove, e georralmento reputati stupendi o dottamente composti.

Rossini aveva accettato l'impegno di comporre la cantata per l'inaugurazione del busto di Vincenzo Monti al Teatro dei Filodrammatici: non avendo potnto, per causa di salute, recarsi in Milano al tempo stabilito, fu al Conti che si diede l'osorevole incarice di musicare i bellissimi versi di Andrea Maffei scritti per la solongità della circontanza, ch'egli sespe vestire di nobili e gentili melodie, le quali eseguita dalla celebro Giuditta Pasta, divennero pei popolari, e per le strade si sentivano ripetere dal pubblico Milanese. Cost con avero avuto la bella ventura di unire il suo nome a quello dei due chiari poeti, vantaggiò la fama del Conti. Di altre composizioni, como a dire contato, cors, pezzi de comera, pessi per istrumenti diversi, sinfonie, concerti, ne lasciò copia non piecola. Di musicho chiesastiche scrisso sei meme solenci di gloria per quattro voci con cori ed orchestra; duo messe funebri (idem); un Gredo famoso per la forza di con-

<sup>(1)</sup> Sul mento di questa musica e sulla sua riuscita, anni che estenderci su disamina, abbiam creduto meglio riportare ciù che in allora 20 scriziore i giornali. Vedi il num. I dell'appendice-

cennes, per l'aspressions delle parvile, per la giusta misura, en pru una sobria e hen raginatta rochestrazione, rincesse la fodi e l'ammirations del pubblico non sole, ma dei martiri e pertiti dell'arte che l'ascoltarone, quando la prima volta si eseguì solia Chiesa di Santa Chiera mi Napoli per la ricorrema della monacanone della nobile damigdità Rain del Duchi di Ritrio Sieras. Estessa anora molti Diazet Bensius, l'a Denne, Megnificat, Soler Regina, gran ansura del Testam ergo, molti Solmi per più una cia cerè e secca accompagnati da grando orchestra, e molte Litensia a due, tre e quattivo esci con orchestra.

Or inte queste secre compesitioni, che he avute quasi inte nott'orchio, è mi opinione che sono netwoll per la so-leanità del cante sodo e religioso, per l'eguaglianza delle stile, pel carattere devote unito alla più seroca espressione delle purele e per ui o'renhastrinos pians si, se vuolsi, ma non fragorosa ed assordante, e ben iontana dal ricordere mai lo sitile e le pumpo della musca teatralo. Qui possame dire che termuna il primo periodo della vata artistica dell'ergergio mestro Carlo Conti.

Il pasire di hi, Luigi Cont, di agiata fertana, mal sopportrav che il figlio Carle secriciaso in professione di mantro compositore teatrale; o perchè molto innazi negli anni, pensa questo protesta per rechimena o a li figlio, onde in run vece prandesse le rediai degli affari di famiglia. Giovane sacera era il nestro Conti, o molto avandi in quella carriera che fine alfora save percorata luminosamente con plazao universale, e in cui al promettiva più brillante avvenzre; ma malla coranto il fantassem di quolti inchristate gieria che tanto sarride alla gioventi\u00e4 e la seduce, ni mostrò più lacchimovaleal sodifiatenesci dei sono carle che ondi se stesso, el chbediente ai veleri pateraj, abbaschon in un subbio la vita pubblica artistica per la privata familiare o demestica. Dopo Milano, riride Napoli, per dere un addio agli ameri, al tearo, ona però all'arte, che formanondi i perno pricerpola della

sua vita, continuò a coltivare con mú fervore ed amore. La sua ritirata dalla palestra teatrale recò dispiacere a tutta ... e rank all' Italia un compositore che avrebbe cresciuta di un'altra fronda d'alloro la sua nur troppo grande corona, come fecero quelli che rimasero costanti nell'arringo. Ritiratori diengita in Arnino lontano dalle illusioni della camilale , dai riimori teatrali , e dalle affascinanti glorie che dona la divina arte de suom ai culturi di essa , dedicatosi tutto agli affari domestici . vissa dimenticato ner linga neriodo di tempo a tutti, e quasi a se medesimo ancora. Cost dopo qualche anno per accondiscendere alla volontà del padre si determinó a menar moglie, e nel di 11 febbraio del 1833 sposò una leggiadra giovinetta bellissima di forme e ricca di fortuna e di morali virtù. Luisa Villa nativa di Balsorano . figlia ed erede unica , ed appartenenta ad una della prime famiglie di quel contado. Nella più sovulsabile vita domestica visse felicemente Carlo Conti sino al 1837, e nel periodo di guattro anni la Luisa lo fece gadre avventuroso di trefigliueli, Luigi, Nicola e Filomena. Fu in questo ango, per lui di disgrazia, che immaturamente perdè la moglie . nel fore degli anni , giacchà ne contava 25 appena. La fatale aventura che lo coloi toglicadogli la compagna che doveva infiorare ed abbelliro tutta la sua vita, lo rese quasi istamelito, sempre triste, constabondo e scoragiciato, facendo fin temere per lungo tempo che avesse a perdere la ragione. Visse in una perfetta solitudine, lontano e separato da totta, suche dagle intimi amici: divenue misantonno, ed in intella solitodice in ciu passava monotone le giornale trovò solo qualche leggiero sollievo, quando dopo qualche anno ricominció a coltivare di bel nuovo quell'arto che tante dalei emozioni ga aveva donato ne'nrimi anni anoi giovanili e nei primordo della sua brillante curpera. Fu in quel tempo di profonde meditazioni che si dedico a scrivere un motodo di contropunto, che introdusse ed adottù por nel Collegio quando divenne muestro. Morto Nicolò Zingarelli nel 1837.

l'Accademia di Rella Arti di Napoli, sezione Filarmonica, nomine in sma wece il 46 aprile 1840 Carlo Conta socio ordinario. Quantunque ritirato dalla vita artistica . era però sempre a giorna delle nevità che si mostravano sull'orizzonte musicale, o che culi immantinente acquistava; le sue contieme escursioni da Armino in Napoli crano sempre nello scopo di sentire qualche novella produzione che si dava nei teatra. comure per assistere a qualche pubblica o privata esecuzione musicale, od in fine per provvedersi di musica classica. affin di alimentare i suoi studii giornalieri. Si è detto nella erima narte di quest' opera (1) come nominato Saverio Mercadante a direttore del Collegio, Gaetano Donizetti si dimiso And nosto che necessiva di maestro di contropunto e composizione , nosto che il direttore Blercadante , col beneplacito del governo del Collegio, offri a Carlo Conti. e come il Renominolio maestro in data del 20 febbrajo 1846. Si ebbe per fortunato avvenimento di questo Collegio ch'egli finalmente acceltasse l'invito, perchè in quello il sno cuore sentiva la compiacenza di beneficare. Quanti immegliamenti egli avesse amortato alla famosa' tradizionale scuola di Scarlatti e di Burante, fu da noi diffusamente detto nella stessa prima narte As questo Cenno derico Egli, amato e rispettato non selodalla facultà musicale di Napoli, ma dall'estere nazioni ancora come gran muestro di contropunto, tenne quel posto per muss fre lustra, nei onali fra molti alliesi si distinsera Filingo Marchetti, Erennio Gammieri ed Ernesto Viceconte. dei quali il merito dà loro diritto ad essere particolarmente menzionali in quest'opera

Nel 8847 specò in seconde nozze la pregevole signora Clarinda Sangermano, dalta quale ebbe l'ultimo ingliniolo Achilla che pure tanta bella dispossione mottrava per la mussaa, ma che dalla morte del padre fu rehiamato a dirigere la faccerole di sua famiglia nacore giovanissimo, quantituque hese

(1) Si regga a pag. 68.

sernti nall'istruziona letteraria. Ne il torrente della vicande politiche, ne la paura per la successa reazione distrussero un-Inno a guisa di Contata scritto dal Conti nella ricorrenza della Costatuzanne data un Nanoli dal Re Ferdagando II eseguato un San Carlo nel 29 gennaio 1848, e che ebbe gran successo A ereferenza è degna di elagra una brillantissuma ferentelle unestata all Inne. così dette. Borbenico, composizione spontanea, elegante, mena di grazia, con una musica mecante, briosa e volutinosa: questa tarantella che ottenne tanto meritato surpesso, arche perchè composta per la cirrostanza, era divemuta popolare. Nella mia qualità di bibliotecario fui accorte a rituraria subito dall'impresario, che ner legge era obbirgato a consegnarmi l'intera cantata, Dal 1848, quando si rappresenté, sino al 1859, la tenni gelesamente nascosta, negando anche di farla osservare a coloro che me la dimandarane Ma cambiate le vicende nobitiche la miss di hel miore. alla luce del giorno, ed ora trovasi registrata e situata vicipo a tutte le altre opere del Conte.

Nel 1885 fin eletto presidente della Reale Academus di Belle Arti in Nigoni dopo il Cax. Milesca gel trensio del 1855 al 1855. Nel astembre di quest'ultimo anno venne nominate a meggioranza di voli especitario perpetuto, dopo la merte di Cesiazza Angelin. Egli si foce più volle ammirre per scandifiche momori culla musica vosale di atriminentale accutte e seciate in quella artistica admanaza, che venrezo lodize di coccanute anche dallo altre accademente le minima generali, a che furono pubblicate per le atampe ne renderenti di quella accademua. In questo per lus amo avcuettroso venne imaginto dell'ociden carallereso di Princerea i, e per la more dei mostro Bibley venne nominità con carrisponetto dell'iditto di Franca in billitatione cel celebre laseri. E narrario nolla prinza parte di quest'opera si con con el 1886 prorea la ferna resoluzione di dimet-

<sup>(1)</sup> Vedi a sog, 69

tersi dalla carica più onorifica e dignitosa che lucratira che teneva nel Collegio siccome primo maestro di contropunto e composizione. Abbandonando però la scuola del Collegio, non rimase estraneo all'arte che studiava e coltivava sempre mine nelle diverse stagioni dell'anno quando per mesi veniva ad abitare in Napoli. l'esercitava dande in sua casa graziosamonte lezione si a quei giovani del Collegio che non avevano isrminati uscendo i loro studii, si narimente a tutti quegli artisti, dilettanți e maestri che gli dimandavano lezioni e consigli, e non mai si negava di darli a chi che sia, e sempre accompagnati da aquisiti moili di cortesia e disinteressatamente, senza voler mai compenso, anzi adegnandosi se qualcheduno si permettesse mai parlargli di retribuzione qualunque. Pregato dal governo e dal direttore Mercadante, veniva a prender parte, e qualche volta direttamente da Arnino, agli esami che si facevano si per conferire posti di maestro, come per concedere posta gratuiti agli alunni del Collegio, Risnettato ed oporato da tutto il consesso artistico, occupava semwe it prime posto done il direttore, ed era anche il primo chiamato a ragionare la votazione.

Quando avvenne la dugrazia al direstare Mercadante da perfere la visa e i credi che il venarendo claco per la piata sventura crezse hisogoo che alcuno gli fosse passo d'allate a condinerario nell'alta sau caries, il governo del Collegno code farido deparamente supplice nel lungo periodo della sau malattia si rivolte di bel nuovo al cav. Conti, e conocendo la passione che soupre nutriva per l'arce l'amore che portiva alla gioventà studiosa e dedicerosa di reprendere da li, no solo velante, ma divenuto sommo (5). Il governo allera (l'abbion già dotto nella parte pruna) cui hobbignate e gratisoi modi propò il Consia nyrenedere al in

<sup>(1)</sup> Tale lo credera Gionochino Rossini, che lo chiamava, come a me ripotulo volte disse a Parigi, il primo maestro di contrapunto di questo periodo di secolo che notesse vanture l'Italia.

nocto che qualche anno prima aveva lasciato, ed allora vacante perché messa Giuseppe Lilla con decreta del 26 giagr o 1862 in dispombilità per l'incurabile malattia di demenza; ed anche l'altre più onorevole che gli offriva di coadintore al directione Mercadante col soldo di duc. 75 mensuali (L. 318,75). Egli da pr.ma si nego, e disse non poter accettare per circostanze di femiglia; ma sopraffatto dalle premure del governo del Collegio, dalle incessanti pregluera degli amici, e dat sincere e fervidi voti di quei giovanetti del Collegio che desideravano averlo di bel nuovo a loco maestro, ed na ultamo per dare all'apuco e collega Mercadante una pruova non dubbas della stima e rispetto che per lui nutriva, accettò i due mearichi alle sopraccennale condizioni, e colla stessa data del 26 gennajo 4862 S. M. il Re d'Italia lo nominò alla doppia carica, e gli diede le insegne di cavaliere dell'ordine di S. Maurizio e Lazzaro. El giovo sommamente all'arle con le lezsoni ed i consigli che dava ai giovani del Collegio, che per retribuzione lo amavano assaissimo; era assidao, istancabile nel compiero il suo ufficio, della qual cosa fummo testimont noi stessi che lo vedemmo trarre ogni di di buon ora a unesto Collegio e dimorarvi per lungo tempo ancora sempre arcante a Mercadante, coadiuvandolo ove solo non bastava per gli acciacchi di sua saluto a reggere il pondo della para te musicale del Collegio; immancabilo poi alla sua scuola. quando il tempo non bastavagli per dare lezioni a tutti i suos allievs, li pregava di recarsi nella giornata in sua casa, dove ad egnun di loro graziosamente le dava; e sino a qualche giorno prama di partire per Arpino, sebbene travagliato da un'ardente febbre e molto sofferente, pure dal letto volle dare I nitima lezione ali alunno pensionista del Collegio sig. Magnetti (come questi stesso nu ripeteva piangendo dopo avsenula la morte di lui), e con paterna amorevolezza fece di suo proprio pugno le correzioni allo scritto-

L'inverno del 1868 gli fu fatale, e lo passò quasi tutto affitto dall'asma e da un'ostinalissima tosse; e quantun-

Versa i primi giorni di giupno venne assolito da non forte ellarera, ch'egli disprezzatore, come sempre si mostrò, della stan-sainte, non curava punto: pure cami giorno lo sfiniva el tito, e sel verso la metà del mese, insbilitato a camminare, si decise a prender lette, ove una gagliarda febbre non la lusció nib. Chiamate une dei professorit del Collagiat. Il chiarissimo cavaliere Giovanni Pagana , questi fece molte case della sua malattia, che dichiarò grave<sup>1</sup>, gravissima , anche perchè complicata , e di difficile guarigione. Corcé da prime mitigare la diarres, ed ottenuto fonesto primo vantaggio, consiglió i suoi figli e parenti, che indefessamente l'assistevano, a trasportarlo in Arpmo, ove anche egli desiderava unirsi al resto della famiglia che da molti giorni ausiosamente lo attendeva. Giunto Carlo Conti in Arpino, si fratello Tammaso serieso a Mercadante delle sofferenze che pativa l'inferme e della gravità del male che le menecciava (1). Done qualche giorno, a causa anche degli strapazza del visente, tutti i mali di cui era minaccusto si mestrarono stella lore evidenza , tanto che si spaventerono inco selo i medici curanti, ma gli altri professori dei passa circonvi-(1) La risposta del Mercadante è rinortata nall'appendica. Vedi il

num, (I,

cini chimati a chemilto. Una diarrea bilinas muones o aterro intesiniale con ingorga el fegota; una compazione o inforcimento delle base del poisme destre con pero idrusta rasc: ecco. mali che solla lero potanza si sunaccherazione tatti in um volta, a secondo della relazione dei moltra tatti in cassa per solla per troncargii la vita. Il giorno (1 luglia) alla settio era p. a., appean acceso dal letta, si senti umeno, a surivato a procunziare lo solo parolo; son merio f siti era cadevera.

La sua inaspettata fine fu pianta amaramente da tutti quelli che le conescevano da vicino, e da meltissimi anche che le sapevano per la fama e riputazione che godea di grande artista. Il giorno del funesto annunzio della sua morte fu giorno di vero lutto pel Collegio di Musica; governo, direttore, maestri, superiori del luogo, alunni, impiegati, ed anche le persone della famiglia e gl'inservienti tutti si commossero alle lagrime. Gli amici perderono in lui il più vero e leale amico : i galantuomon e gli nomini onesti il lore rappresentante : i suoi discepoli il più datto ed il più affettuoso maestro : i maestri del Collegio il niti degno collega : l'arte uno de più grandi cultori e sostegni. Amicissimo come era di Roseini, credei mio dovere nel dargli partecipazione della morte del Centi di mandareli una sua fotografia melte somigliante, e Rossini mi scrisse in data del 10 settembre una commovento lettera (4).

Saverio Mercadente, appeas saputa la funesta noova, serisse al figlio del defunto, Luigi, ia Arptae una lettera che fu una seconda manifestarnos della stima a dell'affetto di queato altro gran mecetro al Canti, e più particolarmente alla sun scuola (3).

Il governo del Collegio, dopo approvazione amperiore, dispose solemni funcrali nella chiesa di San Pietro a Majella, tutta abbrunata e risplendente di mille terchi con catafalco in

<sup>(1)</sup> Vedi appendice num III.

<sup>(2)</sup> Vedi nell'appendice il num, IV,

mezzo, attorno al quale si leggevano le bellissime iscrizioni del dotto canonico sig. Giovanni Scherillo professore di lingua latina superiore di questo Collegio (i); ma la gran pomna della cerimonia era tutta riconcentrata nella musica-

Una grandissiam nel imponente orchestra vederusi, ove intervenence a sacera son solo gli alianai tudi. Collegio col rispetitivi maestri, ma leonanche i professori più emissenti di Napeli, che grazioamando e spentanzenennie risa ai congregareno per rendere l'Olikimo tribato di stina sitia ara menoria dell'esisioto. Si eseguirono da prima la sindimia fanciere, i dilari siniticala R. Lemento del Barodi dei ma fanciere, ci iltra siniticala R. Lemento del Barodi dei prochà molto sofferencia, i quel giorno restavaria in chiesa ciante e triste alla testa del suo Collegio, nomendo colla sua presenza la menoria, dell'imico che non cra più.

La mesza fanchre für quella della Zingarelli, diretta dai menetro Surra olltere dei Centi e del Mercadanta. Un dotto rid affittasse elegis fanchre, scriito dal cav. Michele Balcachini, governatere del Cellegio, venne recitato dal sultofatta canencio Scherillo. Intervenere alla lugadre cerimenta, non solo i più cospicui e dittinti personaggi della città di Napoli, appartenenti a tutta le classi della società, na benacche le corperazioni e le accademie scientifiche ed urtistiche, e tutti fiper rendere un utiliona attestato di sisma al grande artista, all'onesto cittadino, all'unomo uncorruttible, di anzi prancipi el eminentamente cristiani. Che sia per derare sumpre la sun memoria, e che siagli leggiera la terra che lo copre, come profondo è in no di I dolore de tutti risentiamo per la sun irrepartibile perdita. Ecco il ritratte che si pob fare è il loi:

« Alto della persona, diritto e hen complessionato; testa grande e di forme pronunziate assai; viso lungo, spaziona la fronte e calva; occhi azzurri, sinceri e sorridenti; d'in-

<sup>(1)</sup> Queste iscrizioni saranno riportate in fine.

dele amesa e genvale; paralatore pieno di vita, conversavie, amabile, fecto anche, e per lo più argute e senecazano; parco nei sono decideri, e conlesto del sono stato sociale, cone unille nella resperità, rassegnato elle disarriente, affabile, benefice con tatti y afferimato e fodica amicintis; saldo nei proprii dover; virtuoso ed integerrimo, santo di proprii doveri; virtuoso ed integerrimo di modo gentifice contesti. Conciliava a lui, al prime vederlo, in tutti reversare ad anore «.

La sua perdita è più sensibile in questo momento, che l'arte, onde essere revocata alla purezza delle sue fonti, ha hisogno di seru rappresentanti, anche per tramandare le solenni tradizioni dell'antica nostra scuola, quando la musica era scienza ed arte, per sostenere le grandezze della sua storia e le alte sue rinomanze, cui per la tristizia dei tempi che corrone, melti che si mascherane seccome progressati, avrebbero in mente di avvilire e prestituire : ma si persuadano, ed una volta per sempre, i così detti innovatori, i Vaonerzona del grorno, a proferenza, che la vera arte è immutabile, e quello che fu bello e sublime due secoli fa, è ancora e sarà sempre tale. Le forme molte volte cambiano a seconda dei tempi, della moda, dei diversi mezzi di esecuzione, o di un genere che in un'opoca prevale mù di un altro; ma l'estetica dell'arte, il vero ed il bello sono immutabili e non cambiano mai. Fortunatamento per noi, e diciamolo con orgoglio e alterezza, restano ancora per non far crollare il secolare grande edifizio della scienza musicale itahano, le due colossali colonne di granito. Saverio Mercadante e Giuseppe Verdi.

Nel breve poriodo dal 1839 al 1832 Carlo Costa ebbe la ventura di essera stato il mascrina di Vinceana Belliu: egli fa il prime a coltivare nel giovne Catanese le savera idee del bello e si quel puro sempleco che tante bese sapera istillare ed insinaura nell'ammo dei giovani, di cui poi Bellini, appropriatoselo fece quast un esclusivo uno privilegio che contributa fario tunto olio salure, e diverni nel suo genere

anche pigante nell'arte melodica. Bellini, di animo gentile e riconoscente, gliene seppe grado sempre, recandone ad effetto i consigli e rimeritandolo con la sua eratitudine e coll'amor suo: a tale che quando s'incontrarono in Mulano, allorché Conti andò a scrivere la Giovanna Shore, Bellini si comniacera di presentario a tutte le sue molte conoscenze come a il caro maestro suo a. ed il Conti molte volte a me ripeteva tal delicato procedere di Bellini, e soggiungevami: " Chi ha scritto la Norma e la Sonnambula, non nuò essere che di animo grande e generoso, incapace pur di solo concenice la bassa invidia. » Ed ara che parliame di Centi e Bellini. cade in acconcio il dire cho alla morte del Conti si lesse in un giornale di Milano, poi anche riportato dal Santini « che la stretta del 1.º atto del Pirata è opera di Carlo Conti, non di Bellini. - lo mi affrettar a rispondero com era debito a tale asserzione mesatta, dirigendo per le stampe al direttore di quel giornale una lettera la quale è riportata in appendice (1); e nella biografia di Bellini poi ho fatto una diffusa dichiarazione su tal proposito (2), cui non dispiacerà al lettore di percorrere, perche si convinca dell'impossibilità della cosa asserila:

I pregi della musica del Conti sono una scolazica perfenues sule contrate a riceccato; iche spontane e semplei, un non originali; ragionalo sempre ed esatta call'aspressione della porala, e degl' intelligant reputata imapuntabile nelle musiche sacre. Egili non pratico come Bercardante, Rosanie, e poi a mano a mano eccurone, chi più chi meno, di scottarrene, fermandosi uno sulto sulto propic; luvece musica sempre fedici imitatore del gran Pesarose; ed ecce purcha come delta superagi, na ma musica poco di innovo offer, ma

<sup>(</sup>t) Vedi appendice nom. V.

<sup>(2)</sup> V hografia 6: Bellim in questa 2º parte. Dichiarazione informa alla stretta del finale del Parolo.

solo si trova correttamente scritta, bene elaborata, ottimamente disposte e concertate le voci, e conservando sempre I unità di stile e di colorito, la verità del concetto, ed una ferbita ed elegante maniera d'istrumentare senza esagerazione di sorta od inconcludenti effetti di sonorità: spesse volte anche si avverte una vena di sentimento nelle sue composizioni, non disgiunta dall'affetto, che produce grata e piacevole sensazione sull'animo del pubblico. Camminando sulle tracce del suo maestro Zingarelli, ebbe inclinazione o buon gusto per le lettere, e la coltura di esse, non che la meritata fama di dotto maestro, gli procacciarono quella universale stima e rispetto che l'accompagnarono sigo al sepolero-Giammai però faceva pompa del suo sapere, e nell'elegiare gli altri maestri suoi emuli e colleghi, parlava il meno che poteva, ma sempre modestamente di se, ed a segue che un giorne discorrendo cel suo amico signor Santini, non ebbe difficoltà di pronunziare queste parole. " le mi » credeva un granché, in quell'anno di speranze e di vita (1). m Serissi de poi altre cose, ma ci vuel altro per essere un = genio; 10 cessai di scrivere, non mi lasciando vincere alle mit vantaggiose istigazioni, " Parole che crebbero nel cuore di chi l'ascoltava la venerazione, e fermano sempre pitt il concetto che ai ha di lui di gran maestro, di nomo grande , poiché la pui rara o quasi miracolosa qualità di un buon guidizio, è quella di giudicar senza passione o prevenzione alcuna di se stesso. Se non che, noi inchiniamo a credere che dove gli altri per eccesso di orgazio, il Conti per modestia soverchia e per dubitanza propria de temperamenti nervosi , portasse errato giudizio delle proprie forze. Certo si è che le opere del Conti piacevano, ed egli come tutti gl'ingegni distinti avea fatto pronosticare bene di se fin dal suo primo esordire nella carriera teatrale.

<sup>(1)</sup> Si riporta all' anno 1827, quando scrisse in Roma Bartolomeo della Carella.

Egil andò fra i prine rappresentanti dell'arte italiana, eprimo della accolia aspolitana, di langurare ia statua di Rossia a Pesaro nel lugito del 1960: di quel Ressiai che la tenera in tanta socranza, e il coi affetta verze di lui durci invariabile per necesa sociole. Il Cesti di poi termado in Napoli si vido giongere un bei ritavato di quol grando, con dictevi quoto parcel di une perperi pappa vergue; di coriarine amino e celloge Carlo Conti G. Ressiai—Parigi 22 magsi 687; del Conti perce sempre debito di giustita qualazque testimonianza di stina, di ammirazione e di rispetto che potente di un pubblico che in privato tributare se di concellana Ressiai. Egli rapionare con espienza sul velore degli antichi massiri e aspre il moririo dello pepera lare; che se pitt a lungo fonze vivante, quant da lel medazine evrenume avruema storia veranceta erricitas della conocca liabile monoca

Del sig. Santini e del sig. Lancia le presi melti brani del memeria e della merridogia che scrissero nell'infausta circostunza della morto, che ho creduto ripoctare letteramente in quanta bispredia, perchè stimuti adatti allo scope di rendere giustizia talla cara memoria dell'astinto, e mi piace terminaria con la seguento apostrofe del Laocia:

o Górmai compositet di ameira, dolci aperanze della patric, cara siris i esqui tenpo la menoria dell'illustra estinto, a cui vastri studii son dinensitata le opera dell'essini sonder raccogliende, come spi industricos, il made della sinder raccogliende, come spi industricos, il made della sucher raccogliende, come spi industricos, il made della sucher faria e del lagridore stili dei grandi amestri della moledita estenza, che con tal vocabolo esere derorbbe chiamate in musica; e al a pari di esso, non che della corsua dei colleberrini che l'attorciarono, Rossini, Bellini, Desinetti, Presci, Mercadante e Veril, noe vi taccetta di reolgere i salenni esemplari dei grandi compositori, spocialmente aspolitani, dei escoli scorii, no che della sconsi toccia, che rativalggiò con qualla d'Italia, a si dicitate per la profondità l'avoir di stilla. Ma visi cite inilazia, di devete trascentre la fassonatia.

specule della vottra artic: vi riconfente quindi che la munca, nata octo quanto cialo, deve escre figlia del cuare, più che della mente del calcole; e quindi non può sottoporti con cua alla frigidazza di quasi matematici revorti, eve la rapposa poi tramerire il sono pubble, ma cui il coure e gli mifetti revistramo completunente estranci. Ouando vos avvete apparlo fendere nel vottro sittle il tallica siprimance cui inserio della scienza, e quondo vei gli avvete dato l'artistica impresta che contradistingue le gennali opere della tari del se, le vottre fatiche posono dura corona estra faziguito.

Ecco era le accrizioni del Canonico Teologo Giovanni Scherillo, poste, la prima sulla porta maggiare della Chiesa, e le altre alle quattro facciate del tumulo.

#### Pro foribus templi

#### KAROLO CONTI

MYSIGAE ARTIS EXIMIO CYLTURI TRIVMVIRI BVIC TEMPLO ET COLLEGIO PRAEFECTI IVSTA PERSOLVVNT

ABESTO QVIS QVIS ES INCOLA SEN ACCOLA ET INTER COLLEGAS COLLEGAS SVI FYNYS HONESTLYTES INTERQVE ALAMAOS TANTYM PRIECLITOREM LACRYMIS PROSEQUENTES ABENYTEM DYROGREBUTOR

> ET AETERNAM REQVIETEN BENEMERI VII EXPONITO

In antica tumpli, parte

ī.

EARDLYS CONTI

PRID-INVS OCT-MUCKEVIT
ARINNI IN VOLGISIS NATYS
A MERGICIS DISCIPLINES AIMYG IVYENIS
NATWARE IT ARREPTIVE
MYSICAR EXCOLERANA
BIOLIPO IN COLLEGIS OS TOTYM DEBIT
CLARESSINYS DYCEN MACTYS ZINCARRELAY
CUTTS GLORIAE SATIS OWNING FYISET
HYNCE DISCIPLIVA EPPINISSE
BICK KARPOLI ROMAE MEDIOLANI
AD BYNANTIC PORMET SHOODS FLETT

ET PLACVIT
TRADENDIS TAMEN ARTIS SYAB PRAECEPTIS EXCELLAT
QVAE ACRI INCENIO SYMMOQVE STYDIO AC LABORE
EX PRISCIS ITALIAE NOSTRAE AVCTORIBYS
HAVSCRAT

DIGNYS QUEN NYIVECE COLLEGI ALVANI
IN PRIMIS SYSPICERENT
WERCADANTIVS VERO COLLEGI MODERATOR
INTER PHONASCORVM HIVIS AETATIS PRINCIPES
CERTE ADMYMERATORS
SIER DELICENET ADMYTOREM

VITA CONCESSIT V. ID IVL. MDCLCLXVIII

#### Dextrorum

11.

#### WARDLAN CONTY

LITERAS BARO EXEMPLO MYSICAE ARTI

ITA QVIDEM YT NEAPOLI ET PARISIS NOBLISSIMAE BOCTORYM HOMINYM SOCIETATES EYM SISI SOCIYM ADSCISCERENT AMICITIAM VERO TANTA RELÍGIONE EXCOLUIT YT FRATREM SE SE ADEPTOS ESSE IVDICARENT OVIEWS EYM AMICYM SORS ORTHISSET

HEREV
QVI NEMINEM VIVVS
OMNES MORTE SVA CONTRISTAVIT

Sinistrorsum

TIT

#### KAROLVS CONTI

PIETATE CONSTANTIA MORYMQVE INTEGRITATE SPECTANDVS INNATAM QVANDAM MAINE DIGNITATEM IN OMNI VITAE RATIONE PRAESETVLIT QVAM TAMEN EA BYMANITATE TEMPERAVIT VT SIMVL OBSEQVIVM SIEI PARESET ATOVE AMOREM

HAVE ANIMA INCOMPARABILIS
CORLYMOYE ILLATA
CONIVENA MATOS AMICOS
ALVMNOS DENIGYE TVOS
DEO COMMENDA

#### In postice tumuli parts

#### IV.

DOMINE IRSY
QVI TE IRSYM HOSTIAM PLACABILEM
QVOTIDIE VIVIS ET MORTVIS REDIMENDIS
OMNIHOTENTI DEO
SACERDOTALI OFFERS MINISTERIO
SI QVID SORDIVM
EI HOMINYM CONSORTIO
MARGUES TYPS CONTRALIT

## LIBENS CLEMENS DIVINO SANGVINE TVO ABSTERGITO 1. Composizioni di Carlo Conti esistenti nell'archivio dal Real Collegio di Mapoli.

- 1.º La Pace desiderata, opera semiseria. Napoli Teatro Nuo-
- 2.º Il Trionfo della Giustizia, Napoli Teatro Nuovo 1823.
- 3.º Misantropia e pentimento, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo, inverno del 1823.
- Gli Aragonesi in Napoli, opera semiseria. Teatro Nuovo 1827.
   Alexi, opera seria. Napoli Real Teatro San Carlo 1828
- (quest opera fu scritta in collaborazione col maestro Nicola Vaccaj, per lo ragioni sopra enunciate).
- 6.º L'Olimpia, opera seria. Napoli Real Teatro San Carlo 1839.
- 7.º Cantata composta per l'inaugurazione della Costituzione data da Ferdinando II, ed eseguita in S. Carlo nel 1848.
- 8.º Pezzo originale con accompagnamento di pianoforte seritto per l'esame del maestro di tromba e trombone. 1862.

- Andante con accompagnamento di pianoforte scritto per l'esame del maestro di controbasso, 1862
  - Basso per essere armonizzato, seritto per l'esame del maestro di Partimenti, 1862.
  - 11.º Due Gloria Patri per quattro voci con orchestra.
  - 12.º Qui sedes e Quoniam per voce di seprano con coro ed accompagnamento d'orchestra.

#### II. Altre menzionate nelle diversa Biografia.

i. Le Truppe in Franconia, opera semisoria cappresentata nel Teatrine del Real Collegio di San Sehastiano 1819. - T' L'Audacia fortuneta, opera semiseria. Roma Teatro Valle 1827 - 3" L' Innocente in persolio, poera semiseria id. id., - 4º Bartolomeo della Cavalla. enera id id. - 5° Giovanna Shore, opera seria. Milano Tentro la Scala 1829 - 6" Cantata scritta per l'inaugurazione del busto di Vinconza Monti. Milano 1829 - 7º I Melastassani, larsa, - 8º Sel Mosse. solenna da Gloras per quattro voca e grande orchestra - 9º Due Messo Functor, 16 - 10° Gredo per più voci e grande orchestra .- 11° Te Deam ner austtra voci ed archistra - 12" Magnificat, id. - 13" Salve Reging per voce di tenore con cori ed orchestra. - 14" Duzit Domenus per quatiro voci , cori e grande orchestra. -- 15º Janium eroo per diverse veci con cori e senza, e con accompagnamento d'orchestra, -\$6° Salmi diversi per più veci con cori e senza, accompagnati da grande orchestra - 17º Lelanie a due, tre e quattre voca con orchestra .---18° Cantate diverse per prà voci con orchestra. — 19° Cori diversi e nezzi da camera, cantoni, ec.ec .- 20° Sinfonie, Concerti e peszi per dayers: strumenti.

M. B. Belle musche di Carlo Contt che non si troumo nel mastro archivio alcineo sono state dallo siesso autore regalate zi mos amici, altre prestate che non gli vennero resitutte, como egli stesso mi az-ascuraza, ed il rimagente si conserva dalla non supersitàte famiglia residente un Arquino.

#### Appendice alla Blografia

#### Numero I.

Articolo del Giornale - il Censore Universale dei Teatri. »

Milano, mercoledi 11 novembre 1829 (numerò 90)
Imperiale Reg. Teatro alla Scala

Gioganna Shore del maestro Carlo Conti, cel terzo atto riformato.

Perchè il pubblico coroni di sonori applansi l'esecuzione d'un nezzo di musica, conviene che l'entusiasmo della platea sia prevocato da quello del palco scenico. Grescere deve noi sonrattutto il calore e la forza dell'azione e del canto al calar del sipario , perchè con calore e con lorza si manifesti l'approvazione dell'uditorio. Questo costante effetto osservato dall'esperienza di tutti i tempi , ha suggerito quei grandiosi finali con enfatiche strette, quegli ultimi colpi di scena, di sorpresa e di chiasso, che felicemente immaginati e ledevolmente eseguiti, furono e suranno semore del successo loro sicuri. Questa o non altra fo l'avvertenza trascurata nel terminare il melodramma di Giovanna Shore. e ad essa sola si attribuisca quella diversità che tanto più clamorosamente del terzo suffragò il secondo atto di questa bella composizione. L'indicarne per causa la troopo spaventesa atrocità del soggetto, è un discorso avanzato senza ri-Dessione e senza veren fundamento, perché il terrore è it primo scopo della tragedia; perchè i massacri delle reggie d'Argo e di Tebe, procreatori di quanto ha di più classico il coturno, sono assai più snaturati ed orrende di una donna condannata a morire di fame; perchè tauto insomna c'interessa per natura nostra il terribile, che persino le pubbliche esecuzioni della ginstizia punitiva accompagnate sempre si vedono da ummensa folta. Moltissime e tutte dimostrative ragioni addurro si potrebbero in opposizione a quanto malamente si disse finora a carico di questo spettacolo; ma 1 suoi dirette noetici e musicali da toro stessi già si difendono innanzi all' intendimento d' ogni sensato e neutrale osservatore con più che sufficiente eloquenza, perché soverchia si renda ogni più diffusa altrui apologia. Quella morte di stento in scena non lasciava terminare la musica col solito maestoso e strepitoso suo sfogo; si pensò quindi cangiare lo aviluppo dell'azione, e nella sera di sabato 7 del corrente novembre, si riprodusse quest'opera colle nuove riforme dell'atto terzo, ove Giovanna ristorata prima dal marito, e perdonata poi da Riccardo, risorge ai conjugali affetti ed alla nace di una tranquilla esistenza. Un accomodamento , durô cos), improvvisato, non può certamente offricci quel medesimo scinglimento della catastrofe che dato ci avrebbe il poeta, se nel disporre la condotta del suo lavoro determinato si fosse fin da principio di farlo terminar Letamente. Apri egli nondimeno al suo maestro la strada di farci sentire in bocca di mad. Lalande un bel canto, che ben per certo, ma con un poco d'orgasmo nella prima, nella seconda sera, poi espresso ci venne colla più rara e magistrale delicatezza. che fu anche in tutto il suo gran valore gustata ed espitata dal pubblico. Acquistó in tal modo, non si ha dublio, l'onera un nuovo da aggiungersi at tanti altri suoi pregi, ma grap parte dei primi ostacoli, da me già in precedenza indicati, sussiste ancora, e perciò quello che sopra ogni altra cosa saprà conservarsi la più pronunziata comune estimazione, sarà sempre tutto intero l'atto secondo, ove il sig. Rubini spiega un'abilità di canto, che senza esagerazione si può chiamar produziosa, Garecgia con esso micabilmente mad. Lalande, unendo alle sue tante preziose prerogative, di cantare ron talento di attrice, che deve essere qui segnalate, soprintituto per quella verila o naturalerza con cui ci dipiage al vivo gli rapatini e laqueni delli vilima nean, tanche dipiage da quelli del Pompsi, del Pirate e della Sirmairea, e sempre apprezzi colla più commovatte limitone. Colpa sarriva ci pri il laselare inosservato il merito del sig. Biondini, che assissen con tanta dipini la forza ia parte del Re in tutto I radimenta del indorirama. Il suo primo e gran pezzo con Assispo una potrobbe caser meglio eseguito, e così tutto il guadagancos quei generale de esfatici applianti, che donreto trena tatte l'utilitoria da cordivara giuntissiani gli guadagancos quei generale de esfatici applianti, che donreco trena tatte l'utilitoria da accordirare questi de aritati, compiacandosi di veder reggero il signor Biondini si valorzamente al confronto e del sig. Rubini e della sig-lalande.

#### Articolo del Giornale del Regno delle due Sicilie Sabato 12 dicembre 1829 (numero 286).

I buoni principii della nostra scuola di musica, principalmente ancor sostenuti a'di nostri dallo Zingarelli, rilucono tuttavia negli allievi della stessa in mezzo alle servili imitazioni dello stile Rossiniano, le quali sembrano minacciare una total decadenza all'arte musicale. I nostri giovani maestri di cappella e nel Regno e fuori han dato e danno tutte gierno luminose pruove di questa devozione al vero bello musicale: pregio tanto più da commendarsi nella gioventù, quanto che la gioventà è naturalmente propensa ad incepsare l'idolo della moda. Noi ne addurreme due freschi esempii in due nostri maestri, il signor Conti ed il signor Ricci. Il recente spartito del primo, Giovanne Shore, eseguitosi in Milano nel teatro della Scala, e che ha ettenuto la più brillante riuscita, è appunto di questo carattere: en ecco come a riguardo di questa musica si esprime uno de fogli pubblici di quella capitale:

"Legitori miei pregiatissimi! Se volete andare alla Scala per divertirvi, dimenticate le cavatinucce brillanti, i duettiof a calabella. If frequests della banda unblate, la mutea perzati di frequenti modulazioni, gl'incessanti incom sunori, i pazz.ati, la discrepana continua tra il vocale e lo 
strunceniale, tutti sosonna que moderne raffinamenti, che 
re non appartengono all'arte mascale, soso progressi nondimeno di ura certa industria, che las asputo guodagnare 
te vostre orrectine, en ondi ctado neche mentrari si vostre 
favore. Vano è già l'ambisone di sorprendevo cella nossità 
che allostario il sig Conti di questi fortunata raffori, ma 
la sua abstudine di trattare la composizione muvicale secondo i suoi vera principi el disongonimenti, guidatt di un arcerto criterio, el appirati al poemo drammatico divonito 
oggetto del suo lavoro.

« Preparatevi quindi a sentire una musica seritta da un compositore al quale è dovitto il titolo di Maestro, ove si canta e si suona senza fatica o violenza, perché il canto e il suono si trevano semite rell'esercizio nelle Lato facoltà naturali, ovo le idee sono tutte ben concepite, sviluppate e condotte ner ragionati loro periodi; ove l'orchestra, nutrita sempre di modi precisi e pronunziata, si trova nondimeno in continua e giusta refazione colla parte vocale, ove lo stile conserva costantemente il ano carattere serio, dignitoso ed analogo a quello del poema; ove opera in fine è il tutto di un vero artista, che di ogni sua parte può rendere la relativa e conveniente razione Ascollerete attenti; vi troverete soddisfatti, applandirete spesso, ed alia fine del suddetto atto chiamerete con fervore sul proscento reglicate volte al maestro ed : suos cantants, nel convincimento della distinta abilità e dell'uno e degli altri. Questo e quanto fu fatto alla prima e seconda recita. Questo è quanto forete nelle consecutive of a m

(1) Ad onta dell'amm razione per l'egregio maestro fioni, protetiamo allamente di non dividere le opi uosi del giornalissa Milanese ai riguardo a questo secondo atticolo moi gli ricordiamo solo che all'epoca che comparee la Giorgama Chore, 1829, Rossim avea accisit.

#### Numero II.

#### - Pregiatissimo amico

- « In pranto riscontro alla grata vostra, vi significo la sorpresa ed il dolore cagionatorai in approadere le sofferente » dell'amatissimo D. Carlo, augurandem, che per vostra e
- » mia consolazione cessino quanto prima: speranza che non
- verrà meno dietro i salutari effetti dell'aria nativa, delle
- » amorose care di ettima famiglia , e della tranquillità di 
  » suirite. He trevato strane l'invio del certificato, poichè
- » spirile. He treveto strane i invie del certificate, peiché » l'alta posizione artistica e sociale dell'ammialate, la me-
- » ritata stima ed affetto che tutti gli pertace, rendece isu-
- » lo ritengo presso di me, serbandomi seltanto di farne ver-
- p bale como al distinto cav. De Marinis, Per particelare mio » compiacimento, como puro di mia famiglia, degli amici
- " tutti, degli afferionati alumni di questo Real Collegie, sa-
- " rete tante buone da nen privarmi di ulterieri notizie che
- possano rassicurarmi della pronta e regultere miglioria del
   mio antico collega....

E qui fa pintà la firma tremula ed moerta del venerando ricco....Ah! amiamo questi nomini che fanno grande l'Italia...

I mmi capalared (Intile). Ravidera, Mari, Samaramida, Gaglalma, Telli-come dangu sala in test al successa articolista di prairea inpassamento omeglio detto immodetamento di arrilli inilizazioni, mi della Bassishare, mi den rimenterimo in testale decadena dell'arria
musicata?.....et. ed. della propositione della protestà di locassare i Videla dim madei 73 km son a vegli the testi gli incensi dell'arriaridica dim madei 73 km son a vegli te testi gli incensi dell'arriaridica dim madei 73 km son a vegli testi esti gli incensi dell'arriaridica dim madei 73 km son a vegli testi esti gli incensi dell'arriaridica dim madei 73 km son a vegli cassa dell'arriaria il raspa printipo di creare nel firenza anticolisa.
Ravia il raspa printipo di creare nel firenza cassa come anticolisa.
Ravia di resenza di crea di crea di crea di
resenza miliciale merita per Coult il Proporto a nesdello, voltre fine compositare originale, parché 1... Oli quante di per troppo vere che gli
manta caprodenti riciniza di più delle volte i peggera mascieli...

#### Howard III

### - Carissime Florimo

- « Più velte presi la penna per accusarvi ricevula dell'uln tima vestra che ebbi unita al ritratto del non mai abba-
- » stanza escopianto amico Conti; ma debbo cenfessarvi che » le lagrime m'impedirono di fare ciò che il mio cuere mi
- prescrivera. Oggi, mene debole, adempio al sacre dovere!...
   Assume al ritratto ti era un onuscolo sulla sua tita
- » firmato dal sig. Santini, ed io fut oltremodo tocco della » testura dallo attestazioni di affetto scritte da voi e dal
- » povero Mercadanto intorno a tal perdita ed a conforto

  » della faminifa. Ciò mi è di somma comenzamenta. 4 non
- della famiglia. Ciò mi è di somma compiacenza, e no poteva essere altrimenti....
- Ricordatemi al caro Mercadante ed al finon Serrae: Il dover tacere in quest' incontro relativamente al Coofi mi
- è hez delorese!.... Egli non è più!.... Bellini è spesie!....
   ma vi resta ancora il tutte voetre —Rosser...
   Sone sarele Emplici, affettuose e soprattutte impreviate
- di verità. Si vedo che il cuora non era estrence alla muno che le seriveva. Ma tremendo destino!!! Chi l'avesse mai detto che ciaquanta giorni dopa seritta questa posteica lettera, Rossini si dipartiva da questa terra il di 13 novembre e volava nel ciclo per raggungagor Tamico Consil.".

## Numero IV.

### - Amico carissimo

Le cattire move hanno le ali; perciò l'affettusco vostro compitissimo figlio mi pervenne jeri, trovandoni unitamente a tutti di mia famiglia, unuerso nel più prodonò dolore, psichè fino dal giorno precedente era stato intrunidelle squetato avreamento. Mi è impossibile, nello stato incui mi trevo, poter viramente descrivere il agiusta hacerante cui mi trevo, poter viramente descrivere il agiusta hacerante

impressione provata dal Governo di questo Real Collegio, da' professori tutti, dagli allievi particolari del definito, della intera comunità, atteso che il grande artista mancato, non solo era meritamente stimato, ma eziandio generalmente amato per le sue virtà morali e sociali. Se per diritte di sangue i figli, consorte, parenti ragionevolmente fichbono per tanta sciagura essere i più affitti, pure ! Italia, l'arte musicale. la studiosa gioventu debbono piangere l'irreparabile perdita di uao dei più valida sostegni della gloriosa tradizionale senota, che tanti grandi ingegni produsse,

" Dovendo un depo l'altro, nessuno escluso, soggiacere alle stabili, inesorabiti leggi di natura, come secondo padre debbo pregarvi ad essere rassegnato ai divini voleri, e per quanto è possibile, mostrarvi calmo, onde potere infondere coracgio a' più recchi, a' più giovani di voi, come primo erede di si incontaminato nome.

« Se mulla può essere paragonato al deleze di virtuese

figlio che perilè il migliore del padri, credete pure che dopo di voi nessuno quanto me può sentire l'inattesa aventura . per aver perduto l'amico de' primi anni, ed ora il consolatore di mia trista ed infelice esistenza, ch' egli con tanta carità ed affezione sapera raddolcire.

" Compiacetevi cordialmente significare a quanti de vicino vi appartengono, le sincere e sentite espressioni d'immensa condoglianza; e confermandovi i sentimenti di efima. affetto e considerazione, credetemi per la vita

Vostro devetasimo affer.me S. MERCADANTE. "

### Mumero V.

Napoli, il dl 7 agosto 1868.

- Pregiatissimo signor Redattore
- · Qualche giornale di costà, nell'annunziare la morte dell' egregio maestro cavalier Carlo Conti, attribuisce al medesimo la stretta del 1º finale del Pirata, cui Bellini sarebbe ricorso in un momento d'imbarazzo. Compagno ed amicissimo di entrambi, ed oltracciò testimone di tutti i fatti della loro vita, mi veggo obbligate di dichiarare affatte priva di fondamento una tal notizia : giacchè mentre il Bellini recavasa appositamente costà nel 1827 a serivere la succennata partizione, il Conti proprio nell'epoca stessa era alacremente dietre la composizione da tre sue opere, L' Innocente in periolio a L'Audacia fortunata pel Teatro Valle di Roma, e Gli Aragoneri in Nopoli pel nostro Teatro Nuovo; e quindi il tempo e la diversa località, tutto facevagli difetto per attendere a quella quarta composizione, per fornire artisticamente la quale, avrebbe avuto bisogno di tener presente tutto il resto del lavoro Belliniano, lasciando stare la diversità radicalissima delle loro due fisonomie artistiche; e per questa ultima e valevolissima ragione, credo superfino, se non interamente inutile, investigarne altre.
  - « La prege, signer redattore, di dar poste nel sue pregevole e diffuso periodico a questa rettifica, scritta solo in onor del vero, e mi creda colla più distinta stima

Devotissimo servo FRANCESCO FLORINO "

# VINCENZO BELLINI

PARTE I.\*—Biografia
PARTE II.\*—Dichiarazioni ed Aneddoti

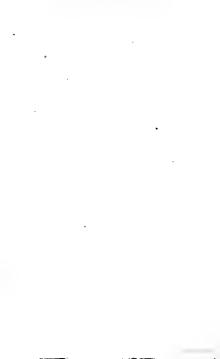

## VINCENZO BELLINI

CHE IN PIENO SECOLO DECIMO NONO RENDETTE CREDIBILI I PORTENTI DELLA CETRA DI ORFEO E DEL CANTO DI QUELLA SIRENA SULLA CUI TOMBA VENNE EDUCATO MA A CHI LO CONOBES DA PRESSO PIÙ AMMIREVOLE PER IL CHORE

DOVE IDDIO AVEA POSTO IL SECRETO DELL'ARMONIA DELLE SFERE CELESTI

### FRANCESCO FLORIMO

A CUI LA MEMORIA DELLA FRATERNA AMICIZIA TIÈN LEOGO DI OGNI GLORIA E CONFORTO DELLA VITA EBGE CON DEROLI FORZE

QUESTO QUALUNQUE MONUMENTO CHE PURE VORREBBE DURATURO QUANTO IL NOME CHE PORTA IN FRONTE

Can. Giov. Scherille



### BIOGRAFIA

Vincenzo Bellini (4)! Quali e quanti avariaté sentimenti in me signsi ridestati solamente a scrivere questo nome, non notrei tutti enumeraca: ondoche a siffatta commozione dell'animo mio nel surlare di colui che fu il compagno della mia gioventà, il più tenero amico che mi abbia avuto, che le giole non trovava commute se meco non le divideva . e le angosco alleggeriva a me confidandole, che fin negli ultimi momenti della vita al nome della madre univa il nome mia, ben prevedo che non notrò cartamente essere un freddo ed indifferente biografo. Nondimeno procurerò di farmi goversare dalla mente il maglio che notrò, sebbene non mi sarà dato impedire al cuore che spesso pon preponderi , ed alcone volte forse non vorrò neppuro, che mi parrebbe mal corrispondere alla salda e contante amicizia cho ci atringeva, e quasi rendermi colpevole verso quella cara memoria. Mi perdonerà quindi chi leggerà queste mie pavere case se mi fermerò su questa biografia più distosamente che non feci su le altre, e se mi addentrerò in maggiori particolari; ma se il lettore ha in sua vita intesa mai la farza dell'amicizia. mi pergerà la mano e mi sarà ancora cortese di un encomio. De Rosario Bellini maestro de musica, e da Agata Ferlito

(1) Bull'egregio avrocate signor Filippe Cicconetti romano, che meglio degli altri scriuse una vita di Vuoceno Ballini, ed a cui io sommmistrati non poche noticio a tal riguardo, ho tollo molte cose per la presente biografia, che lo qui identicamente riportate, rittangdo sodo per mio quanto dagli altra non fa detto Bonza. govinetta intelligente e di bello aspetto, nacque un fighuolo il primo giorno di novembre del 1801. Catania di questo avvenimento per nulla si curò, chè l'unille casetta ove quegli vagiva nen era il palagio del ricco e del potente: ma Catania ebbe poi a gloriarsi di Vincenan Bellini che seppe affasciare il mondo con le sue melodie.

Fun dai teneri anni mostrà grande inclinazione ed un'altitudine grande alla musica. Aveva appena un anno, ed agni canto che udiva in casa o per le strade lo rallegrava: a diciotto mesi amnarò a modulare con grazia infantile un'arietta di Valentino Fioravanti che il nadre gli accompagnava. nè mai si dipartiva da costui guando sonava il cembalo; di modo che faceva meravigha vederlo in sì tenera età prendere tanto gusto alla musica. Tali predisposizioni decisero il padre ad sesegnareli i primi rudimenti dell'arte adatti alla tenera età; e più tardi dall'avo paterno Vincenzo, abruzzeso di prigine, educato al Conservatorio della Pietà de Turchini, ove fa allieva di Jommelli e Piccioni, venne iniziato allo studio dei partimenta e del contropunto. Ciò che sin da primi anni lo rendeva degno di attenzione, era un fremiente nassare dalla giola alla tristezza, senza alcusa annarente ragione: e rimasia colle scorter degli anni la sola ferra dell'indale. prese un'aria di dolce malinconia, argomento di finissima sensibilità e squisito sentire. Scorgendo colore che le avvicanavano la grande attitudine e la svegliatezza di quell'ingegno, esposero il tutto all'Intendente in quel tempo di Catania, duca di San Martino, il quale d'accordo col municipio gli decretò un annuo assegno, perchè si recasse al Collegio di Napoli a studiare fondatamente la musica. Tale pensione, ribunziata da Bellini quando non ne aveva più bisnono, venne dal municipio di Catania trasferita con generoso intendimento al padre, Rosario, il quale la gollè sino a morte, e questo siccome attestato di ammirazione al grande ingegno del figlio.

Nel luglio 1819 venne ammesso come alunno nel Collegio di S. Sebastiano in Napoli, e scorsi appena sei mesi ottenne un nesto gratuito ner concorso. Ebbs a primi intitutori ser le studio dell'armenia e partimenta Giovanni Furno, ed il suo maestrino fu Carlo Conti: nel contromento, a suo temno, fu poste sotto la savia scorta di Gracomo Tritto, la cui acuela . quantunque fesse dettissime maestre incomunte . poco si affaceva alle tendenze melodiche del giovinetto Rellini, il quale done qualche appo, nel 1822, mutó masstro. a nassà ad auscendera alla senola delle Zingarelli, ch'era pure il direttore del Collegio. Zingarelli, son quell'acume tutto proprio, comprese tosto la bella disposizione del giovine Catanese, e cominciò con vero interesse ad amore naterno a coltivare quell'eletto ingegno, prima colla severità di bonoi studii, e nei guidandolo e dirigendolo a considerare e meditare le opere dei classici e celebri maestri che tanto avevano illustrato l'arte (1). Tra gli stragieri, l'Haydued if Mezert fissarono la sua prima attenzione, ed occuparone gran parte del suo studio, poiché seleva passare melte ere del gieros a mettere in partitura i *quartett*a del primo ed i constetti del secondo. Tra i somon della seuola napolitana , egli più che altri amava Jommelli ed il melodico Paisielle : ma il Pergelesi poi era l'autore di sua perticehare prediferione, col quale il suo cuore simpatizzava comniutamente. Lo stile tenero, espressivo, nieno di profondi, affetti dell'igimitabile autore dello Stabat, fese si profonda impressione nel suo cuore, ch'egli riusch in breve a saperne a memoria lutte le apere: ed a qual grado eminente giugnassare le emozioni che destavano in lui quelle melodie, lo vidi un giorno , che entrando nella sua camera nel mentre sonava il cembale, mi accorsi che aveva gli ocche pregni di lagrime: maravigliato ne dimandai il perchè, « E come non-» piangera, mi disse, contemplando questo sublime poema del - dolore ? (era lo Stubet). Quanto sarei felice se nella mia

<sup>(1)</sup> interne all'asserzance del Cicconetti che Bellina avesse avalu delle fementi dal Ramondi, coli la nota 1º alla vita di costini a p. 612.

vata avessi la fortuna di creare una melodia tenera e pasnianta che almeno ad una di queste sunglistante la Reno parole che uscivano dal cuore, soggiunte: — Questo varre, codopo sarci contento di morire anche giovanissimo come il povero Pergolesi. » E chi poteva immagunare in quell'instante come cume fatalmente questo parole si svessero ad avverare?... Le sue melodie non foreno secondo a quelle del Pergolesa, e come lui cibbe levre si vais: e ap più tardi, quando anch' egli era divonuto grande, lasciava mas di rupetere, che ci ano credeva poteral creas opporar più en intentenente d'ansimatica e commovente, nel suo genera, dello Siabet dell'ancolico Percolesi: cod usava chiamardo.

Divenuto nel 4894 nrimo maestrino tra gli alunni, ebbe il privilegio annesso di poter andare in teatro nel giovedì e nella domenica di ogni settimana. Rannecsentavasi allora nel teatro di S. Carlo quella colossale opera del Rossini ch'è la Semiromide, eseguita da quel sommi nella storia dell'arte. che ecano la Fodor Mainvielle e Luigi Lablache: rimaso Bellini nell'udirla talmente coloito, che nel ritirarsi in Collegio dono il teatro con me e con altri compagni, a noi che disputavamo sulta maggior bellezza di questo o di quell'altro pezzo. egli soffermandosi verso Porta Alba ci rivolse triste parolo di sconforto, perché non gli pareva che si notesse più scrivere buona musica dopo nuella classica del Rossini. Ventura valle però che quello sconforto in lui non fesse cagione d'inezione, siccome avviene alle tempre deboli, ed invece gli fu sprone a grandi cose, come avviene a quelli che portano da natura l'imprenta geniale; e per tal mode ei che credeva perduta ogni possibile speranza a ben rinscire, ered la Norma. che certo in altro genere gli valso quanto a Rossini la Semiramide (1) Pure, stimulata dal pensiero della gloria che ocni

(1) Porto, in quella sera di quanti eravamo messumo pensò che quello devio scendoriato piovamell, il quale per giunta scomfortava moi allori, sarebbe un giarmo divendata così grande, che in suo enote « sarebbe maltato un Peatro toò suo moine, mel luogo stetso dove di niù si accendeva in lui, a dal proprio genio che lo antava , raddopnio i suei studii , e comincio prima a scrivere una romanza per contralto: Dolente immagias di Fille mia. che pubblicata per le stampe obbe una bunca accorlicara : e nei un'aria con recitativo andante e cabaletta: Quando incise as onel marmo, che anche fu molto gradita, Scrissa nezzi ner flauto, clarinetto, violino ed aboe: sei sinfonie a grande orchestra; due messe, un Dinit a qualtro voci ed orchestra, quattro Tentun ergo, Litonio, Magnificat, Credo: a la cantata Izmene per la nozza del suo amico sig. Antonio Nacierio colla signora Gelsomina Ginestrella, Tutte queste musiche andarono disperso in quella spensierata età, ove si goda solo del presente e muzio non si pensa all'avvenire. Alcuni dei citati pezzi, da me di poi ricercati, ed a stento rinvenuti, sono quegli stessi che in ha dati in dono, come è dette a pagina 165, alla biblioteca di questo Collegio.

Il mondo musicale ora allora dominato dagli angalici cami eda sublinia socroiti di Giascchion Rosaini, ganie artide, fantastico, immemo, imensuste, propotente, chi entrato appean ent campe dell'irare, abbatis d'un colpo quanti gli si poservaco avantis egh altri tutti che l'avevano precedento, si quali con teneso assolico pare cha avesce detto: "Voi sites il passente de la superiori del propositione de propositione de la visione del forma de la visione del forma del propositione del forma del del domacili, del Paisiello, del Cinarcos; l'amore di che cruso stati oggesto diveneo riverente stiana, e tutte le assimirazioni si rivelacre al mouve maestro di Peasro, che svariantismo nelle forme, animato in ogni conectio, impetuso

egli si era soffernato a manifestarci la sua afidecia e l'anmirrazione pel gran Ressini. Chi di nol poteva mai pensare che quel compagno della menta finacialierar, a fatoto signelho della Sonamanharia e della Norrano, surebbesi collocato un giorno accanto all'autore siesso della Conframide i

nelle passion, grave, caio negli argomenti macevoli, ricco e syamuto nella narte strumentale, officiva una musica vivace grande, artitla, feconda, che trasemava, esaltava, mebriava. stordava ogni mente, ogni cuore. Il modesto alunno del Collegio. Bellini, che vesteva un'intera generazione invaglista, o per meglio dire conquistata dalla notentissima fantasia creatrice di Rossini, si raccoise, e con la calma della meditazione contemniò attonito quell ingregno gardiardo che a quelmodo dominava il secolo: o mentre gli altri scritti, musicali, anco provetti, si niemvano alla miava maniera del dominator Pesarese, celi, riscaldato dalla semtilla celeste che oli si accondeva nel notto, attinso nell'anima la forza ili resistere alle seduzioni delle melodio Borzinione ed al niamo cho ne accompagnava i trionfi egli, anzi che schierarsi nella fulla degl'inutatori, ebbe la coscienza della propria individualità, e seguendo le ispirazioni dell'appassionata amma sua. seppe con la netenza dell'ingegno e con l'originalità del proprio stile prender nosto fra i più eletti figli della divina armoma Egli si avvide che i modi trattati da Rossmi non erano i soli per qualt la passione potesse rivelarsi. Accorto al spblime intravide il patetico, occanto al selvaggio il tenero . accanto alla forza il dolore: insoninia vice il cuore accanto al pensiero musicale, e la passione di Otella fu rivelata nec altre vie nella Norme (4)

(1) « Quand on set arriver in Stelliers blood camme he bles, here comme his super, plane comme is surrer; andiacologic camme he consolidad. Il avait data set have quidque chose course de Pergoleus e de distants total la his; il avait de paudre an leas d'ête missons, journés du qu'il y resul ce le qu'il compre et de Raphall. Il avait en Bosson s'ècrer a haut, que son not l'étrée de date avait partie de la touver dates sont vait audaceux. Il sustaits être la luse de ce solial. Re pauvait étre l'augh, vivoulé être le spece Deu his avait uns une lyre dates le ceur, in l'ext qu'à ausser lattre ce concer pour se tance les accours.

No creduto qui riportare identicamente questa descricione di Belhai

I severi studui sm. classici, il orande amore dell'arte, a niù il desiderio dell'innovazione, o come egli soleva dire, a il a desiderio di vedere se con le stesse sette note si natessa-- ro esprimere in altri modi le passioni umane. - gli fecero conseguire il grande scope di rinnovar l'arte e di acquistare un'improute tutta propria. La malinconia, il sentimento affettuoso, tenero, massionato, spontaneo, furono i pregi eminenti di Bellini; sieché non gli fu mestiere d'altre che di traducre esattamente la parola del suo cuoro per trovare sergenti di commozione da molti trascurate fin allora. Assiduo e istancabile nel lavorare, cercava la vera espressione dell'affetto e della narola senza nomna, e con la semplicità di mezzi conseguiva. effetti maravigliosi, prepotenti. Egli s' ispirava al sentimento della buona noesia per exprimere e svelare colla spontaneità delle sue melodie il profondo mistero del cuere umano: e volle che la musica non fesse un romore vano ed inutile . ma raddeleisse in compagnia di suella divina sorella ed intenerisse gli nomini al bisogno, « Datemi, diceva egli sempre, a datemi hunni versa, ed in vi dard hunna musica, a L'antona di Bellini ai è rivelata nell'Adelson e Salvini. Zingarelli, desiderando di avere di lui un saggio tutto proprio, lo escrto a far da se, e non velle arrecare alcuna correzione a quella sua partitura, perchè potosse giudicar meglio il valore di lui ed il suo avrenire; ed ecco che nel carnevale del 1825 comparve nel teatrino del Collegio di Musica in San Sebastiano la prima operetta del Bellici intitolata Adelson e Salvini (1), cantata dai suoi stessi compagni Manzi. Marras e Perugini, composta senza aver consultato che il proprio cuo-

trovata nel libro Mes souvenirs di Léon Escudier, come la più adatta nella circostanza del mio racconto.

<sup>(1)</sup> Il libretto di quest' opera fu scritto dal poeta Anirea Leone Tottela, ed cra siato musicato prima, non da Vincento, come disse alcune, ma si dal padre da catsu, Valonimo Fioravanti, che fu emulo e rivale dei gram Cimarosa mello ouere semiserie o bufie.

re (1). Compaque egh di poi nigna stima facesse di questo suo primo lavoro, fino a scrivere nell'ultima pagina di esso-Fine del Dramma, alias Pasticcione, pure in quella operetta lampeggiava qualche stupendo concetto e qualche bellezza peregricia. Ed a proposito di questa operetta, in sono obbligato a rettificare quello che alcuno disse , di essere stata cinè rappresentata nel teatrino del Conservatorio di Musica in San Sebastiano a porte chiuse. In vece l'opera fu rappresentate per totto l'anno 4895 in comi demenica, sicosmo giorno destinato dal governo del Collogio, previa approvazione, alle pubbliche rappresentazioni di essa, cui la gente invitata accorreva numerosa per ascoltare ed applaudire il primo lavero di un giovinetto, del quale già pronesticava il maggier bene pessibile, visto il felice successo ottenuto della prisua pruova nell'affrontare quel giudice severo e di gusto facilmente variabile, il quale addimandasi pubblico.

De selvei penieri dell' Adelson Bellini si serti più lardi con successo noli romanza di fisilieta nai Gapalei è Montrechi: Ah! quante volte, chi quante: nell'aria o nanna chi barinon della Straniera: Meco in siensi: onitera: nell'inluma seema chille Binene o Granado Crazicle alle tre pianta, seritta in Genera per la Tosi. Xingarelli, fiducioso di so chila sua esperionar, prometterapit quin ipi prepergra fortusa.

Incoraggiato dalla splendida riuscita di questo suo primo lavoro (2), si pese immantiacate interno ad un'opera sc-

(1) Ziogarelli volle assistere al penultimo concerto ed al concerto generale, e dandogli dei consigli momanti interne alla parte teratea dell'arte, find to drught: » Le all'ocorrection per un farti il pubblico quande ascoltera questo vostro primo lavoro, ed il più delle volte sono può giuste a più estasto di quelle che pessono fare totti i maestri del mondo.

(2) Produsse lanto deciso fanatismo questa operetta sul pubblico napolitano, che non moi si mostrava sarso di uderla e risdirla; o farono tali e tante lo pratiche fatte presso il ministro sotto la cui dipendenza trovavasi il Collegio di Musica, accuocché permettesse la continuazione ria, Bience a Germando, con parole di Domenica Giataloni, che il Duca di Noja, como gevernatore del Collegio di Musica e Sopraintendente dei Reali Teatri e Spettaccii, gii face comporte pel Teatro San Carle (1). L'opera chbe ficilissime incantro, e dil pubblico in folia accorreva tutte le seral Teatro per udire la seconda produzione di questo guvino allivo addi Collegio e guidicare del suo avvenne.

In quest'opera, per la quale fu gratificato dall'impresario Barbaja (2) di ducati 300, si vedeva sviluppato quel germe

delle rappresentazions, che l'ectellentissimo, onde accondiscendere as desiderii del pubblico, fece la concessione che fosse ripetuta iu ogni giorno di Domenica per tutto l'anno 1825.

(1) Bellini strause quant'espres invecte della solica centaria che oggiprica alaman del Belleps oulers acrorere pel Tentre San Cario, in ferra di dettia acquistate al Gollegio dai ugeno Duct. di Nga. In bepretatio mai del consensa culta l'apret di questi Nga. Con rissando i proposita della compania della proposita di proposita di superpira per su l'arres segna intercare, e son baterole sila manifestisane del sus genico, che pur viene vuolre della restina della secola e voltre liberamente, o l'ettenne perchè giù il suo prime spendato enria, cancertas della Tou, Dural e Labiecho per sacre representata silata già che il generali fello, per divontanta imprevadori dei della strata già che il generali fello, per divontanta imprevadori dei della canta para del la generali fello, per divontanta imprevadori dei della Churola.

(3) Deceaseo Barbay milasses cord besi statile povertissis, of the prints derived of surgeranders, absorbed forest proviously of proclives institutionals. Venne dispersas in Napols, one times a passion of a street de 1800 at 1813. Hel 1800 appress a conductor : Fastir restatile of a 1801 at 181 at 1800 appress a conductor : Fastir restatile of Napon. Condesportaments intrapress a delirger in Scinle in Condesportament intrapress a delirger in Scinle in Condesportament in Condes

che prima appariva nell'Adolson a Salvini, e mostrava che se la sua scuola un giorno non sarabbe giunta ad essere la doministo, e ra sompro una scuola ricosdotta sui princupi naturali: una scuola piana, soave, affettuosa, malinconica, e che racchiudeva dentro il suo sistema il gran segreto di piacere spontamemente o mon per artifius (4).

been entic contribuirono non noco a quello svilucco serprendente che ebbe l'arte in Italia pel tempo che egli condusse i teatri. Per commissione avutane da lui. Gioacchine Ressini acrisse pel Teatro S. Carlo L' Elicabetta Regina d'Inchilterra nel 1815. Otalio nel 1816. Ermione nel 1817, Ricciardo e Zoraide e il Mosè nel 1818, La Donna del Lago nel 1819. Maometto IP nel 1820 e Zelmura nel 1823. Poi venuero Mercadante, Pacini, Donimetti, Conti, Bellini e Luigi Rucci , che acrusero avariatissimo opere per San Carlo di Nanoli e la Scala di Milano: Carlo Maria Weber arressa il Preinchito o l'Esariente e Krentzen L'Atibuse Regins d'Ungherie nel teatro di Vienna. Bi spimo grandioso, l'ostacolo, quanto più forte, tante più lo stimolava ad miraprendere. Fece rifare il Fondo. Braciate San Carlo, lo rifece qual è in sei mesi. Prese l'appalto per le fabbriche dei ministari in San Giacomo in via Toledo, ed un dicietto anni, cioè del 1818 al 1838, intrapreso e condusse a termuse la fabbrica del tempio posto rimpetto il Palazzo Reale, dedicate a San Francesco di Paola. (4) Nella Bigaca e Gernando avvenue per la seconda volta un laito che distrusse poi totalmente un'antica abitudine. La Corte di Napoll aveva lo stesso uso della Corte di Spagna, la quale non comportava ell applausi in Teatro alla presenza dei Sorrani, permettendoli solo dono che questi ne avessero dato il segnale. Nelle sere di gran gala poi l'etichetta era spinta sino al punto che mai opera o ballo munyo weniya anniandito II nubblico dayaya asnettare la seconda renpresentazione a pronunziare il suo siudialo, e la Corte per lasciarlo libero non interveniva in Teatro, No. 1819, quando Mercadante fece rappresentare la sua Apolsoss d' Ercole in San Carlo, Ferdinando I derogando al vetchio costumo dede il primo il segno degli anglausi mella cabaletta del tersetto che cominciava colle parole Non sempre rude amore. Prancesco I, nel 1895, imitando l'esempse del padre, face lo stesso con Bellini, alfa cabaletta dei duetto tra Ruence e Geresado, the comincia colle parole Dek! for the so name intenders, il nubblico in tutte dun le circostanze secondo a Sovrani autualarticamente.

Il successo della fitteno, anche a consiglio di chi fotte videna illinitazia di Napoli (1), devena Barbaja al interio all'anticoni per videna allonitazia di Napoli (1), devena Barbaja al interio a comporte l'opera di obbligo dell'anticoni per l'estre della Stola di Misimo, coi composto di costo dicenta i mese, da aprile ad ottobre, tempo in che devera impretenbilamente mentalia in icenza. Si Cerle immaggiorne la popu di Bollini adunta la proposta, ed in compagnia del tamore Rabino, che altare quantimegne avalentazione non raporti qual ciclatte del fa por, lasciò Napoli e la prediletta stanza del Conservatorio il di S. surille 1882.

Il buon Zinzareffi, che l'accompagnò sempre col pensiero e con l'affetto, lo provvide di lottere commendatizze per le prime nobili famiglie e pei personaggi di Milano più eminenti per merito od altamente locati. Felice Romani, nome che resterà indisselubilmente attaccato a quelle di Bellini, aveva allora fama di valente nocta melodrammatico: Rellini nan esità di rivolgersi a lui, nè la sbagliò, perchè le qualità dell'ingegne di ambidue s'incentrarono cesì bene, che si disputà lungamente quale dei due meglio riflettesse i pregi dell'altro. B Pireta, propesto dal Romani, fu il primo lavoro che condussero insieme. Quest' opera consegui la sera del 27 ottobre 1827 nel Teatro della Scala un auccesso selendidissimo. A sinceri ed universali furono i plansi che salutazono. dal principio alla fine il novello maestro, il quale con un coraggio senza pari, degno della sua grand'anima, si presentava innanzi ad un pubblico guestamente entusiasta dei modi Rossiniani, e gli strapoava plausi che ormai sembrava-

e le opere obbere il può brillanto successo. Per tal modo fu sogrenea, la recebia costumanse, e l'isportazione con gli anni ha tanto progredito, che vereato il limits della conventenza, d'incenta sconvennera. Oggi, alla presenza del Re e dei Principi, non solamente si appliande an Testro, ma si datchia, si grisi e si fa peggio. Cal avvience quando si sprenza, o non si è mas conoscinto quel sando precetto. Set modes en releva.

<sup>(1)</sup> Veds nella 2.º parte Bellini e Pacini.

no esclusivamente devoluti al colosso Pesarese, il quale parera aver posti i proprii modi quasi a confine dell'arte. Questo coraggio, quest' audacia erano pruova non dubbia di ciò che Bellini asrebbe divenuto un giorno.

Non nego le dovute lodi al tenore Rubini, che manifestò nelle narte di Gualtiero un immenso valore, sicchè non mai accenne noi nel parlare del Pirate che non si svegliasse la memoria e il desiderio di lui (5). Non nerò mi associo al parere di alcuni, che volendo togliere al Bellini buona parte di merito, hanno detto doversi attribuire il successo della sue musiche unicamente alla valentia dei cantanti che le avevano eseguite. Duolmi, e non poco, che fra cotesti oppositori si annoverì il chiarissimo e dotto sig. Fétis, cui professando io altissimo rispetto, non intendo disputare con lui intorno ad una musica che noi vediamo da due punti diametralmente opposti. Al signer De La Fage però mi riserbo di rispondere in fine (2), per confutare alcune sue opinioni su Bellini. E indubitato però che oltre l'impronta geniale che traspare da tutte le sue opere, melti grandi artisti debbane a lui la loro celebrità, e fra gli altri Rubini, il quale cominciò davvero ad esser grande allorche prese ad usare de'mezzi suoi vocali secondo i consigli di Bellini.

Il Conte Barbó racconta che montre era un giorno in cara Bellini , in testimono di una piaccrela cosan. Rubini v'era andato per ripetare la sua parte; ael bel mezzo del sue canto, Bellini così cominció ad apastrolarle: - Came stati questa mattiar. T. Ti sendi disposto bece, de a mio modo? —— Ell'acro Bellini, « rispose quegli, » ci vande altro per contendari; non di meno find il meglio che per me si potri; » e si cominció a provare il duesto tra Guelliero d'Inagene. Me coco runanere negli stassi termini, ed in-

<sup>(1)</sup> Chi non intese Rubini in quest'opera, mon può comprendere simo a qual gunto le melodio Belliniane possano communere e passionare.

(3) Yesi nella 2º parte Aleune operazioni inforno gi giudissi di Adrieno De Le Fane ar Relini.

contrarsi nelle stesse difficultà : altura Ballini esciamà: "Ma o tu non ci metti metà dell'anima che hai. Our dove notrea ati commuovere il pubblico, sei freddo a languente: meta tici un no di passione: non sei stato mai innamorato?..... L'altra non respondeva parola e si stava confuso; altera il maestro adoperando un tuono di voce alguanto niù dolce : " Care Rubini, sogginnse, pensi ad essere Rubini o Gualtiea re?.... Non sai che la tua voce è una miniera d'ore non " tutta ancora scoperta ?... Dammi ascolto, to ne prego, ed . un gierno mi sarai grato. Tu sei fra migliori artisti : necon-· no ti pereggia in brayura; ma ciò non basta...» « Intendo che " cosa ella vuol dire, rispose l'altre, ma io non nosse disne-\* rarmi e montare in furia per finzione. » « Confessalo, rispose « Bellini, la vera cagione si è che la mia musica non ti garba. " perchè non ti lascia le consuete opportunità; ma se ma fossi a fillo in testa d'introdurre un nuovo genere ed una musica « che strettissimamente esprima la parola, e del cante e del a dramma formarne un solo tutto, dovrei ritirarmi ner te che - non vuoi secondarmi? Tu lo puoi, basta cho ti dimentichi « di te e ti ponga con tutto l'animo nel personaggio che rapa presenti. Guarda come bisogna fare, " Gosì si fece a cantare egli stesso. Sobbene la sua voce non avesse particolari qualità, pure, animato il volto e tutta la persona, trasse fuori un canto così patetico e commovente, che stringeva il cuora e lo atraziava a vicenda, tanto che avrebbe messo il funco in petto a quale si fosse più duro tra gli nomini. Commosso il Rubini, sotientrò colla sua voce stupenda.... " Bravo Rubini: « ecco. mi hai inteso: sono contento. Ti aspetto dimani a far le « stesso. Del resto, rammentati di studiaro sempre in medi. \* accompagnandoti cei gesti. » E satutandolo affettuesamente. richiamò l'amico Conte Barbò, che in altra stanza aveva udito

il colloquio in mezzo all'ammirazione, al riso ed al timore (1).

(1) la conferma di questo aneddoto, posso aggiungere che quando di entennoli giù risonava alla la form, ed in Parigi insenso a rifer-varano, ie specer volte nafra loro scherzando se tonda ofre data tenore

Quale fosse il gadorue che il pubblico pronuncio di conto di Bellini, ai può rilevare da quante se scrissere i giernali che in quel tempo esaminavano gli spettaculi tratrali, ila Gascetta di Mitono, e quella dei Testri. In esi leggiamo: ul maestro Bellini, redute come del terrente Rossiniano si lacciano tutto gierno travolgere tanta compositori giornio e vecchi, pare chi ei di proposito sissi estudisto a stuggire la piena; e senza urtar di frante il prepolente guesto dominante, e francette con totto il maggio successo attendibile da un primo saggio e rimettere ul canho nella via di una bella semilicità, mismalola com

Il canto nelle vie di una bella semplicità, animandolo con quelle combinazioni armoniche di accompagnamento che servono a dargli risalto senza soprafallo e che non lo sforzano ad essere il ripetitore continuo del violano e del

- storzano au exastro, fedele al principi di un'ettima scuola,
- ancho in quella parte della composizione che un tempo
- cra tauto in onore e che tanto è negletta al presente,
- non trascuro l'effetto dei recitativi obbligati, anolti dei

 quali gli astanfi prestano usi attenzione intita speciale.
 Questa particolarità ha il doppio vantaggio di presentar meglio le situazioni e di farci conoscere che a Rubini non a mancavano che le occasioni per comprovare come egli:

» possa non solo cantaro, ma agire. È tulto merito di quee sto felice allievo di Zingarelli l'essensi attenuto alle norme del suo grande istitutore, in tutto quanto riguarda il » seguire, non con una letterale servilità, ma coi caratteri

« dell'estro suo musicale, quelli che l'estro del poeta avez « ileati. Fu suo merito far gradire i recitativi, converten-« dell' in bellissime frasi cantabili e creando ner essi uno

doli in bellissime frasi cantabili e creando per essi uno
 stile che pur siegue le inflessioni di voce di una ben in tesa declamazione cantata. Pu suo merito l'aver mostra-

al maestro » Caro mio, tu ser il gran Bellini per Rubeni » E l'attro: « E tu, mio caro, tei il gran Rubeni per Bellini. » Ceò a me vaccontana Labbache, che con quel suo faro «cherrerole supera si bene contraffar l'une o l'aliro. e au nichestione e date un colore ed un indele alla unsien, e quindi l'averci dato a gustaro un opera nova...» Erano di poco trascorsi tre nest, de cea repolità issolita già il Parada rallegrava i Visnocei, i quali concordennellea la guidiscareo opera ubbline, tanto per forza dirammeta, quanto per novità di sitile e di concetti, di che ci fanno fode la Gazzatta universate de l'accessi di Cierante di Structurare a Tastri, che sa quel tempo si pubblicavano in Vienna.

it nome del giovine compositore fu ripetuto in herve per tutte le città, e già sopra lui si fondavano lo più grandi speranze. Chiamato ner l'apertura del teatro Carlo Felice in Ge-

nova nel 1828, perché gli mancava il tempo a comporto una novella opera, mise in iscopa la sua Bianca e Germando. con l'appionzione di quattro anovi pezzi che riuscirono di grandissimo effetto, e l'opera ebbe compiuto successo. Furoco esecutori l'Adelaide Tosi. David e Tambuttini, e per compenso. ebbe la semma di ottomila franchi. Ritornato in Melano, segnò it contratto per una nuova opera al Teatro della Scala nel prezzo di mille ducati, avendo ad interpetri la Maria Lalande, la Ungher, Reina e Tamburrini, La Straniera fu il soggetto scelto dal Romani e da Belluni. Quale riuscisse queste lavero, le disseco i giorgali di quel tempo, tutti concordi nel predicarlo impareggiabile e nell'affermore che la pubblica oninione si eca anzi mostrata ancor niù favorevole che non nel Directe Trenta valte nella sera del 14 febbraio 1899 vollero i Milanesi vedere il giovine Bellini sul proscenio del gran Teatro della Scala per salutario ed applaudirio; e bene a raciece, noiché la novité do coru, la spontagaité de negaleri. la forma bella e nagra dei ductti, il gusto squisito che regnava in tutta l'opera, le difficoltà delle situazioni con franchezza superate, e tutte le altre doti che avevano fatto ammirare il Pirate, si mostravano in modo ancor niù evidente determinate nella Straniera che stabiliva già la fama del maestro (1).

(1) Bellini mi scrisse da Milano in data del 4 marzo 1829. « Vengo di ricovere una fettera del postro caro muestro Zingarelli di congrata-

Quello che miù dirxi è che il successo della Straniera è da notarsi nei fasti della musica, poichè con essa il Belline assigurò la vittoria all'inceminiciata riforma, chiamando tutti irresistibilmente a stringerai sotto la sua bandiera. Nondimena considerando il tessuto e le forme di auesti opera an rileva che Bellimi ner fuggire i fiori e gli ornamenti, dei guali se faceva tanto uso in quel tempo, vi sostatul una melodia troppo sillabica, abusando ancora di molti recitativi cantati a temno. Accortosi di questo abuso, si corresse suhito nei successivi lavori, ove seppe stabilire con rara vafentia il vero canto, ed una giusta declamazione cantata, che al giorno d'oggi (salvo eccezioni di pechi divenuti sommi nell'arte } viene dagli altri dispiacevolmente spinta ad una declamazione oridata, contraria alla ragione, al buon senso, al gusto tentrale, recando un vero detrimento all'arte stessa ed allo gole dei poven cantanti, i quali per ottenere plausi, anzi che cantaro, gridano, restando, specialmente nel endenzare una frase, arrammicale sonra una nota acuta per qualche minuto secondo, fintanto che il pubblico stupefatte da quello sforzo e per papre che costiguando non crempo prorompe in applausi; per questo la quistione in giornata sembra divennta (come diceva Rossini) quistione di polmom. La patria di Bellini, sulla quale si rifletteva lo splendore

haroms per la riquata della Straniera, piera di tasta aferiara, the uni ha latio versaria lapira de i tasterara si di settilia, reconocerara, Balfa raposta qui acciona, che dopo letta giu concaperari, avverigati il si ilmo contotta af rictorica i son ponno dirita si colore premetarato del si monte preme persono mangiore a pai denderato, o il forere tamendazato dei Stotica monte il accidita a considio parcia la divissome dil atmossi impirato corre. L'ho falta Tegere a molte persone, estati sono rimanta caractori. Con falta Tegere a molte persone, estati sono rimanta caractori. Altro falta Tegere a molte persone el affentesse verteba. Ri-reproducti a labio e primira (M. Midalira). Il crafferere? ... series della falta series verteba. Ri-reproducti a labio e primira (M. Midalira). Il crafferere? ... series della falta series della della della della della della della della della series della della della della della series. Al Persone della della della series. Al Persone della della series.

che egil andava recande all'arte musicale, gli decretò una medagiia, che da una parte mostrava il ritratto colle parole intorno Viza. Bellini Cotsavasi Musicos Artis Becas, dall'altra una Minerve ritta e sporgente una corona colla destra e coo asta e sendo nella sinistra, circondata dal motto Meritia cuestina Patria (1).

(1) Crediamo interessante il riportare, a proposito della Siraniera, un ancidoto tra Belliani e Felice Romani, ancidato che în princo a pubblicare nella Gazacita Musicale di Napoli del 20 ottobro 1855 il nastro amico aignor Raffesle Colocci. Eccolo.

Correct H 1829, a Bolline si trovava a Milme Pacini avera l'anno prime destate fauntiene copil tranh nelle Golline, et qui sicrime. Il Sirraciere son Pelus Romani. Errac i tempe beni del remanticamo, del coopir tra visit degli ablem, delle brave acertune, de tempe del nopir tra visit degli ablem, delle brave acertune, de tempe del home. cesa teste se cui il positivizzo ha fatte man hazza, coi suo churce segga cuore.

Il giovame compositore era seduto al pianoforte, solo, la una modesta siamestia, mentre il solo che volgora al tramonate gli gettava : smoi ultimi bagliori altraverso una finestra, come-salutandolo. Le spartito era termanato, salve l'ellimo perso.

Egli avera letto il libre e n' era rimanto, come d' ordinatio, sodidifiato. Eppure ninne era più difficeltoso in fatto di poessa come si supre di Calamie; me Romani pareva nato apposta per ina. Però in quel momento era ginnto al petro finale, l'aria di Alaide, e seniura di non poter ambar più oltre.

Que: vent non corrisponderano pel alla una litea, alla via la cua de ministrale. Escan internito dell'accidente qualità qualità dell'accidente dell'accidente passionata; lo sensiva anche troppo, na hongarra na possia ariente, passionata; lo sensiva anche troppo, na hongarra ma medo, starei per dire, publico come la sua musica, Bellinai nan caran mulia da a de la fatta ne quel monesto si prevo più volte a creara male doia sensa parode, per poi chiantro il poeta ad admirerie, ma quanti volte si accostò dali tattière na si cascas a farle, altrettante so ne citrasse dopo insullà interir a di accossa a farle, altrettante so ne citrasse dopo insullà informi alth sine sa decree a propere Romana di recenzi da lo, p. e pi esposa la casa.

Becossimo, disse questi. Mezz'ora e ti darò un altre perso.
Un quario d'ora dopo infatti, gli facera leggere una seconda ana
finale. Bellina, cogli occhi sulla carla, non rispondeva.

- Noppur questa ti va!

Camo per ripato, si dette pai a scrierco alemna aristle per camera piece di seart molosia e richolo de più graziasi concetti e delicate armonio. Invitato quindi a comparre un'opera per l'apertura del gran l'entere Diezele di Parma con parce del Ramani, composo la Zeara, pel perzon di caiquemini franchi. rappresentata il 14 maggio 1899, ensista dalla Landae saparae, dalla l'enchiedi harricon de la Labbacho basso. U opera ebbe un'operativa dell'intendio harricon e dei Labbacho basso. U opera ebbe un'operativa dell'inchini harricon e de labbacho basso. U opera ebbe un'operativa dell'inchini harricon. Para l'aperativa dell'inchini harricon. Para l'aperativa dell'inchini harricon. Para l'aperativa dell'inchini harricon. Para l'aperativa dell'inchini harricon.

### - Francamente? neppure.

— Ed co te ne scriveró una terra. Vediamo se guangaró a contectural. Alla corte: neppar la terza puscque... megyare la quarta! Il poela, lecolemnado il capo, comuncura a dubiare dell'estro del masstro; temara cha non si fosse esantico cello scrivere l'opera, o ne nelesso far pagare il fio all'immocrate pessio.

— Adesso sono cestretto a dirti che non capisco può che cosa vuoi, dasse secco secco il genevese, piegando la caria e poscudoscla an lasca. — Che vogluo? esclamò Bellini, a cus in quel momento si ammarono be connec a vii occhi, ma vacilio mulche cosa che sua una nechocra

ed un'imprecazione, una rassegnazione ed una protezla; vogilio qualche cosa che sia una minacota ed un lamento, un delirio ed un'agonaz! E lanciazioni sipirato al puendorire, creè la sua uria, mentre che Romani lo surridava esterrefatto... mantre che Romani cal cuardo ac-

cese serivera anch'egli ...

— Ecco ciò che voglio! disse in@ne; hai ta capito adessa?

Ed eccone le parole, rispose il poeta porgendoglicio e sorvidendo; ti paro cho ti abbia ben interpetrato?
 Era la famosa aria.

Or sei pago o ciel tremendo, Or sibrato è si colpo estremo ...

Più non piango, più non temo, Tutto so shio il tuo furor.

Morte to chiesto, morte attendo, Che viù tardo, e in me non piomba....

Solo il gelo della tomba Spenner puole un tanto amor!

Opegner passe un tanto amor;

Bellius abbracció commosso il suo poeta, l'enn era degno dell'altre
L'arra era stata rifatta conque volte, ma era riustata un capelaroro.

nicujal. (1). Ul Rossan rice in faccia ai Romand che fischaraen il Barbiere. Preferi Bellmi una rendetta più profonda, e finita l'opera, contro il voleve de suoi amier, si fermò al·l'ingresso della platez, mestrandosa mapavilo a quel che l'avavano disapprovato. D'allora promise a se stesso che nel tratto avvenire non si sarobbe mai più seduto al combola per le prime tre serce che l'opera andava in icacom, come per antica e dich pure barbara costumanza si usava. Dopo di lui, tutti i maestri seguramo sifituto esemplo.

I Milanesi per sesteggiarlo ridiedero il Pirata alla Canobbiana, ed alla Scala Bianca e Gernando, ch'ebbe non altro che un successo di stima.

Chiamato in Venezia per mettere in iscena il Pirata verso la fine di quell'anno, questo spartito fu eseguito al Teatro la Fenice con grandissimo successo ai 16 gennaio del 1830. Sonrayvennta una malattia al maestro Pacini che doveva serivere l'opera d'obbligo della stagione di primavera, gli animi dei Veneziani si rivolsero tutti a Bellini, o gli fecero proposta all'uono : al che egli si nego per la strettezza del tempo : pure tanto lo strinsero i suoi amici, tanto gli seppero colorire il nubblico desiderio e la favorevole occasione di mostrarsi grato agli onori che di fresco avea ricevoto da quella città, che non senne non consentire. La poesia fu del Romani e l'argomento I Consieti e i Montecchi; quattro narti in due atti. Giuditta Grisi. Rosalba Carradori o Lorenzo Bonfeli furono els esecutori. Agli 44 maggio 4830 fu rannresentata quest'opera per la prima volta, ed ebbe un' accoglienza favorevolissuma oltre ogni credere, che recò tanto niù stunore, in quanto che conoscevasi che per comporta aveva impiegato una quarantina:

(f) La supposizione ha qualche fondamento, perché nell'esseremantale a compere per quel testro, gli fi dato il d'amma Gesero si Bajulo d'autero parmenso, che per quanto potesse diras un regolare baser letterarie, mancara antercament de couveneme entristiche testrativi, di mode che Bellion rifiutà di accettario, d'etchiarande che son averdée mai potato muscarate, o perch'olle un d'emana cyttic dal Remani. di giorni. L'introduzione, la cavatina di Tebaldo, quella di Ginhetta, l'appassionato duetto tra questa e Romeo, e più di tutto il finale del 1º atto, la stretta del quale sulle parele (1)

> Se ogni speme è a noi rapita Di mai più vederei in vita, Questo addio non fia l'estrema, Ci vedremo almeno in Guell

che Dellusi musicò con una delle sue più felici, spostance a prassionate michole, e con molta llesofa fatte cantra all'unisue da Romeo e da Giniletta, soi perchà exsendo une il peneuro che miimava in quel solame momento quel diggaziati
amanti, una dovca essere l'idea musicale; il duetto della
solita nell'atto 2º fra Romeo e Tebaido cal cera funchec che
lo framezza, e tuttu il finale secondo, furroso giudicati pezzi
di bellezza incomparabile. Gli applausi aumenterou senpru
sera in serza; e cosa strana, non fevri alcuoe che son convenisso nell'ammirazione e gradimento di questo lavoro unsicial (3). Che se alcuno (some dice il Eleconetti) resisse co-

(1) A proposito di questa stretta, ricordo che una sera dopo l'opera accando dal testro S. Cario con Mercadante, cominando lungo la via Toledo questi un dance o lo sono il premo ad applicator questa sersita e che nassi mi piate; ma perché troppo azzardata, si confesso che e se m circordianes simili a me fosso yeputa in mente una tale hizzarra sidea, l'averé rigistata.

(2) Il noi tentre Bendfill, the engains la parte di Thinkle, rescristenzamo della su caviana, e com noi arrogatta di permine d'annolizza il macietro Bellan, ad anti di quel sus naturale trasquilla, periodica la sua sinimale dicierza, piene di diginili, co su un cene erepolito, dines all'innolente castore: « Sopputa, sugara», che il a mano, in ils imperito primiente i tamero una sua piena di a massa, mi la imperito primiente i tamero una proprientariori, per la companio della sua sua sua proprientativa di la companio della si di sua si di sua di considera di considera di sua di considera di sua sua sua di macieto, che correcencio gli strima in mano sent'ultro più. In regulio epit catto di per tutto portili cavitana, directati si suo cervali e di tatnescera qual aemázione producesse questo lavoro i revereible mel Ese del Testri, nelle Gazzatte di Veneza, nell'Ozernitare Venezione, o la qualche altre giornale di quel tempo 
qui venisse alle mani, un elegio gloriosissimo al mano di 
Vincenno Bellini. Nue essendovi stata ne varietà di opiniona, 
e apposizione di guasti, ne contrato di parte, che in quell'occasione non si componessero a celebrario. Crede tutivincendore dal nunero 39 dell' Ese ciè che in si astradell' ultimo atto, affacchò sia palese, che none fin certe presadi bano guesto quelle che i fece negli anni appresso l'unire
l'ultimo atto del Varcej al primi del Bellini, quast che per
manezara di progi devense a vicenda un' opera sovvanire l'alzione alla prima scera di questa quarta ed ultima parte,
nen mene statemente e internatice il il tavore di un Coro o
nen mene statemente e il ternato ile il la uno con in coro o

 non meno stupendo e interessante è il lavoro di un Coro e
 di un lamentevote canto di Romeo, il quale fu appena interrotto da alcuni bravo, bene, benissimo: gracchò troppo

si sentivano gli spettatori commossi e desiderosi di assaperare il seguito di quelle note divine, che sarebbe stato
a impossibile ad essi l'applaudire colle mani. Ma eccoci

« giunti alla gran scena, nella quale cantanti e maestro si « mostrarone superiori a qualunque elogio.... nel duette fi-» nale ed alle anulasce di morte dei due svonturati amanti.

" l'entusiasme non ha più ritegno e la delizia di quei mesti e veramente filosofici concenti sprigiona dal ciglio di

a sti è veramente biosonei concenti sprigiora dal cigno di a chi ascolta le lagrime con tanto affetto, che quasi si vora rabbe, che niù lungamente durasse quell'acquia ner niù

« reabo, che più lungamente durasse quell'agonia per più 
«·lungamente provare quelle delei sensazioni. » Bellini alla 
terra serra i vide in gran festa accompagnato alla propria 
abitazione da una folla immensa di popolo con faci accese o 
preceduto da una banda militare che sunava i pezzi più faroriti delle sue opere. Ritrasse dai Copulett 1800 ducati, o

taglia, che con tanto poco senno avea disprezzata, ricavandone sempre onori e profitti, e non ribbe mai tanto successo in inita la sua curriera teatrale quanto nell'opera in parola: la medagha in oro dell'ordune civile di Francesco I accordatagli dal Re di Napoli che allora aveva istitutio quell'ordune (4). Volle l'autore con affettuoso pensiero dedicare i Gapulett e Monacchi ai suoi concittadini con le narole seguenti:

AI CATANESI
CHE IL LONTANO CONCITTADINO
NEL MUSICALE ARRINGO SUDANTE
L'ONOREVOLI DIMOSTRAZIONI
LIBERALI CONFORTAVANO

QUEST OPERA
SULLE VENETE SCENE FORTUNATA
PEGNO DI GRATO ANIMO E DI FRATERNO AFFETTO
CONSACRA

VINCENZO BELLINI.

(1) Il sig. Perucchini, egregio dilettante e compositore olegante
da magica da camora, così seriase al Cavalisco Paternò in data del 14

marzo da Venezia: Care Caratiana Il sestre raccomandate maestre Rellini, nella miesta mera che ha comesta in noco termo e che andò in iscena giavelli, ha riportate strappdinario applauso e tale che da molti anni qui non s'intese l'uguale Il libro, seritto da Felice Ilomani, s'intitola i Camieti ed a Montecchi, che in fondo non è che Giulietta e Rameo. Il subblico comunció a mettersi di buon umore dalla sinfonia che appliaddi coll' in-Broduzione che siegue, e gli applausi andarano crescendo in modo che disennero un vero entosiasno. Vi sono dei pezza bellissimi e di un senere tallo muovo, non istrepuloso, ma ragionate, armonioso, dolcussinlo, e che la sentire le voei senza opprimerlo cogli strumenti Gli atters tutts lo secondarono a meraviglia. La Gradulta Grass (Romeo) superò se medesima cantò bene, ed agi eccellentemente. La Carradors (Guslicita) anche essa si corrispose, il tenore Bonfigh egualmente bene la parte sua, e crede che restasse serprese di avere tanti applauss, ma tetto ora a riguardo del macetro. Il pubblico all' unantmità chiamo lutti a mostrarsi ripetute solte sul prescenso e tutto fini con universale compiazimento. Min figlio, amicissimo del Bellini, n'è contante : 31 saluta e si concratula cun soi. Il male è solo che fra etto giorni il Teatre si serra.

Credetenta devolusante sempre

PERDCURING.

Ed i Catasesi depositaroso lo scritte origunale nella hihisteen full'asterenial. Soccome molte discrite formos inventue e apras al tempe che Bellui surireste la Gistificate e Bamen, lo quali tenturano di mettere distribi e Ta Bellini ed il son meastro Zangarelli, di una stontalla l'as le altre del sig Ameslano del Zio prese molta voga e fu para anco riportato. Para la consensa del consensa del consensa del concenti calle sur Vilta di Bellini e dal sig. Arture Puogia nel suo libro Dellinia, so vie el ses osuvere, a sumantie crestis un'a possita dichiarzione che ripotto calle 2.9-parte di questa mis vitia di Bellini, Dicklorazione informo ad cleane exercazioni el signare Antanio del Zio, cui rimondo la lictore.

Partite da Venezia, foce ritorno in Milano verso la fide della prisavera, quandeal venir dell'estato fu appraffatto da morbo intestanale, e ridotto in breve in al pessumo stato, cho si tenà della gassigiane; per adop qualche giorno svani qualuaque pencelo e ai riebbe. L'umpresario del Testre Carcano in Milano vase acritturato la Pasta, la Zeccoal, Rubbini de il Marini, e da compositori Donizetti che serisse l'Asses Belosse a Rellini che serisse la Sonananduda. Quest'opera rappresentata la sera del 6 marco 1831 obbe un'accoglivera cama calle scene semplici ed ingonue fosse insigne quasto cama calle scene semplici ed ingonue fosse insigne quasto nelle enbili di dignitese (1). Ebbe in compense dennità ducati, oltre la metà del diritti d'autore, che appostarono grando intribu, tanto l'Opera venne ovidamente riercreta.

Impegnatosi a comporre pel Teatro della Scala la prima opera d'obbligo, che doveva andare in iscena il 26 dicembre dello stesso anno 1831, con poesia del suo indivisibile Fe-

<sup>(1)</sup> Quando serivero questa biografia, leggivo nella Scene, giormale di Venesia, estio la data di sabsto 21 marzo 1868, cieò 37 anni depo che Bellini strisse la Sommarmbula e 35 dopo la sua morte:

Abbiento avuto alfa Fenice una rappresentazione della mosica divina nella sua semplicità e nella sua graria veramente sublime, la Sommambulo. Questo meravighoso idillo Belliniano, che usu non

a suvecchieru, sara monumento eterno della vera melodia Italiana. »

her Romani, serisse la Norma per la Giuditta Pasta, la Giulia Grisi, Donzelli ed il Negrini, e ne riscosse la comma di tremila ducciì e la nettà degli untoti i a pel neleggio dello spartite negli altri teatri, come pei diritti d'antere (1). Interno alla prima raporresontazione di mast' opera mi som-

nationi una prima rappresentazione di quest opera ini sembra non poter far di meglio che riprodurre nella sua genuina forma la lettera che nella stessa sera del 26 dicembre appena rientrato in casa mi dirigeva Bellini:

« Carissimo Florimo

« Ti serivo sotto l'impressione dal dolrer, di un dolore, che non pesso seprimert, una che tu solo puel comprendere. Vengo dalla Scala, prima rappresentazione della Nerma. Lo credirectili. "Riscost!! Hacer! Johnen Space! Ha detti al vero il pubblico fia severo, sembrara propriamente venundo per giudicarani, e con precipitatione (creda) vella lain nia povera Norma Car subire la stessa sorto della Drubbensa. Don non ho piti riconoccutto quiei cari Milienzi che accolerro con estiusianno, colla giola sul viso e l'assultanza nel cusora pi Primeta, la Stremiera e la Sonnanoblez e pure in cerdeva di pra-entra loro una dogna sorolla nella Norma. Ma daggrazia-tumente non fia cost: mi sono impananto: no baspitales : i met

max sounts accordinate per quel tempo; perché, quanto alla Azerna, fra i compenso che renectie dall'impressare si a sietti le proportia, patronó al di li di quattronial ducati. Quando mi teresao con tei Scalita, discorrioni un giarra sa las prepetibe, e cost on desaz la cura, a l'erce, per usa sia spira il dopple a frece anche mi con la compensa de la compensa de la compensa de la compensa de la cura de la compensa de la compensa de la compensa de la compensa de valgano de prò, siblese per la potentissama regiona, che Il tempo de lo limpiego per compense sua sub, è occapada de mue collepia manetra a soriverso des o tre. Exembo uno contante preparamento de son describe de la compensa delegant sono, verere che quotta ni apportane una compensa afequata alle mis fariche, e parec che un acceptame un compensa afequata alle mis fariche, e parec che un presenta de la consensa del consensa del presenta del a sua velocita, e de un co el impersa ta sersa del presenta que la sua velocita, e de un co el impersa ta versa el las que la sua velocita, e de un co el impersa ta versa el las que la sua velocita, e de un co el impersa ta versa el las que la compensa del presenta del presenta del presenta del presenta del presenta la sua velocita, e de un co el impersa ta versa el las que la compensa del presenta del presenta del presenta del presenta la compensa del presenta del presenta del presenta del presenta la compensa del presenta del presenta la compensa del pre

(8) Bellimi fu il primo cho feco saltre il presso delle san opere ad

propostici andarono falliti e le mie speranze deluse. Ad esta di tutto ciò, a te solo lo dico col cuore sulle labbra (se la massings non m'inganna), the l'introducione, la sortita e co. natina di Norma, il duetto fra le due donne col terzetto che siegne fingle del primo atto, poi l'altre duette delle duc denne, ed il finale intero del secondo atto che comincia dall'Inne di querra in poi, sono tali pezzi di musica, ed a me ninecione tanto (modestia), che te lo confesso sarei felice noterne fare simili in tutta la mia vita artistica. Basta !!! Nelle spere teatrali il pubblico è il supremo giudice. Alla sentenza centro me promunziata spero portare apoello, e se arriverà a ricredersi, io avrò guadagento la causa, e proclamerò allora la Norma la migliore delle mie opere. Se poi no, mi rassegnerò alla mia tristissima sorte, e dirò per consolarmi : non Suchiarona force anche i Romani l' Olimpiade del divino Pergolesi?... (5). In paris cel corriere, e spero arrivare prima della presente. Ma od ie o questa lettera ti recherà la triste novella della Norma fachiata. Non ti accorare perciò, mia buon Florimo. Io son giovine, e sento nell'anima mia la forza di noter prendere una rivincita di gansta tremenda caduta.

 Leggi la presente a tutti i nostri annei. Io amo dire il vero taoto nella huona che nell' avversa fortuna. Addio, e a rivederci presto. Intanto ricevi un abbraccio dal tuo affezionatissimo Bellina.

« Milano 26 dicembre 1831 (2) »

E si serbà durmi a voce che quell'acerbo delore gli aveva

spremute acorbe lagrime. Partito inimediatamente, siccome è detto nella lettera, recò egli primo in Napoli la nuova del

(1) Belloni in quel momento di commozione somma non ricordò che i Romani avevano pure riprovato nella prima sera il Barbiere di Siviglio, ad i Veneziano dischiala la Semirenide.
(2) Al Cavaliare Tomolo fetallo di Lord Primaretto che incorrere

(2) Al Cavaliere Temple fratello di Lord Primeraton, che iroravasi munistre di Sua Maestà Britannea in Napoli, io donai questa lattera autografa di Bellina, contentaudoni, por far cosa grafa a quell'alta personancio, di conservane ner me la scominer coma. cattiva successa della Norma e sempre negli stessi termini, « fischiata... il pubblico così ha giudicata »; ma pure agciunocya a che desiderava notor comporre sempre pezzi sineiti », ed annoverava quelli di sopra indicati. Ed i fatti vennero a provare se Belluti si era ingaunato in quel ginduzio, neuchè nel mentre in Napoli si parlava ancora della caduta della Norma, quella musica si era rialzata; gli applausi sottentrarono fin dalla seconda rappresentazione con immensa usura alla disapprovazione della prima, e si volle sentirla per quaranta sere di seguito (1).

Randamente se ne diffuse la notizza in-ogna città, ed ogni cattà volla udire ed ammirare questa sublime creazione. Ciascuno alla sua volta celebrava quei cora quando gravi e diguitest, quando concitati e guerreschi. Si lexarone a cielo la maestosa introduzione, il terzetto, i duetti imprentati di tanto affetto e bellezza e con molta novità posti come a dialogo, e specialmente quello sublime In mia mano alfin tu ser, fatto e rifatto per ben tre volte, como Bellini stesso raccontava, ed ove le parole, come a me disse un giorno Rossini analizzando questo pozzo, a sono talmente incastrato . in quello note e queste nelle parole, che formano un in-» steme completo e perfetto ». Ed a ragione venne poi proclamato da per tutto il maggior dialogo nell'arte e per melodia e per drammaticità, e che quando è anche sonato o cantato da un solo strumento o da una solá voce communove le fibre e riesce la più sonve e spentanea meledia , che

(1) Trovo in una lettera che Mercadante mi striveva da Torino, 12 dicembre 1831, quanto siezuo-

<sup>«</sup> Son già venti giorni che lo mandato l' Album della Buchessa di Noja accompagnate da una mia diretta a Belline, che se compracque riscontrare: e trovo interessante trascriverti la conclusione della sua lettera che mi ha fatto immensamente ridere: eccola . « Eunedi co-· menceró le prisove della mia opera Norma, e credo che lo stesso · farrie rai, lo ho fatto testamento ed ho nensata lasciarra qualche e com, se mi ammassana, potendori succedere la stessa, ri prega " de non dementicare il rostro Affet, Bennita, "

moler i sensi ed inebria e trasporta l'anima. La Casta Dira (1), angelica melodia non seconda alle più felici create (1) latorno a gorsta Casta Dira to sono obbligate a ricotare d

sequente anoddoto, il annio mostrerà come mertio di uni eli stranieri sappiano stanar eli nomini e le cose nostre. Un giorno del 1847 Halésy, l'autore dell'Ebres, el convitò in molts musicisti, e fra gli altri il Larafa, ad une sua casina di campagna presso l'arigi, ed ivi fra l'allegria e l'urte des bacchieri sa beven alla salute de molts e fra gli altri del compositori italiani, o dopo il gran Rossini, primo fra anesta fu amorato Rellina. Nauno merdio dea Francesa conosco Italio le muances dell'ospitalità. Allora llalévy propunzià mieste parole che 16 ricordo ancora. . Pour moi, je vous avone que je donnerais toute e ma musique nour aveir composé soulement la Couta Dira. e Una salva Unanime di applanti tenno dietro a queste varolo espressive dette dal modesto a della compositor francesa, il quale energra per tal modo e in maniera cusi giusta e gentile l'autore delle più delicata melodie, e sa mota cho un tall tempo erano esà acorsa 12 anna da che l'Halésy asco composto l' Ebrea Conveniame che gli stranieri sono più giusti di nui in gindicar not plessi, hanno la virtà di stimarci, quello che a noi manca, nerché non sanniame che sia carità cittadina , ed in vece siame perfetti nella carità verso gli altri Tutto quello che ci viene d'oltre alos od offee mare per not à ammirerole : tutto duelle the some dul suolo patrio è miseria, il nostro passato è l'ideale della perfezione. il presente è cosa-ridevole, abbietta. Per tat mode disistinuando nei alessi, a ragione non troviano spesso chi ci ation finerid' Italia Che volete che si dica di poi in Geroiania i in Francia i allorché ell'Italiani dicuno di Bellini che non sapeva la munea, che faceva molinetti da tricio, che acrivera numon ner chilarra, e noi muesti alcisi detrattors, done the intesero l'Ebres dell'Halévy, rigiascre traseculati. la proclamarone enera perfettualme, nelulmente sourata e duttimente scritta: dissere che da 30 anni in qua non si era scritta enera mighare, the quello era il modo di scrivere bene. Ah ' se ci aressero emperate a scriver cosi " No signore, vi dico in, non l'avreste mai fatto , perché a voi manca quel cuore ecucroso el e aveva Halévy. quella granderza d'intelletto che gli feceva intravedor le cose senza la grettezza e l'ipysèse e la pochezza dell'animo vostro; perchè l' Halery aveva intie le virté de un grand nome, e ves avete fuils s difetti dei poveri di spirito. L'Halevy giudicando il Bellini poteva farlo, perché saneva quel che diceva; ma vol evidicando il Bellini e I Halevy non sopete de the parlate, non sapete quello the date.

shall strapine della muscas sino ai tempi nottri, e l'ultima serna finale nolla quale la progheta della rea emissaria, un finale nolla quale la progheta della rea emissaria, ginalagiaria il cuore del gram sacrolute, lo salegio dei drisidi e dei handi, il minoro dei premonibo legionatore, fuerono da Bellini con tratti rafficheschi dipinti e rivestiti da si supplati concenti, che non si gioductare se l'ammo pui restiu riverzigliato al magistero dell'arte o commonso allo delevaza dei cantili. En saleolula exarteristica del moremo, di Bellini si ha

un questa micabile e vera espressione drammatica alla unale sona impropiate le sue melodie egli, ispirato alle condizioni ed a'caratteri de' personaggi, ne pennelleggia in mido sublime le diverse passioni, e sorprende, dirento così, la nafura nelle sue manifestazioni. Dotato coni celi cia di una squisita delicatezza di sentire, traeva i suoi canti non dall'artificiale combinazione de suoni , ma si dall'anuna , la sola che può farci eloquente, e possedeva in grado emirente quell'ammurevole facoltà che chiamar si potrebbe la surtesi melodrammatica, che in lui era feconda per un'intelligenza superiore. Cercava nel semplice il sublime, nel semplice, patrimonio così bello degli antichi, r che nella tristissima epoca che volge nuasi tutti disprezzago, mistificanio I arte colle armonie dell'avvenire, e studiandosi di mostrarla, adimitazione del uttore greco, se non bella, ricci alciero, come la ragionano i prevaricatori dei buon gus..., senza pensare the le migliori regole sono quelle the detta il chore. Come il inelodioso Paisiello nella Nina, come il grandioso Rossini nell' Otello, e come lo stesso portentuso Mozart ,detto l' italiano tra i maestri fedesch.) nel suo Don Giorgina, Bellina segole, commuove e strappa le lagrane ouesta è la sua grandezza, la sua vera gloria. Se u u volcs-i con le mie parole entrare alla disamina di questa musica, non petendo fare altro che rilevarne gl' immensi pregi, potrebbe taluno sospettare che fosse uno di quei tali niome, ti in cui troi no il mio cuore si mostra piacemi quindi ripetere alcuni giudizii che sa a di gran pera, se en dar se petto di parzialità

Zingarelli, eni Bellini per gratitudine deslete questo braven, conservandos versura lagrime di tenerezza, el tiera a successiva del caracterizza, el tiera e la conservación de la teteniazane, el lo era fra gli sitra: Ano ve lo dissa; le mille velor de questo sellinos avrebe riempio el mondo di stê? e. El arrivato al coro di guerra, dopo averbe letta per men el seconda vola, selamba e Per Det I come 
a indivintato e conne è bello divvero, ma 6 kerbaro! E. cirquesto punto si con alla fine dell'opera è tale munica; del 
questo punto si con alla fine dell'opera è tale munica; del 
propositione del con del propositione del 
propositione del propositione del 
propositione del propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione del 
propositione

questo punto sino alla fine dell'opera è tale musica, cre dete a me, che fintantochè gli uomini che l'ascolieratino
 avranno un cuore, dovranno applaudirla sempre » E fiel

" avranno un cuore, dovranno applaudirla sempre " E fiol col dire: " La natura ha palesato a Bellini un gran segreto, " la tenerezza delle lagrime."

Il sig. Artura Pougin, egregio artista ed uono di lettere, in un elaborata Luoro su Bellini pubblicato na successivi articoli sol gornale l'Art Muscol di Parigi (1), nel num. della prima rappreentazione dalla Norma, dopo averno indicati i grandi peggi, conchiuda in risposta a qualche piccola osservazione: « Quoi a qui on pusse cine cafia, et quelques sodient les reproches — qui on la pisse faire. Norma o "en restera pas moiss « "uno des plus belles et des plus pures expressions du r'uno des plus belles et des plus pures expressions de

" génie humain.... "

I Veneziani, a detta di persona cui si deve prestare la unassima credenza, quando quest'opera per la prima volta si rappresentò alla Fenice, ove cibbe successo di fanatismo, laconicamente così la giudicarono: La Norma, è una vera norma.

(1) Questi articoli insieme riuniti formano parte del libro del signor Pougin: Bellini, sa vie, ses ocuvres.

(§) In queste aixeso numero è riportata tradoltà la francose la sètera di Bellini sall'esito della Norma, di cui so diedi una copia al siegno Pougia, come egli siteso francanecte riferince. Però an gli debba dichiararo tunto più grato, quante nel manifestario serive sul mio coato cose che mi, sono carissime, ponchè vere, quando afferna averi co-assertata per la memorna del mio autro an culto verigabie et touchest.

In fatt questo expolarore è rimanto uns dei più he suschili della traggia musicale taliana, è modo che per quantcangiament, in forza dell'avviendorsi der temp, abbia spotferio il quato musicale, si continua non pertanta e rampsentare in tutti i featre usitenti, su scale con gradimento e o si appliamites sempre. Il mondo mancial, nemirano la grandiciati dei concetti e la dotta e propria maniera di rivelare le differenti pussioni, considerà salutare Bellum rimeratore dell'antica e classes scopla-di canto; di quelcontre che all'amma discondi.

Ma se grande fu Bellusi nel genere servere, si guardi fadil'atre lato al genere inilitico, alia Senanendole, seve la passionata semplicità, il tenero affetto, l'ingenno sestimento, energe de agun meladia, e trova solunto rescottre in musica nella Nina del Paisiello di cui Bellim fa contamatore; e questo genere cull'arte può rigurarbars come patrimonio specialo della terra Sicula, ove in peetus grandassumo fa Teorito uni tompa antiche ne unodorna il Mela. Tuttu nella Somonobola respira vita campestre e pasterole: tutto è semplice e piano: ma quanta scovità, quanta grandezza in quella esuplicità! è la natura che si rivela sonza mistera. La ma-sca n'è deletas, limpidissimi e graziosi i concecti; le varie passioni espresse coi più tivi colori; l'indole dello stile proprio dell'argonomio (4).

Nessuno meglio di Bellini, che bene a ragione può dirsi il Petrarra dei suoni, avrebbe potuto rispondere a chi lo avesse ripreso della troppa semplicità e facilità dei suoi cauti, como fu già detto delle statue del Canova: Queste facile quando è difficite!

Si raffrontino queste caratteristiche e commoventi espressioni dell'affetto campestre, col nobile ed eroico sentimento

<sup>(1)</sup> M. Pougin la detto della Sonnamówła: « Cette ocurre adora-» ble, inspiration merceilleuse qui restera le joyau le glus riche et

le plus éclatant de la brillante couronne aristique du compesiteur
 sitthen. \*

eminentemente drammutico, con le arlenti passioni della Nersa, con so prichi negari che queste due opere di us carattere diresso resterano cone luja particulari e compitula dell'arte municiale del XIX Scoole, che Bellum cero la veza espessione dell'affetto e della parrò stoltanto nel santanta le più del peprio coner. Egli in interpellara, e si travara le più espastane manifestazioni, e studiava di tradurre musicalmento le più initione opposioni, perchè tricorva che non conditioni di titali, nu con la verità del tendimento si commortono e si sentanto ne l'arte occi utilizza.

Naneli la rivide cresciute in fama e carco di tanti mori ricevuti : ma delle cresciute grandezze pur era ignaro egli solo: tatti parlavano delle sue glorie, egli solo ne taceva. Il neen tempo che qui si trattenne, volle prendere stanza in quel Collegio che pochi anni prima aveva lasciato con nome ignoto. Qual fu la gioja dei suoi compagni nel rivederlo ed shbracciarlo è impossibile a raccontare e dinincere. Tutte affellati interno a lui, mille svariate cose dimandavano, chi parlava delle sue opero, chi dei suoi splendidi trionfi; ma malla dismaceva a lui niù che le sue lodi; godeva in vece di ritornare col pensiero e coi ragionamenti agli anni nassati insieme coi compagni, e con modesti modi rispondeva a tante carerza che tutti gli prodigavano: Mici cari, che nome direi? Sono stato fortunato, ne rinerazio Iddio. Di gran mattino gli alunui del Collegio pararono la porta della mia stan-22. ch'egli aveva scelto per dormire, di festoni di fiori, ed al di sonra in mezzo ad una ghirlanda di alloro si loggevano le seguenti parole:

> Amore Onore Virtà Gloria e Sapere Tutto è riposto in te Bellini.

La sua sorpresa e la sua commozione furono grandi nel leggerle uscendo dalla stanza, come fu tenera ed affettuosa

la gratitudore che mostrò ai compagni abbracciandoli tutti I' un dopo l'altro. Volle un giorno anche desinare in comunità, occupando il posto che aveva quando era algono, e le ovazioni ch' chbe possono bene immaginarsi, ma descrivere non certo. Egli amaya ripetere spesso che il contento provato in questa giornata non l'avrebbe mai dimenticato; fo rivide ancora il suo vecchio maestro Zingarelli, e con quanta giola di trovare in lui coronato le sue fatiche! Bellini pon lasciava di visitario due volte al giorne , contentissimo di tributargli questo pubblico attestato di rispetto e devota riconoscenza, e sovente rinctevagli; « lo di nulla vi sono più · tempte, min ottimo maestro, di nulla più che dei vostri a rutori, ed anche, permettetemi che ve lo dica, dei modi " hurbers che usavate con me; e me la ricordo bene quel . triste giorno che mi faceste versare amarissime lagrime, a nuando nel directo che so non ero nato ver la musica. " Ebbone ?..., vi dimando perdono se l'indocilità della na-. ture giovanile non mi faceva mostrar grato a tante vestrea moreveli cure: ma, credetemi, la mia riconoscenza sarà eterna per voi. Da voi riconosco quel poco che io so. Son: - certo che più mi avrà giovato il nome di vostro discendo " appresso gli straujeri, che il mio poco ingegno e il mio " noco valore, " Zingarelli tutto commonso si levò dalla sedia " e l'abbracció due volte, ed era veramente bella ad interes sante quella scena di reciproche tenerezze.... Durante il suo breve seggiorno in Napoli venne nominato accademico della -Reale Società Berbenica, nel ramo delle Belle Arta.

Dopo qualche seltimana parti per la Sicilia per rivedere la sua famiglia, e colà in mezzo alle carezze domestiche passò quarnata e più goroni. I oche l'accompagnas in quel viaggio, che può dirsi di trionfo, fui testimano delle grande ed enturissitche accoglienzo che gli fecero Messime, Palerano e maggioramello Calania.

Dare minuta ragguagli e fare circostanziate descrizioni di tutto l'avvenuto in quelle tre città durante il soggiorno di Bellim, sarebbe andare troops per le lunghe, el a use vesta ancora a parlare molto di lui in cose di maggiore importanza. Beduci in Nanoli, celi ne riparti subito per Milano, e fu missta l'ultima volta che jo l'abbracciai. Passando per Romo ove si ranoresentava la Straniera e per Firenzo que cantavasa la Sonnambula, appena si avverti la sua presenza in teatro. In accolto dal pubblico con grandissime acclamazioni : ma mossa sollecitamente ner Milano, ove oltre le solite conoscenze, era premuroso di avvicinare Mercadante, col quale gli niacque unirsi nella più stretta amicizia, e tutto il tempo che colà si trattenne, gli fu niacevolissimo visitarlo ocos giorno e godere della sua artistica conversazione. Nell'agosto si reco in Recommo ove rappresentavasi la Norma, che obbe solendido successo, come relevasi da una lettera ch'egh stesso scrisse al Coute Barbé in data del 93 agosto, ricortata dal Cicconetti, e che termina con queste parole : « Frattanto « gli applansi furono assai, spontanei ed universali, già a s'intende che i cantanti ed il maestro furono chiamati sul

" s'intende che i cantanti ed il maestro furono chiamati sul " proscenio ecc. ecc. solite cose.... I cori assai bene, ed ap-" alauditissimi: l'orchestra così così ..."

Da Milaso pasola Venezia a serivere l'opera del Carnestle, per la quale glis a corrispondeva la somma da trediciniali fronche metà della praprietà e det diretti di autore. L'argomortectori la Pasta, la Del Sere, Cartigorora e Curronii. Ma su cheritori la Tasta, la Del Sere, Cartigorora e Curronii. Ma su cheritori la Casta incidenti, si pel l'arco mo consegnata somi antita i incerna mollo più tanti dei tropo tabilitat in mantata in incerna mollo più tanti dei tropo tabilitat i non consegnata e consegnata dei molto importanti dei della propositati dei montata in incerna mollo più tanti dei tropo tabilitati con consegnata e quae i universalmantes disapporazza; ed una schelle più forti ragioni che mettenno innanti i Veneziani, era quella che Bellitati ai ripettere dei molti importi di questi appera aveva copiato se stesso (1). Alla muova dell'infelice esito fu più

(1) Bellini , come tutti quelli che banno l'impronta originale del gense, ha l'impronta sua, lo stile che gli è proprio in samma, in

di neni altro sollocito Mercadante da Milano a dare quel meglio che può l'amicizia, i conforti amorevoli e non simulati: i cuali tanto più effette produssero sull'animo di Bellini muanto che venivano da chi compagna nell'arte e nella plaria, aveva spesso veduto serena e qualche velta egualmente bieca la faccia della fortuna. Ma l'efficaca conforto dovea pascere dal tempo : poiché non andò molte che la Bestrice venne festeggiata al pari di tutto le altre sue opere in ogni città, come egli stesso previde (1), ed ovunque si cominciaroon ad ammirare ed applaudire i cori . le stupende arie . il terzettino Angel di pace all'anima, il maestose finale, il enintetto, nel quale la narrazione fatta da Orombello della tortura è si natetica e vestita di melanconica melodia, e la avariata passione di Restrice e del Visconte espressa con tanta verità bellezza e dignità. Nos mal si appeneva il Bellini enando a molti suoi amici diceva : « Avrò notato errare e pon a avvertirmene, ma la coscienza mi accerta che non he fatto a largen del tutto indegno dello sceno. »

tutte le sue opere, egi sorba sempre la sua fisonomia, qualemque sia il genere che imprenda a trattare. Egli è vero che qualche volta si ripete; però questo gli accado nel modo slesso che avvuero a tatt' a compositori che han travato la maniera loro individuale di fare. (§1) Non doble essor encettata, man mi tevara poste uni la lettera

(1) run come source regerts, na pou trous pessa qui a retera che il Belliai acrasse du un suo compagno di Collegio, al chiarissimo maestro Bernaccia: in Ancora in data del 21 maggio 1833 L'abbaso trovata in una biografia del Bellini acritta dal professore F. J. Polidero: Ecco perianto lo parole del Bellini.

M.o caro Bornaccini

Tutte le mio fattche per Yeneza sono state sparse al vento: avrat
a saputo il selenne fasco della mia Bestrice: potres addurre in stess
il mal umore del pubblico pel gens ratardo; certi articole prevenattri nel giornalo; un avvertumento di Romana nel suo libro che

pute di carnelice in tutti i punti. ma tali ragioni era sarebbere
 intempestive. Altro mon mi consola per ora che la seconda recita

e della Beatrace portò all'impresa un terro di loglicati di più del-• l'introito della prima rappresentazione, o nella terza il doppio: il

· Lonars, che credova far autora di più col Tancredi, seri sera è

La fama de tanti trionfe lo foce invitare in Londra ner concertare o dirigere due delle sue opere, e quindi a Parigi. per comporne una nuova pel Teatro Haliano, ed un'altra per le Grande Opera Francese, Accettó le prime offerte, e quasi. presson di non netere ademnire l'ultima . la rimandà ad un temma nosteriore, Parti per Londra (1) in compagnia di Giuditta Pasta, e nel finiro di maggio 1833 i severi Inglesi anplandirone can fanatisme alla Norma ed alla Sonnambula. Il ginvine compositore, acelamato da tutti, era divenuto il gioiello dell'aristocratica società inglese. La graziosa Regina gli fece deng di un ricco anello, o da una principessa. Bonaparte ebbe un pugnalo ornato di pietre preziose. Ratorante in Parigi nel 1834, venne da tutti gli artisti carezzate. e con particularità dal vecchio maestre Cherubini, non muno che da Gionechino Rossini, e la sincera amicizia che nacono tra questi due eletti ingegni era profonda, inalterabile e demissima di essere notata nella storia. Bellini assiduamento le visitava tutti i giorni, e quella ammirazione pel grand'nomo, nata in lui nei ch'ebbe udita la Semiranule, siccome in principio di questa biografia è detto, tutt'altro che scemare, ogni di più si accrebbe, e diventò adorazione certamenta suando ebbe studisto o meditato il Guallelmo Tell.

In una lettera a me diretta in data del 15 meggio 4833 scrisse: « lo sento il Tell per la trentesima volta, e sempre » più mi covinco che noi tutti compositori del giorno (numo « escluso) non siamo che tanti pigmei vicino al colosso mac-

stato c . o Sahato e domenica si darà in Bentrice ed aspettecreto l'esito. Il tempo poi responderà a tutto. La Zeura trovò la sua rendetta ne Cepuleti, la Norma in so siesa; chi sa che ne sarà della Bentrice? ... io l'amo al pazi dello altre une figlio.

spero di trovar marito anche per esta.
 (1) Prima di lasciar P lisita nu foce previoso dono del suo hellissimo ritratto ad olto, opera del celobre Pelagio Palagi, tela che ora forma parte della collezione che regalar al Collegio, come è detto a parica 137.

atro dei macstri. Io reputo ii Guglieigao Tell la nostra - Dieisa Commodia, una vera epopa; ad so comprendero como egunos chi sum e calvita l'atra son al prastri instanta del marco del como estra del c

(8) A proposito del Guglielmo Tell mi piace anche qui ripetere ciò che con vera soddistrione intesi dirati da Lungi filoci in Praga nel 1838 e dal Iratello Federigo in Parigi l'anno 1867 pariando catrambi del Guglielmo Tell, in tempi e paesi diversi.

« Noi consideraimo questa mantau opera di Resunt come un Biesfonario municipole. In tutti i nontri dabbii, in tatte la nostrenia tanza ricorriamo subito al Gagitelmo Felf. Egli ci metia nella via « del ver», e como modello da imitari, e com la secrit di son saciere mai errati. « Dana è bitto questo spontano cologio al gran compositore, tributato da don erregi maneira fratelli che tanto distinto posto deguamente presero nell'arte.

posso congrances a preservo sunt area. Conglicione 76st, pistenti qui, commelé fasce il gioto, froprierte des grantial sendérioli filossam. Termanala la preva gameria, il gran massico union di matre attorniza du ma filiada persena che l'eligistrano operienza no accio quella divian munici. Una gantific duna francese ed sila vece le ciunana a nome gasterificadio col. - De tost uno concer pi voto Rificio, men cher - M. Rossial, parcone je me sua specca que desa votre Cuillanne e su presenta de l'estra tanta de tri-petina postera desarvo remanest de mangiore de l'estra de divisione de la supplica de la companio de l'estra de la circula perior d'inventa, des appres assumere quando l'eccasione și un representare faveravoi, finande la danci, depo un d'efisitat reverena coal le rispose: c'est bien à vous, chêre dans, c'est bien à vous de n'est-occuper commença; : e le vivil de spulle.

Un'altra volta un signore inglese, che la siatiava spesso, volera farbo determinare, egli che non andara più a teatro, di recarsa all' Opéras per acetire il Guglielmo Tell, molto ben rapprecentato, comb l'inglese gli assenzava. Egli risposegh: « Nun ci andrà affatto, per

quale Istoiava se stedità il sue gran nence, quanto perchè poteva essergili di molto givanuento, egli col risposo:

« Tu mi ceasigit di essere devoto a Rossini, di azarto, di rispostitatto, di rendergii omaggio; ma sappi, caro Florimo, che per me, amar Rossini, stimarto, tributurgii ammiranose, veneruzaose o rispetto, neo è arte, ma è in vere sestimento, un escitib bisogno del anio carce. » Na dell' mniltà di Bellini, che già tutto il mende fodava come une dai prini compositori nel ritravre lo gentiti del amerese passioni cond'è costituita priscipalmente la vita dell' aniona mano, non abbiamo in lui una sola prova, che anni parca rallegarari in gran medo ogni qual volta pota palesare a chi equanto dovesse della propria gioria. Intorno a che foccò al maestro Mayer invidabble coror, in una tettera che Bellini scrisse al Collecci, della quale ricorterio questo berno:

Ho provato piacere nel loggere le belle osservazioni sul
 Palestrina del mio caro e tragico maestro Mayer, che ti

a prego di abbracciare affettuosamente da mia parte e di ria petergli che il mio cuere deve la sua maniera di sentire

" allo studio che io feci delle sue sublimi composizioni piene di espressione e di lagrime. Digli che qui in Parigi non

" v'è discorso musicale in cui il suo nome non venga ri-" cordato con onore, "

Intanto, stabilito coi direttori del Teatro Italiane il prezzo di dodicimila franchi ed il terzo dei diritti di proprietà, si era dedicato a tutt' nomo a comporre i Puritani can poesia del Conte Pepoli. Lusingato dai Parigni che applaudivano in

« un semplecienta e consiscentasama rapona. Quale? Sistemaprofesio, represa de fice l'appica, allusguado it collo pri del requlare, col il macetro immunisteneta. « Four la suspia rassoa, mon taleraten, que ja s'aumo pasa la recolle manipera. El maglior salta susta volta, facessio col cello un monisteneta un perfetta appeasamona al printrolla, facessio col cello un monisteneta un perfetta appeasamona al printrolla, facessio col cello un monisteneta un perfetta appeasamona al los tiesno Bossani, che si compiencesa repotechi spesso spansiciambos etalle ruiz.

meda entrasastica la Sonnambula, volundo conservare il prestigio del nome colla novella opera che scriveva pei Francesi. ed anyane da un santo amor proprio di dover gareggiare con Mercadante e Domzetti, che in quella stagiono scrivevano porimente per lo stesso Teatro Italiano, si mise con milefesso studia ed applicazione al complimento de quell' opera, che dovera essere ner lus, sventurato giovine i il canto del cigno. Terminata che fu. la cimiso a Rossini come direttore del Teatro Italiano, accompagnandola con modestissima lettera così concenita. " Eccosi il pavera mio lavoro terminale, che si presento, sommo maestro mio: fate di esso il meglio che vi ag-« grada, togliete, aggiungete, modificate al tutto, se lo crea dete, e la mia musica guadagaerà sempre (1), » Comprendo che questo parrà incredibile a molti che vergognerebbero di sottoporre all'altroi giudizio le loro opere. Ma Bellim, già utpessesso della gloria, si compinceva di palesare a tutti in scritta e la voce entesta suo fatto, ed il Rossina con tonere parole lo narra in una lettera che serisse al suo amico Pietro Folo romano (2). Rossini, perchè teneramente lo amava come amico e come nadre che prendea enra cenerosa de, suoi trionii. non manco di dargli salutari consigli, che gran giovamento recarono allo spartito intero, e fra gli altri pregionile fu quello (come Bellini stesso mi scriveva) di dividere l'opera in tre atti. e di far terminare il secondo al duetto de baratono e basso. come pezzo che non noteva maneare di sicuro effetto (3).

<sup>(1)</sup> Questo tralto è letteralmente trascritto da una sua lettera ci e da Parigi u. serisse in data del 13 dicembre 1834

<sup>(2)</sup> Questa lettera è preseduta daf signur Ciconnells, il quale per merzo del Foli ottenne da Rossini le motirice che da las Jesiderava interna a Rellini.

<sup>(3)</sup> În pruova piacemi ri ordires ció che mi serisse da Parig o da, i del 4 norre 1835, cioé quarante giorni dup la comparsi, del Piatidaso y actualm del pran missare de non mai las, inva di per never ma pra cina melli, sue lettere.

<sup>-</sup> A Bassiar parque il igao carattato franco e ageggo, e -i afficanta

L'opera venne rappresentata la sera del 25 gennaio 1835. L'esite corrispose all'universale aspettativa. Il successo fu veramente splendido; il trionfo solenne e compiuto. Il nome di Bellini fu portato a cielo: i più insigni nell'arte musicale furone a tributargli emaggio; le più illustri accademie si accinsero a dargli un attestate di lede ascrivondele a socio. L'indomani della prima rappresentazione il Boulevard des Italiens, ove era la sua abitazione nu Bain chinois, veniva ingombrato da immenso numero de carrozze, e le più eleganti e distinte signere dell' aristocrazia ed i più eminenti personaggi correvano ad offrirgli corone di fiori. Dopo cinque giorni, cioè il 30 gennaio, venne dat Re de' Francesi decorato dell' ordine della Legion d'Onore, e tra i maestri di quel tempo, dopo Rossini, Auber e Meyerbeer, fu il primo che meritò tale distintissima oporificenza. Luigi Filippo ebbe la felico idea di mandargliela in teatro, come sul campo ove l'avea guadagnato, ed a Rossini, che a mo lo disse, venne affidato l'incarico

· vente gli domandas dei consigli sulla mia spera, e fu corteso e com-· niacentissimo a darmeli con amicinia ed affenione. Venne il successo · dei Purntanie restò lo stesso, e posso dirti che prenda sempre vivo e e vere interesse per la mia carriera. Hi consiglia in tutto con soma mo esudizio a nol mio beno, si per la seritturo nencostanti da Noe noti, al ner quelle che qui ma offrono, ed un tutto le circostanzo · mi se è mostrato favorevole Non lascia però di rineterme spesso di ■ pensaro ora alia Francia, ovo un'opera (so piacerà) mi frutterà a sei volte prù di gloria e di danari. Finalmente mi ha promesso che mi · assisterà se dovrò scrivere un' opera in francese, perchè la proso- dia di questa lungua, mi assicura esser cosa da perdere la testa. · Insomosa celli mi ama da vero e mi ama schietto, senza mistero mè e composizione diplomatica : ed è perciò che sento per lui sincera · e leale afferione non solo, ma una simpatica riverenza. Voci infine sapere l'ultima espressione?... le sone tante sicure dell'amicizia. · di Rossmi, quanto lo sono della tua, mio caro Florimo Tu si giu-

stamente entusiasta di lui , vorresti restar solo a dubitarne?.... »

a me. Io lo visital spesso, e al in pubblico che in privato non mat
 bascial di testimoniarghi sommirazione, sentita stima e rispetto. So-

di presentarglicia. Più tardi il Re di Napoli le decorò della croce dell'ordine di Francesco I.

Sexa dilugarmi in una minuta descrizione dell'opera dei Partizsa, dico solo che in essa il Bellani seggo un progresso inmenso nella aux maniera di comporte, e ome scrizios il Fédis, un progresso incentratabile sotto il rapporto dell'arte; vi si ammura un'orchestrazione più elegante, puì rarieta e più accuratamente elaborata, ove quelle armene si fondone si bene con lo melodie, che ce rasulta un insuano mervalginos. Ne è da passare monoservato con quanta arte, concervando la semplicutà italiana, siazi mantenato nelle proper formo, concedendo si l'arnacei quel che la cortesia non lascia negare a qualsivoglia copite, il quale suele conscuire di uni si traine di uni si traine qual sui si suportire quanto di comportane i pastiri d'il.

(f) le conservo una lettera del maestro Auber scrittagli la dimane del successo del Paradona. Eccola :

## · Mon aimable Maestro

- T at été ravi en entendrat votre ouvrage, qui est un beau fleuron à aporter à votre couranne, dépà sa recle? Ne vous avant pas
  trouvé chez vous, recevex donc vet mes compliments et mes repre-
- comenis pour la bonne source que vous m'avez fait passer.
   Molle et mulle bonneurs
  - Bimanche 96

    E6 km altra dell'excesso compositure Conte Gallembero
    - a km anta dell'egregio compositure Conte Gallemberg
  - Les grandes béautes musicales dent votre nouvel ouvrage est si

ALBER

- richement parsené, in ont cause la plus vive émotion, et je vois
   avoire franchement que si se ne parcourrais un tout a sire champ
- avone franchement qué si je ne parcourrais un taut a sire champ
   leger et fulit dans la reg en mosscale, je jeterais ma plumé au feu
- It per et fuiti dans la reg on mosscale, je jedenas ma přume au feu
  a apres avoir entendu vos Puritaina Continuez toujeurs a.nsi, el le
  autore ne seclera samas pour vous.
  - Adice, et croyer moi
     Paris 26 janvier 1835
     Galleage de.
- Dominetti, che trovavasi in Parigi i cirigene le ripet acco del Marico Falliero, scrisso a Falice Romoni, come le riporte il Lagria

La direzione dell'opera rinnovò le sue vive pratiche per deciderlo a comporre per la Grande Opera Francese a vantaggiosissime condizioni: ma egli, pel vivo desiderio di ritornare in Italia, accettó le offerte che gli vennero fatte dalla Società d'Industria e Belle Arti di Napoli, di scrivere cioè due grandi opero per San Carlo negli anni 1836 e 1837 pel prezzo di novemila ducati netti, riserbando a se la proprietà della spartita ed i diritti d'autore.

Mentre che tutti prendevan diletto ascoltando ed ammirando le sue composizioni, egli che amava la pace della solitudine, sola amica delle anime delicate e generose, foggendo i rumoridella capitale, si era dopo alcuni mesi rincantucciato in Puteaux, villaggio presso Parigi, a poca distanza sulla riva destra della Senna, per potere colà in un'atmosfera più pura ed in una beata calma riposarsi dalle provate emozioni e meditare nei giornalieri suni studii le novelle creazioni che doveva rivejare al mondo musicale e che aventuratamente acesero con lui nel sepolero. Quel soggiorno sembrava da prima che confacesse alla sua delicata complessione; ma verso il settembre gil si manifestarone i primi sintemi di quella malettua intestigale che anni prima poce manoò non l'uccidesse in Milano, ed era accompagnata da una diarrea ricalcitrante a tutti i remedii dell'arte salutore, la quale dono il quindicesimo giorno da che era comparsa cambiando di natura e divenuta d'indole infiammatoria, in poco tempo dal 15 al 21 settembre fece perdere ogni speranza di salute.

I legami santissimi del cuore, i soli che fanne deloresa

<sup>·</sup> J'arriveraj tant, mais mieux vaut tard que jamais. Le succès du . Bellin: a été très-grand, malere un libretto médiocre : il se main-

<sup>«</sup> tient toujours, bien que nous sovons à la cinquième représentation, « et st en sera ainss jusqu'à la fin de la saison. Je t'en parle, parce . que je sais que vous aves fait la pals, Anjourd' hus, je commence

<sup>·</sup> les rénétations de mon côté, et l'emère pouvoir donner à la fig du « mois la première représentation. Je ne mérite point le succès des Pa-

e rifgins, mais se désire pe point déplaire, »

la morte , questi soli occupavano i pensieri di lui; e negli ultimi momenti, in un eccesso di delirio, nel quale, quasi lestimonii delle più tenere sue affezioni, chiamava incessantemente la madre che lo consolasse di un abbraccio, « dev'è mio « padre (diceva), dove sono gli amici mici?.... » E rivoltosi al maestro cavalier Carafa assiso al capezzale del suo letto, lo pregava che scrivesse suluto a Florimo in Napeli , acciò si recasse prontamente a vederlo, altrimente lo troverebbe morte (4). O Bellini I se dopo tanta gloria ti fosse state concesso di spirare l'ultimo fiato fra le braccia de'tuoi cari, quale morte sarebbe stata più bella della tua?.... Ma i tuoi occhi cercavano invano le sembianze del padre, i tuoi labbri cercavano invano di essere scaldati dai baci della madre : la madre lontana non potè raccogliere l'ultimo anelito e' comperre il freddo corpo ; nè gli amici tuoi, che ti furono compagni nei primi anni, ebbero il conforto di darti l'ultimo addio: però in essi resta la memeria di te che non li abbandenerà giammai; che se ogni altre ricerde tacesse, di te perleranno eternamente questi lueghi ove insieme vivemmo gli anni della gioventà. Di te si ricorderà sempre ogni angole della civile Europa , perchè in ogni angole di essa tu sarai enerato e celebrato; e il conferto nestro maggiore sarà questo, che andremo superbi di averti veduto, d'essere stati gli amici ed i compagni tuo: . di te che sei una tra le tante giori e dell'età nostra; e le generazioni vocture ti tributeranno sempre amore e rispetto, perchè tu sarai venerato fino a che gli uomini avranno cuore, fino a che vibreranno le tuo melodie e la memoria di esse.

(4) Ballo stesso macstro cav. Cerafa, che dopo la catastrofe in tempi diversi , so rividi per ben sette volta in Parigi , ho inteso repetere sempre, non senza emozione di entramba, quest'ultimo tristissimo periodo de vala del povero antico mio, perche, sostenera el Carala, · le grand: sventure bisogna ricordarle sempre, per ripoterle poi co-· me per solizovo dell'anuna, quando le carcostanze all'uspo sa pre-

w sentanu favorevoli ed a proposito, a

Cessato quel vaneggamento ed inferendo il male d'ora m ora, il giorno 24 settembre del 1835 alle 4re e mezzo p. m. Bellini cessò di vivere (1).

La tristissima nuova dell'immatura morte rapidissimamente si diffuse per ogni dove. A inti colore che avevana ammurato le sovrane melodie, mansero l'irrenarabile perdita: il giorno 24 settembre di quell'infausto anno sarà segnato fatale nella steria della musica. A me scrisse parole commoventi Maria Malibran quando senne la funesta delerosa nowells (9). Rossini dichinrò perdita immensa per l'arte l'unmatura morte di Bellini, e vinto da profondo dolore, ne nianse. Michelangelo non versò lagrime ben sincere alla morte & Baffaello ?... Il menerando vecchio Zingarelli . all' unlire dalla mia becca le sventurate annunzie, con un accente straziante che la sua canizie rendeva più solegne, esclamó: Ah I fassi io morto invoce : l'arte nulla avrebbe perduto? parele che resteranne a menumento imperituro della grandezza d'anime di anel venerande vegliardo, che mastrava come nel suo cuore l'arte stesse innunzi alla progria vita. Spontane diese a me sa Napola nel 1837, che il Teatro Italiano aveva penduto un colesso colla morte di Bellui. E non solo questi sommi, ma il pubblico intero volle mostrare in numeta civerenza fosse il Bellini tenuto, e come fosse atto di dovere il mostrare l'immensità della pendita che faceva il mondo musicale. Parigi in quella sera fece tener chiusi i teatri. Lo scultore Dantan corse a Puteaux ed improstò dal

<sup>(1)</sup> Non mancarono i consueti fabbricatori di favole a mettere in voce un qualcho sospetto di veleno; ma evani qualunque dabbio, dopo l'esame del cadavere eseguido per ordino del ro Luga Filippo

<sup>(1)</sup> Ed a presi della sua lettera in un P S scrivera: Questo fadalizzino gorozo E sellembre sară giorno funesto e di trastramiricordanta negli amniti del Testro Italiano III a. 22 autourbe del 1830, popunto un anno dopo, meriva in Manthester per una caduta da cavallo, Marta Molièran.

Vodi nella seconda parte Relations fra Beltini e la Malibran.

vere le forme del Bellini già morto, così provvedezdo al desiderio dei Iontani e delle future generazioni.

Cessato il primo momento di stordimento e di dolore, si pensò a tributargli quegli onori di cui era meritevole. Riunitisa a maestri Chermbini, Rossini, Auber, Carafa, Mercadante. Pier . Halevy, Panseron , e gli artisti Habeneck , Lablache , Tamburrini, Rubim, Nourrit, e i due direttori del Teatro Itahano. Robert e Severini, ed infine l'editore Traupenas, d'accordo tutti convennero di doversi fare solenni funerali, e prima neusarono al trasporto del cadavere a Parim. Fu el 9 ottobre destinato a si lugubre cerimonia. La chiesa degli Invalidi venne destinata pel rito funcbre, e fin dalle prime ore del mattino fu occupata das più distinti personages che abitavano Parigi, composta nei volti a profonda mestizia. I lemba della coltre erano tenuti dai quattro sommi italiani, Cherubini, Rossini. Păer e Carafa. Si celebré la messa col niù religioso silenzio, e fra le meste armonie che eseguivano 350 cantors diretts da Habeneck , ad un tratto Robins , Ivanoff, Tamburrini e Lablache intonarono un Locrimoso alla palestrina sonra quella patetica melodia dell'ultimo finale dei Puritant: Credeast misera, accommodata alla circostanza dal chiaro maestro Panseron, ch' ebbe la delicata attenzione di farmi dono di questo suo prezioso autografo, il quale ho già donato all'archivio (1) di questo Collegio, come ho scritto a pagina 169. Allora da tutti gli angoli della Chiesa non si udi che un piangere e singhiozzare, nè vi fu cuere che non 51 commovesse a quell'assalto di dolore. Solenne riusci questa cerimonia religiosa, e del nari imponente fu guella del trasporto del cadavere al cimitero del Père Lachque. Un suono lugubre lungo tutta la strada, ed undici carrozze, con entre i più rinomati artisti italiani e stranieri . l'accom-

<sup>(4)</sup> Il maestro dei maestri, Rossini, disse a me un giorno a Parigi, che egli non avez mai udito quella melodia eseguita da Rubini senza prevare una fario commoriane.

nagnarono sino all'ultima dimora, ove nonostante una dirotta pinggia, si ascoltarono con religioso silenzio gli elogi che di quel grande si recitavano. Tutti furono altissimamente commussi all'udirsi rammentare le virtii del Rella ni, e quanto e per quali vie in poco tempo era salito in sl gran fama. Tutti mensero quando, sepolto il cadavere, videro trascinarsi presso la fossa il decrenito decano dell'arte in Francia, Cherubini, sostenuto dai compositori Auber ed Halery, ed unite le proprie alle altrus preguere, niena els occhi di lagrime, gittargli sonra un nugno di terra Ne sofamente alla tomba si arrestarano le dimostrazioni di affette che Rossini volle testimoniare all'estinto, ma volle onorare anche la futura memoria proponendo una soscrizione per un monumento da erigersi e conservare le ceneri nel luogo ove venne senolto. Primo a segnarsi fu Rossini con ingente somma, e poi tutti gli artisti residenti a Parigi. Il Re de Franeasi Luigi Filippo, la Reguna Amalta, tutti i Principi Reali ed altri ancora vi contribuirono, in poco spazio di tempo si raccolsero venticuocue mila franchi.

Il monumento funche venne esoguito dall'illastre scultore Italiano Carlo Marcocchetti al cimitero del Perelachise, ed in questo anno 1869, dopo 35 anni decorsi, sembrava quella tomba doresso rapprisa per riasciare le ceneri che la pietosa Catama ha già reclamato al Governo del III Napoleone (4)

(1) Vedi nella seconda parte Trasporto delle ceneri di Bellini a Catania.

Mercadante, al giorno dopo l'esequie, mi serisse da Parigi la lettera che credo interessante qui riportare: flarissime Florimo

Per alleviare in parie il teo giusto dolore, rengo cna la presente o descriverti la lugiole finitiono di jeri, e nel tempo stesso per farti. Piologio di questa oppitale terra, che sula sa canerar il vero merica il in vita, che in motta, leri è si resero gli vitimi nonci alla menoria del postre care si resero gli vitimi nonci alla monifica di calcini di pari chico riunti in questa capitale Chernhali, Rossan, facilità oppitale cherniti di oppit chico riunti in questa capitale Chernhali, Rossan, facilità oppital cherniti oppital cherniti di oppit chico riunti in questa capitale Chernhali, Rossan, facilità capitale Chernhali, Rossan, facilità di oppitale chia di oppitale chiari di oppitale capitale Chernhali, Rossan, facilità di oppitale chiari di

L Italia fu piena di versi che lagrimavano il caro estinto, e fra gli altri fu sortita una cantica in terza rima dal chiarassimo Giuseppe Borghi, del quale phacemi riportare la seguente terzana:

Ah! beate le sere allorehe intesi Viva il genio Sican, Sieilia viva, E quei che si dicean eran francesi.

E quet ent a atomn erus paractus.

Il-muestre Donisetti scrisse un Lamendo per la morte di
Bellini con frasi in vero commoventi e su poesia piena di
Carafa. Meverber. Auber. Halóvy. Herz. Nicolarmayer. Berkon. Beilau.

Habeneck Tutte le prime parts, orchestra e coristi della Grande Ope-12, dell'Opera Comica e degli Italiani. Tutti accompagnammo il convoglie sino al cimilero, e tratto tratto fungo la strada, ad onte di una diretta rioggia, si trovavano delle bande militari che eseguivano dei pezza ridotti delle sue opere. Rubini , Ivanoff , Lablache , Tamhurrini cantarono nella chicsa di Notro-Dame un quartetto a voci sole ricavato dal S. finale dei Puritani, Nel cimitero vi furono sei grazioni funebri, l'una più interessante dell'altra ma quella che più tucci il cuore fu del maestro Paer. Nessuno fra noi restò cogli occhi asciutti, piangemmo tutti; la commozione fu generale, come generalif era l'amore e la stima che si aveva pel trapassato. Si é aperta nna, soscrizione per insixargia un monumento, che unito alla fama che meritamento podera, ne tramendasse oterna la memoria alla posteri-14. Un busto sarà collocato nel Textro Italiano ; mfinite composiziomi si sono slampate in sua lode : Rossont se è condotto divipamente con vero interesse e cuore. Gl'impresaru del Teatro Italiano ed ( Francesi tulti hanno gareggiato di dimostrazioni e di entusiasmo onde renderlo immortale. I suoi Puritana formano l'incanto e la delista del pubblico, e si stanno concertando la Sonnambula e la Norma, Rasseguiamoci, mue care Florime, al destino più forte de noi, e conserviamo sempre in cuore viva la mamoffa di un si bezvo ed ottimo amice: a noi miseri mortali altro non è concesso. Ama sempre Parigi 3 ettobre 1835.

Il too affer." MERCADANTE.

P S. Rossini è possessore di tutta la corrispondenza tun con Bellina, e mi ha detto che ha riferato dalla siessa che lo consignari, prì che da amico, veramente da padre, e perciò fa granda eleci di to: Addio e viri suno. affette. Il Deca di Neja Giovanni Carnia, che puesa dire con fondata ragginei il vora mecenne di Bellini, velle che il Collegio di Musica, al governo del quale egli presedera, celebrasse nella sun Chiesa di San Petto. 2 Majelia sontonsi Generali. Ziagravilli di sua spontanea volunti assume l'impegno di dirigare la munica ch'era di sua composizione, e rome eseguita da pili di trecento professori ira sonatori e cantanti, e dallo stenso intero Collegio, che tutti uniti in un sel pensioro d'essue quese viltimo saterato di affetto e di sumirrazione al grande artista, all'amne ed al compinato-cempagno.

L'egrogio Giaseppe Festa, uno del più valensi direttori di crecharto della prissa meda del valgente scolo, guidera con magico effetto l'esceuniene strumentale, e fu la messa preceduta da uma sindoni funchre da mo asposituacente arresporta l'attorosa circostanza, over quella maliconica e religiosa medolis dell'introduzione della Morana a varie ripresse ripetata i ricostanza l'estidono d'algoration gioratto.

Il più patettice elegio fanchre fa camposto e recitato con scottat emozione dall'egregio Cesare Dalhone in quel tempo amore giovanismo, ma già chiaro nella repubblica delle eletere (1), ed ora uno degli uomini letterati più ominosti del paese, posto a capo del Reale Istituto di Belle Arti in Napoli. La vasticaima Chiesa di San Pietro a Maella constra di

sero risplandere di mille ceri in bell'ordion distribuit; ornanti il moltato tumolo che nel mezzo si ergera, luter-venorro sila lugghec cerimonia S. A. R. il Conto di Siracura ; i minastri di stato, il corpo diplonatico , l'accademia delle ecione se belle arti, il collegia Resib Medice Carusico, l'altro de l'Rebiti detto del Salvatore, o quanti grandi e distatati princanggi napolitati e strainti qui trovavanzi,

<sup>(1)</sup> Da questo elegio funciore io prezi molti brani, che stimal opportuno incastrare in questa biografia, onde renderla più interessante e corredata di belle e forbite descrizioni.

vennera tutti invitati da quello eccellentissimo Ministro dell Interno e Pubblica Istruzione Nicola Santangelo, che tanto amana e proteggeva le scienze, le arti ed i cultori di esse.

Zungrells che dangesa la musica fiu visto recear lagrine, el il retitore del Collego, il reverado Genare Lambase, che avez educato Bellun, al momento della henedianona al tumole memo, sopraffatto dal dolere. Tutti gli almont del Collego che reni pretero parie all'esecuzione della musica, csi verì del colore al braccero o colle faccole fazorarie in mesissimo astegnamento cirrondavireno il tumolo. Erno presenti tutti gli amme della sua adolescenza, tutti i masseri del Collegio, i più chirari avtsiti gli memo più tillustri della cuttà per nascita, per sapere, per dignità e per gratica concorsa tutti a rendergiti un supremo trivito, che certamente sarà stato caro, più di qualunque altra splendula dimostrarione di noner, a quell'i muna hendedita.

Il lotto di quella giornata processo totto il parese, tanto che alla rappressatazione della Norma che darsua in quella sera a San Carlo, si videro le signore sulte con delizatuismo e spatanee pensiere vesire abbrunate in testre. U opera, come si pob heme immagnare, produsse dal principio alla fine un estituassimo indescribible, e quella serata non audricreto dimentician tella storia testrale di quella dell'arte.

A seconds che ho di sopri paritio dello vano musicho scritte da Bellin, non ho omasso di paritre ancoro paritiamente degli altri pezza di musica scritti da il separatiamente invano eccasioni, come minômo, pezza religioso, pezza per camera, cantate ed altro. No ho trassodisto di fazze ricarro e la bellizza o la nositi; el do litra all'effetto che avreso produtto, ho misicato necesa come in domestero escolarera nella natura loro di coefficienti di tatta capolessori realizza progressivamente rella vita artituita di Bellina. Tutti questo però ha rigunario solatora di artituita quanta a se ed al valore della sua sunguie creaziona in quanta a ses escono con posendole norce in articulare con l'arte ne generale.

Ma poichè da per tutto Bellini è lenuto siccome riformatore della musica ilcisiona e celebre componitore (1), io son sosi obligato a considerario in quello che si riforisce all'arte sutta quanta e additare il progresso che impresse a questa.

Advance tra el'immerliamenti appartati all'arte e le mutazioni che Beltini introdusse, a me nare che siano prineinalmente a netare le seguenti : aver posposti tutti quegla abbellimenti i qualt ad altro non servivano che ad impiecoolire la grandezza del concetto generale dell'opera , al cancetto generale stesso che sdegna di essere ritordata nel ann avolument: est avez ricondotto il canto a quel frasegurare piane, maestoso, legato, che rappresenta non l'animo di un perre che si frantaglia in pensieri minutissimi e retti. ma di un nomo che coll'unione delle idee procede ad un compinto ragionare ed alla naturalo espressione degli effetti: ande ben dissa l'erudite Basevi , che nel capte del Bellini mar che le note si corrano dietro l'una all'altra. Quindi fatto saniente uno delle dissonause, le rivesti di una singolare sosvità e tenerezza, creandovi un colorito ed andamento drammatico, che ben si addiceva allo spirito che avea preso ad informare l'età ed i costumi. Così riuscito in una prova non creduta nossibile a vincere, serunto l'opera che un'immatura morte pen ali permise di portare a compimento. De ciò nasce ch'egli suole essere considerato come il rappresentante dell'antica senola italiana; poschè sebbene alcuna volta abbia questa piegato al contropunto e siasi dilettata delle studiate combinazioni armoniche, tuttavia quella fu opera transitoria di pochi e di brevissimi tempi, ma l'indole e la naturale consuetudioe ne fu principalmente la melodia, cho la differenziò dalla musica tedesca (2).

<sup>(1)</sup> Vedi Enciclopedia Popolare e dizionarii biagrafici.

<sup>(3)</sup> Il divuo massiro, l'Helios d'Italia (come le chiama Helne), nella sua lettera scritta da Pansy il 21 giugno 1868, al direttore del Congervatorio di Milano, Cav. Lauro Rossi, così si esprimo.

<sup>.</sup> Non dimentichino gl'Italiani che l'arte musicale è tutta ideale

Nel primo periodo del volgente secolo la poesia era poca considerata nelle opere teatrali, e veniva affidata a poeti che serivevano più per mestiere, che per ottenere rinomanza e gloria, e si piegavano servilmente ad ogni esigenza di qualupque maestro, ed ai capricci e alle convenienze dei cantanti e delle cantanti. Berlini vide a primo sguardo ove si sarebbe andato così continuando, e si propose di mettere un argine a tali abust, a tali radicali difetti, non permettendo che lo sforgio dello note o la bravura dei cantanti affogasso la parola e la sua espressione; e percié incomincio ad esigere nei libretti interesse drammatico per situazioni e pel modo come erano svilupnate le passioni. Questo sistema in sul suo primo appariro fu inconsideratamente rigettato, perchè privo di nuclle consuete forme convenzionali delle ripetizioni dei motivi, delle floriture e dei passaggi di sorpresa; ma una volta compresa l'importanza della riforma, Bellial non tardo ad essere riconosciuto siecome l'innevatore dell' arte ed a pigliare quel posto che gli conveniva siccome a genio.

A toglere poi quella languidezza e quell' uniformità che arrebbe potto facilimente avere la sua musica qualora si fosse strettamente tenuto a quella sonda sonza secondare alquante il moderno gusto, infrodusse chiarezza, varietà nel rilmo, o non tratto lo agilità di vose come genero a parie, ma so ne servi come di abbellimenti e forme di più opportuna

e de expresiva, e che il illicito deve essare la basa e lo scope di quest'artic modola, samplica primo chiaro e varinio. » E continua dicendo « che gli è dato spevare che nel Conservatori non faran raviar mai a tomo primo primo l'essoluci de vorrebber Cure dell'arc musicale un'arto letteraria! un'arte mistava! van diconfica medopoe, che oquivale ai recistivo vo lubero, or muserato, con usaveta.

e accompagnamenti di tremolo ed altri.... inscinnde poi al mnovi fie iesofoni il campito di essare semplicomente il sostegno e gli avvocati di oute poveri compositori di munica si quali mancano le rice
cati di oute poveri compositori di munica si quali mancano le rice

cali di ques poreri compositori di musica si quali mangano le idee
 e la ficosolia!!! v

espressione, usandole però sol quando la gione e lo satar dell' saino del personaggi le finere non pore estandito bere intese, adoptende per tal modo quel hom sense che tanto a la companio del perio del perio del perio sono è trappo commo nel compositori di musica. La capita della Revasa, quella cella della Revasa, quella della Revasa, della Revasa, quella della cettatria est ultima sono della Somanobiola, la cavatina del triries, la poloco del Parliansi, ecc. acc. provano questa reguessa una della formacione.

A lui fu più d'ogni altro a cuore, che nella sun musica fusse con verità rappresentata la parola (1): e certo l'ottenne per sì mirubile maniera, che ove ancor si teglissae la poesia rimarrebbe limpidissimo il pensiero musicale.

Erno el potenti le sun melodic, che apasso nell'exprinter una farte passione le sesvechie modalizario il dissistratazione. Ha avuto quindi il piacere in arta di comperce un interper perzo restando sempre onile stessa tasolità, intende con incanato il pubblico. Si avvera ciò nell'andanta del finale canato il pubblico. Si avvera ciò nell'andanta del finale dalla Samanelhoia, e en le prime o accamola tompe della caratina, o come meglia la definize M. Pougin, prepiaera-relaparatina, o come meglia la definize M. Pougin, prepiaera-relaparatina, o come meglia la desirio. Me pougin propiaera el Marena, Casta Diese, coli il disgre che siegno, nel munici altre suo compositioni, deve un cambiamente di tomitia varebbo discitato l'adictiva.

Il recitative obbe per lai migliori forme, prendende maggier forza, sia cel vendre accompagnato tutto dagli strumenti, sia cel toglierri glinderralli che ogginaciavavo strumonente l'apera, e vi innesté per primo l'uso dei cauti misurati che con graziono ingmano di si siegnano come nu ma vera cantilena assestandori i versi ineguali (2). Jisò ancora d'introdurre un mezzo degli degli alcone haltute como di pratule, accacut mezzo degli degli alcone haltute como di pratule, accacut mezzo degli capitali como di pratule, acca-

<sup>(1)</sup> Come fosse ció suo formo proponissento si vede dalla parole necite dalla sua propria bocca, incanti riportate sul proposito del dialogo con flubini concertando il duello del Pirata. Veda pag. 724.

<sup>(2)</sup> A proposto de suos reculativa mi prace riportare crò che scraso le stesso signor Pougin « Souvent ces récitatifs, dant qualques-uns « sent magnifiques, et dont coux de la Sonnambula, de Norma et

rezzate da una fiorita e forbita istrumentazione, che mentre fango riposare l'orecchio, preparano più gradito il ritorno al concetto che incomincia o domina il canto.

Egli volle sympolarsi da alcune delle regole che gli antichi credevano indispensabili per conservare l'unità del componimento, come per esompio di terminare il pezzo di musica nello stesso tuono che cominciava. Bellini, al contrario , quando il credè necessario per meglio servire la posizione drammatica e le situazioni sconiche dei suoi personaggi, pose da banda le regole di scuola, e fece terminare i suoi pezzi di musica in tono diverso da quello in che erano incominciati , sistema dovo di lui generalmente adottato. Tolse ai brani concertante le convenzioni, e le ammè di forme più libero e diverse : solamente voile che rivelassero lo stato delle varie passioni. Oltracciò intese liberarli dall'obbligo di chiudere giu atti, al quale officio sembravano non so per quale ragione destinati : nella stessa maniera ricusò di seguire il sistema di por fine alle opere colle arie chiamate rondo; ma fu il reimo a terminarle secondo che richiedeva la situazione drammatica della scena e la natura dell'argomento, come si nota nel finale del primo atto della Stransera, I compositori suoi contemporanci, e quelli che vennero dono, seguirene questa utilissima longvazione.

Vuoles pure notare che sebbene nan da lus fosse introdotto l'uso dei così detti crescendo, pur tuttavia fu egti il primo ad adoprarli nelle masso vocali, e ne diede fra gli attra luoghi splendodo esempio nol finale del secondo atto

- des Puritoins » (e noi ricordiamo anche quelli del Pirofe) » se die singuent entre tous, deviennent une véritable déclamation notée, e une sorte de métocée dans lanuelle l'artiste a mis toute son âme,
- « et qui est à la fois pleme de vérité, de sagesse, d'émotion et de « sobriété. Une seule de ses phrases, qui fiennent pour ainsi dire une
- sobrété. Une séule de ses phrases, qui tiennent pour aixis dire une
   ligno moyenne entre la mélodie et le récitatif persprement dit, suffit
- · pour émouveur loute une salle et la tenir haleante C'était là ,
   pour Beiling , une source loujours pouvoile d'effets puissants et
- p ir Beilini, une source loujours nouvelle d'effets puisants s

  → staffendus »

della Norma: Padre tu piangi, piangi e perdona ecc. ecc. frase nella quale il sentimento drammatico tocca il sublime del bello, e dalla quale nasce prima un desiderio, poi mussi una amania pell'animo dell'uditore, che gli fa accompagnare con ansietà la musica, ne si posa se non quando il concetta del muestro è pienamente avolto, e como rientrate nel luczo tranquillo onde mosse. Questo figale si distingue per la sua grandiosa concezione, per la sua varietà, e per la notanza dell'effetto che produce. Finalmente si cori. non molto curati sino a quel punto dai più, egli diede una preciona parte, pobilitandoli con grandiosi canti condetti con varietà ed eleganza. E poiché egli scriveva infiammato dal genio, e sotto il magistero non mutabile del cuore, avvenne che nelle sue opere non mai discordò da se stesso nello stile, che trovasi sempre eguale, e sempre saviamente proprio all'argomento che tratta.

Fu dette che il valore nel maneggio degli strumenti cedesse alquanto alle altre sue doti : ma il Bellini consideré gl'istrumenti essere stati posti come aiuto alla voce , non già destinati a pareggiarla, o molto meno soverchiarla, e qui entra giudice competentissimo e credibile il dottissimo maestro Cherubini, che da me dimandato qual giudizio facesse delli istrumentazione nelle musiche di Bellini, risnose: « A quelle melodie non se ne doveya porre una diversa. » Gli fu apposto ancora che non si fosse curato di mostrare nelle sue composizioni sapienti accordi di armonia ecc. ecc.; ed egli rispondeva: « Se fossi chiamato ad un concorso di musica per « ottenere una qualche Cappella, paleserei la scienza del con-- tropunto che ho imparato; ma io colle mie opere debbo pia-« cere al pubblico e communvere. » E così egli esplicava ingrnuamento il concetto più esteso dell'arte compiuta, che appunto allora è tale quando fa pensare e commuove, quando è pen-

sière e sentimento, coscienza e fantasia al tempo stesso (1).

(1) Talma diceva che la faculte d'émouvoir les coeurs est le but suprême de l'art

Conchindo in fine riportando il giudizio che altri senza spireto de parte pronunziarono sulla musica de Belleni, Eccelo: « La musica di Bellini è passionata, dolce, insinuante; è un linguaggio semplice, scorrevole, elegante, è invidiabile per novità di concetto, per precisione di frasi, per unità di pensiero; dipingo a brevi colori, e pei conchindo con una prodigiosa e facile spontaneità. Essa vera delizia, desiderio di autti, è già amata, prediletta e sparsa dovunque è un' anima gentile. Bellini è nome che vivrà lungamente nella memoria di futti quei che sentono, animirano ed amano le arti ed il sublime del loro bello. » Il dotto prof. comm. Bern. Bellini nel suo poema estetico-didasculico sul Bello, in una nota scrive cost. « È nuovo, è singolare è divine. Belliui creatore - dell'entosiasmo poetico e sentimentale. . E nu piace termirare questo periodo con un brano della lettera The il celebre Gruseppe Verdi nu diresse da Sant'Agata in data del 23 luglio 1869 a proposito di quanto io serissi di Bellini nella prima parte di questo Conno Storico, ec " Sono poi comple-- tamente d'accordo con voi , caro Florimo, nelle lodi che

- tributate a Bellim; s'egli non aveva alcune delle brillanti
- « qualità di qualche suo contemporance, aveva ben maggiore - prigmalità, e unella tal corda che lo rende tanto caro a . futti, e che nel tempio dell'arte lo collora in una nicchia
- ove sta solo.... Lode a loi e lode grandssima... » Quantunque si è discusso tante di Bellini, pore a noi piace

qui riportare il giudizio che il sig. Errico Cardona in un and scritto emette suf Catanese (1). " Nelle sue opere c'è troppa individualità, troppa ripro-

duzione di sè medesigio, e tutto il segreto della sua musica si raccoghe sopra di un'unica corda, la malioconia. Si direbbe quast che il fiellini è quello ch' è il Leppardi nella messa. L'angua di Bellini è in continua festa vive sempre nel pro-

(1) Volt Guesetta inga ele la Narch anna XVI Nº 12 al 201 :no 1868.

sente: ma la sua festa à elegraça, il suo presente à melanconien: tutto ciò che tocca vive vita d'amore, ed si si ramesenta e va in traccia di una eredità di affetti. Amore e dolore: erca tutta Bellini. Reli è come l'uccallo, heve la vita del serrico o del pianto della natura. E Bellini è grande. nerchè è solo , proprio come il Leopardi. Un altre Bellini. come un altro Leopardi, sarebbero impossibili. Essi sono gli sniviti vagolanti nella sfera calma e serena delle anime atoditabonde, e però non è meraviglia, che non tutti, anzi solo pochi, ne comprendano il linguaggio. Essi appartengono al numero di quegli nomini in cui l'immagicazione domina l'intelletto, il septimento signoreggia la volontà, il cuore il cerrello: vivono in questo mondo, ma a mo'di pellegrini, musiono presto. E muoione cel sublime canto d'amore sulle labbra. Sarebbero scettici, se non avessero sola una fede, quella dell'affetto: la fede che al postutto è la vera, l'unica fede, nerché Dio à amore.

. " Tali uomini sono come le meteore, vengono e spariscone : sono come i segni dell'umanità: danne od asceltano zin sasmiro, e si dilegnano. Senza di loro l'umanità rimarrebbe vedava dei migliori suoi interpetri, ne ci sarebbe chi foese capaco a raccogliere il grido di gioia o di delore. Codesti nomni hanzo una missione segreta, mistica, idealo, la smale compiuta, svaniscono. Nessuno ne capisce a fondo il mistero, eppure tutti ci sappiamo dar ragione del bisogno the ne aveyame, in counte che tutti ci ricoposciamo in essi. Dante . Galilei, Brupo . Alfieri . Manzoni . Bellini . Leogardi, Victor-Hogo, e va discorrendo, hanno tutti qualche cosa nel loro carattere e nel loro disvilupparsi intellettuale . di che noi sentiame la necessità. Ed è questo che ne costituisce il genio, questo è che li fa grandi. Quando sappiamo vedere alcuna parte di noi stessi riflessa o ripercossa nelle opere psicologiche o materiali o plastiche dei grandi nomini, possiamo affermare senza tema di andare errati che ci è l'arte vera. Per contrario vi ha la Rettorica o l'Arcacadis, d' sulla nella sus doppis nunifestazione della posso, ed el Inidio. Solo per di fatte regioni la musica di Bellini trova sempre un'oco nel nestro spirito, e l'udiamo riprodata come tenera e dalce rimembranza. Egli fa grande, e la rua gloria, como ben disso un esimio scrittore, - hvillenà - nel mondo inervilito pura come il raggio del sole che nel-l'italiana terra rispiende, derna come cterno sono le hasi

l'italiana serra risplende, eterna come eterne sono le basi
 del Bello, immutabile come immutabile è la fante del Prox.
 Dall'esposto fin ora si vede charamente quanto egli sarchbe andato avanti, se immatura morte non l'avease nei

reble andato avanti, se immatura morte non l'avesse nei verii anni raptio alla gloria ed all'incremento dell'arto. Ebbe he ragiono l'immartula sutore della Vacida (Spostia), di dira - che il Teatro Italiano perdè un colosso colla morta - di Bellini. -La doico fissoomia di Vincenzo Bellini era il ritratto par-

Jante della sus musica (sovente cui mi dieva Rustini), o di lui ai potera dire perfettamente quel che Buffen lasciseritto: Le sipie c'est l'homme. Quell' animo cantido, passiomato, dolce, ricconocente, medesto, inflammabile, tròtto, era divisuo ia embianos veramento delicate e gentili. Amabile di mantere, cos portamento grazioso, sifettuose ed attrasete per von acouer tristera, anello ed alto della persona, di carmagineo bianchissima, avea modi di rara distinzione, un farellare vitace ed allettuvole, su sorrios effictuoso ed atuministo, occhi arturri, agnardo tenero e parlante, frante larga e serena, biodi e ricciutti i capelli, pareo mei detti e rificasivo. Il velto suo ritraven di quella cara mainecosia che fa si spesso della beliezza un fascino a cui mon si reggeo: Era bello di e eleganza, o bello di qual lungo squardo che potava sogra cordi donna co cha narca dire. Amelenii sua amara. »

Il tetto insieme di quella figura si attirava la simpatia ed il rispetto universalo. Fu amatissimo in vata dai sommi maestri, lominari dell'arto musicale o suoi contemporanei, Rossini, Cherubini, Spontini, Meyerheer, Auber, Pier, Carrafa, Halery, Mercadante, Doniettii, tutti radunati un Paroi. Auber dissa a me, che uno dei niù grandi elogi che notensi fare alla memoria di Bellini era quello di essere morto pell'aporeo della gloria e vissuto nel paese che racchiudeva i primi grandi artisti dei postri tempi, che l'amavano e lo fektegovavano : ed esser morto senza avor lasciato un nemico di se, pessuna invidia, nessuna contraddizione, perché là dove seli si era invalvato, nà contraddizione ruio rimorere, ne invidia sactlare. Incapace non pur di fare, ma neamble di comprendere il male, non lo credeva possibile negli altri. come manifestamente sarà mostrato con un aneddoto che inriporterò pella secondo parte di questa hiografia e propriamente nelle Relazioni fra Donizetti e Bellini (1). Modesto fra tanta eleria e scerre di qualunque impostura, palesava con l'ingenue linguaggie, proprie dei grandi uomini. la manifestazione del divigo in lui; a di se poco curante, riguardava con ammirazione e quasi idolatria ogni altra incarnazione diesso. E sonrattutto questo suo sentimento non conobbe limiti verso Rossioi. Dimandato un giorno da un erocchio di persone che l'attorniavano come avez fatto e dove aveva trovato quelle angeliche melodie della Sennambula, della Norma acc. acc . . . sarridando modestissimamente risnondeva : . Non lo so !! e non posso nesnche dirvelo; mi sono vea nute, ed io le ho scritte, a Indi a poco la conversazione cadde sonra i compositori del tempo, e tutti a core procismayano Rossini il primo: allera Bellini prese la parela e disse (io era presente): « Miei cari signori, lasciamo Rossini. da handa: eoli è tanto alto e apperiore a tutti, che senza chiamarlo prime, bisognava acclamarlo solo, unico nell'universo; bisogea lasciar Rossini nell' aureola della sua grandezza, senza confronti con alcuno, ed ammirarlo in quella alta sfera dove pltri non giunsero, perchè chi investa e crea è ben altro di chi imita e siegue. Egli solo fin ora, in queato secolo che sarà altero di portare il ano nome, egli solo

<sup>(1)</sup> Vedi 3" parte, Relguioni fra Donizetti a Belbi

fa insentore, credere, penio, e nella sua orbita egli assorie tutti. Di pei, dopo di lui, ed in rispettasissima distanza, il mende musicale e la posterità chiamerà i suoi contemporanei e successori chi primo, chi secondo, chi terzo. " Tutti applandirone di accolestro con entusianua la giusta spirione di Ballini, che in ogni incontre si gleriava di aver per Rossini, atimo, culto e religione, più che venerziano.

A Ballini pol benissime appropriarti quanto il sig. Leone Escudjar disso di Herold: - La sua carrieru musicale fu - breve come ia sua vita, una pur nondimeno ella fu dello più appendio e brillanti. - La Somanadusa, leo Arrana, ia Bestrica el i Puritani restramano sumpre nel nevero dei capitavo: miscali. Menandro il polta graco ha detto che colari che muer giovine è caro agli dei: Bellini merto giorine anche egli fu caro non solo sigli dei, na nancera ia nosi gantemperanei, e lo sarà ni postari e per lungo tempo. Esti merire mando la sua ciorratte era nomeni incomina-

ciatz: moriva nell'età in che i predietti del genio, Rafizello, Pergolesi, Moart, Byron e tanti altri morireno, o quando avera date diritto al mondo di pretendere ancora molto di elli: Per ia semplicità o milezza del carattere, per la gen-tineza dell'animo, per la mulinconta e dell'animo, per la mulinconta dell'animo, per la mulinconta dell'animo per la mulinconta e dell'animo per la mulinconta fine degli sensi i prezioni e glorissi per nali pero, per la laciando pere sublimi ed i munorali, che lottando coi secoli resteranno monumenti non perituri nella steria dell'artico.

E se non piangi, di che pianger suoli?....

- Composizioni di Vinconzo Bellini esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli (1).
- Bianca e Gernando, opera seria, in due atti. Napoti. S. Carlo, 30 maggio 1826.
   H Pirata, opera seria, in due atti. Milano. Teatre della
- Scala, 27 ottobre 1827.

  3.º La Straniera, opora seria, in due atti, idem, idem, 14:
- La Stroniera, opera seria, in due atti, idem, idem, 14: febbraio 1829.
   Zaira, opera seria, in due atti. Parma, Teatro Ducale.
- 14 maggio 1829.

  5° I Capulcii e Montecchi, opera seria, in due atti. Ve-
- nezia, Teatro la Fenice, 11 maggio 1830. 6.º La Sonnambula, opera semiseria, in due atti. Milano,
- Teatro Carcano, 6 marzo 1831.

  7.º Norma, opera seria, ju due atti. Milano, Teatro la Scala.

  26 dicembre 1831.
- Beafrice di Tenda, opera soria, in due atti. Venezia, Tentro la Fenice, 46 maggio 4833.
- 9.º I Puritoni, opera seria, in tre atti. Purigi, Teatro tialiano. 25 gennaio 1635.
- 10.º Prima Messa per quattro voci in sol terza maggiore: con orchestra 1818.
   11.º Seconda Messa id. in re terza maggiore con orche-
- sira 1818.

  12.º Gratias agisms per soprano in do terza maggiore con-
- erchestra-
- To Deum a qualtro voci in do terza maggiere con orchestra.
- 14.º Gredo a quattro voci in do terza maggiore con orchestra.:
  15.º Tecusa principiasa per voce di soprano in sol terza;
- maggiore con orchestra.

  (1) Per i componimenti segnati con l'asterisco, vedi a pag. 266 della Prima parte.

- 46.º Salve Regina per basso in fa terza minore con orchestra.
- orchestra.

  18.º Altro a due voci, contralto e tenere, in fa terza mag-
- giore id.

  19.° Altro per voce sola di soprano in sol terza magnistre id.
- 20. Altro per voce di contralto o basso in re terza maggiore id.
  - 21.º Altro a due voci in sol terza maggiere id.
  - 22.º Altro a due voci in fa terza maggiore id.
  - 23.º Altro per due soprahi in fa terza maggiore, e Genitori che siegue a quattro voci con orchestra, opera prima 4847.
- 24.º Altro per soprano in si bemelle terra ranggiore, e Gemitori che siegue a quattro voci con orchestra, opera seconda 1818.
- 25.º Altro a core in sol terza maggiore, e Genitori a quattro voci con orchestra.
   26.º Scena ed aria di Cerere per voce di soprane con or-
- chestra.

  27.º Coro a quatiro veci senza parele in mi bemolié terza maggiore con orchestra
- \*28. St per te gran Nume eterno, cavatina per soprano in si bemolle terza maggiore con orchestra 1818.
- \* 29. E nello stringerti a questo core, allegro a guisa di cabaletta in sol terza maggiore con orchestra.
- \*30.º Sinfonia a più strumenti in re terza maggiore.
- Altra a grand' orchestra in mi bemolle terra maggiere 1893.
   Altre quattro siofonie a grand' orchestra 1824-1825.
- 33.º Concerto per oboe con accompagnamento d'orchestra.
- 34. Concerto per once con accompagnamento noremestra.

  34. Quando incise su quel marmo, scena ed aria par voce
  de contralto con prebastra.
- 35.º Dolente immagine di Fille mia, romanza con accomnognamento di pianoforte.

- 36.º Il sogno dell'infanzia, Souve sogno de'mici primatit, romanza id.
- 37.º L'abbandono, Soliterio zeffiretto, romanza idem
- 38.º Vaga tuna che inargenti , romanza idem.
  39.º Vanne o rosa fortunata, arietta con accompagnamento di pianoforte.
- 40.º Bella Nice che d'amore, arietta id.
- 41.º Almen se non poss' io, arietta id. 42.º Malinconia, niufa gentile, arietta id.
- 43.º Per vietà bell'idol mio, arietta id.
- 44.º Ma rends pur contento, arietta id.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Immes, aminia a prò voci nos cori el ordicales 1851—2º Acidano a Selena, opera mainera repreventar nal centro el cel dictano a Selena, opera mainera repreventar nal centro el Cel Gigo en San Sebestimo en Carnevilo del 1865. — 3º Francio Verò per Batte, charactero e volton. — 4º Don encos per punto vero e grande erchestra, cua pobblicata per lo stampe dell'ellorer Gurrant Recols in Hilano — 5º Magnifort per quattro voci on erchestra. — 6º L'Allepe Marnare, Aller che casavos il marc, arastia con secon-propanente de punto posicire. — 7º L'aller materials velon. — 2º A pentito el Cel Recolo del 1800 del 1800

N. B. Qualche biografia del Bellini parla di altre composizioni si grandi che piccole, rinvenute incdite dopo morto; nosi possiamo attestare che una tal notizia è priva di ogni fondamento.

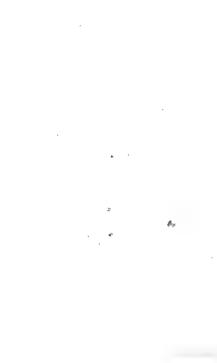

# DICHIABAZIONI ED ANEDDOTI

#### SOMMARIO

1. Al letter, — II. Bicharzanoi attorno al alcone convenidori del signor anchos de lita.—IIII. L'Orient di Miceri.—IV. To spotto di Billini.—VII. Rossini de Billini.—VIII. Rossini de Ilini. Rossini del suso primi super.— X. II. Rusporte del Escritto del Santa de Il "atto del Fireta.—Alli. Rossini del Santa de Ilini.—XIV Ancedoso di Rossini del Rossin

### I. Al lettore

Dopo aver narrata la vita di Bellini, mi resta ancora mi bitre chupite, e queto à di irreducirea ciami latti della sua vita dalle alterazioni arrecate loro o da biografi di mala fede, o da biografi di benon fede indotti in errore dalla asserziani di quelli. Fra gli scrittori di buona fede io pongo il valente letterate el aristia, supor Arturo Pougia, e l'ogregio avvocato signor Filippo Cicconetti, pei quali prefesso granco de stima ed amiscris, e di cui pur nondimeno sono obbligato a contraddire alcune poche sottire che oglino attinsero a fonti false, o cospette di false. Oli altri in I gittideberò più severa-

mente, come mi dò diritto a fare il grande affetta che porte manera a Bellini, il chimppano indivisibile della mia giorento, e ia parfetta conoscenza dei fatti della vita di lm., i quali egli mi narrava sempre a voco o por isseritto, polché fra noi due non v'erano segreti l'un per l'altre. Questa intima conoscenza un rendo atto anora ad esporre veracemente alcuni anodotti seconoscuti da ditri e che sperso non riusciranos agraditi al becevolo lettore.

### H. Dichiarazioni intorno ad alcune caservazioni del signor Anselmo del Zio.

Anselmo Del Zio, che il Cicconetti e dope di lui il Pougin chiamano artista, non fu mai tale, e perciò non poteva essere compagno di Bellini nel Collegio di musica. Egli pon era nativo di Napoli, ma di Barile, paese che sta in provincia di Basilicata. Egli era prete e dotato di una sufficiente istruzione. Faceva da alo e precettore all'attuale principe Colonna, ed era nomo di cuore, ma vanitoso e narolato per eccellenza; di carattere ameno, bramava di rendersi piacevole con tutti, ed era amicissimo mio e di Bellini. La storiella ch'egli si nermise d'inventare, o che al signor Ciccocetti, che forse la avrà intese raccontare da lui stesso, piacque ripertare nella vita che scrisse del Bellini (4), è falsa da cano a fendo. Zingarelli, quantunque ruvido nelle maniere, non era però capace di discendere a modi ignobili, chiamando Bellini sonorante. Solo un giorno, e mel ricordo bene, rimoroverandolo perché tentava svincolarsi un poco dalle severe regole di scuola , gli sciorinò sul muso queste secche e concise parole ; " A voi, che già credete fare l'innovatore, ie dice che non « siete nato per la musica. » Una tale proposizione, che gaturalmente avrebbo colorto chicchessia, afflisse Bellini al punto di fargli versare lagrime, come egli stesso confessò poi; ma

<sup>(1)</sup> Vedi Cicconetti, Vata di Bellini, pag. 13.

ia che anche ho conosciuto e molto da vicino lo Zingarellidebbo nur dire che celi , nell'indirizzare le dure narole al ano discenolo , non ebbe altra mira che scuoterlo, avegliare il sue amor preprie e renderlo più docile ai suoi consigli. nă mai umiliarla o scoraggiarlo. E nosto che Rellini si fossa credute offese dalle Zingarelli , come pretese il signor Del Zio, per la parela lanciatseli di ignorante, avrebbe piuttosto manifestato a me che vivevo con lui, il dispiacero provato , e non chinca in petto l'ira sua e corso a cercare il Del Zio che abstava a due buone miglia di distanza dal Colberin a che nel fondo non era che una semplice conoscenza: e molto meno, dopo avergli parrato il fatto, seggiunto. « A me ignerante?.... giuro per quanto vi è di più saero, a che se riuscirò mai a buon fine, comportò una musica soa nra l'argomento della Ginhetta e Romeo » ( che fu il capolavoro di Zingarella). Una tal proposizione, che nel fondo racchindeva una minaccia di vendetta, sarebbe stata nuerile. ed era poi sconvenevole a Bellini, che quantunque giovanissimo, nutriva sentimenti ben più elevati e di sentita grattudino nel suo maestro. In quel tempo poi ( e seguitiamo a confutore il Del Ziol Bellini pece conosceva Donizetti giacchè avvicinatelo uea sola volta, ed el Pucini solo per la sua rinomanza: na valez la neno che miesti chiari maestri , che allora menavano grido di loro, si fessero occupati di cercare nel fondo del Collegio di Musica il giovinetto Bellini ( ancora ignoto e confuso fra pHri cento alunni) per calmar la suo collera contro Zingarelli che l'aveva chiamato ignorante, e consigliargli a serivere l'opera, cho fu l'Adelson e Salvini. la questo nettegolezzo male immaginato e neggio accoz-

in questo pettegolezzo male immagniato e peggio accoszalo dal Bel Ziu e riportato ancho dal signor Poujos, altro san vi si scorge che anaeronismo e puerilità; il che preva sampre più la laggerezza del suo invotore. Ma ammettiamo ance per poco che la storiella fosse stata vera , il signo Del Ziu, se non era al teggero, cono dimostra i suo assento, avrebbe dovuto piuttosto che raccontata , meglio tacerla a tutti, come coa che Escova puntitolo torba a Bellizia che a Zingarelli, sapiente musiciata, e degnamente callocato alla direzione del Collegio di Napoli. Adunque io dando alla marrazione del Del Zio la niune fede che merita, siccome testimone dei fatti dei intimo di Bellizio, posso cossicniosamente narraro la cosa come avvenue e nel modo che siegue. Belliui trovazzia ii Venezia, andatati, come ho delto mella

sua hiografia, ner mettere in iscena il Pirata, mando il maestro Pacini, cadendo ammalato, protestó con quella direzione di nan notere acrivere l'onera di abblero alla Fenice. Subito si ricerse a Bellini, prezandolo di surrogare pell'impegno il Pacini. Egli per ben ripetute volte ricusò l'aporevole offerta, adducendo per valevolissima e sufficiente ragione, che soli quaranta giorni, quanti no aveva aventi di se per mandar l'epera in iscena, non gli erane basteveli; ma finglmento sonraffatto dalle cortesse o dalle lusingbiere nesmure che enci Veneziani sennero fargli in tale cicenstanza, ne necettà l'offerta, e corse subito dal Romani ner avere un libretto : questi rispose essere impossibile fargliele per la brevità del temen : nur nondimeno gli propose come unica risorsa da accettare, rimaneggiandolo a bella pesta, un lubro che già avea pronto, la Giulietta e Romeo, scritta molto tempo prima nel maestro Vaccaj. Bellini non trovando altra via come uscire d'impaccio, accettó la propesta, e di accordo si misero al lavoro. Contemporancamento Bellini scrusso a Zingarelli una computessima lettera , nella quale lo mettera a parte della sull'imbarazzonte posizione, e nel medesimo tempo lo pregava di perdonargli, se ardiva musicare un soggetto sì felifiemente trattato da lui o con tanto meritato SUCCESSO.

Zingarelli, quale uomo di spirite, risposegli, ed ebbe la cartissi di leggere a me la risposta prima d'unviargilela, che ci non gtiene voleva affotto, anu lo premurava e consighava di studiare biene l'argomerão di già molto interesante, perché offiru a situacioni difettiusee e molto confacenti

al carattere della sua pateitia musica. Non nego che dopo di successo dei Gopuleti e Montecchi qualche maligios avense cercato di servini dell'accaduto ende mettere sualo fra Belnia e Ziogarelli: ma il prino nudriva troppo rispetto ed affegione pel suo degno e veneralo mestro per commettere in suo damo il menomo atto irriverzato; ed il accando sveva beballa supissono di sò per irrivatare il suo predictio allicavo, il quale allora appena si sianciava nel difficile campo dell'arte; perlochè le ciario degl'invatidosi risuccisco vane e sonas risultato alcuno, o maestro e discepolo rimasere el mediemo huma escordo di prina. Tutto il dette de sopra, che a me costa o posso garenitre e provaro cos demmento, spere sarb batevole a smenire la fravolta del signor Anselmo del Zio, dispiacevolmente creduta vera sion ad oggo.

### III. L'Oreste di Alfieri

He lette in più di una biografia del mie amice ch'egh manifestasse il desiderio di porre in musica l'Oreste di Alfieri; ma questo mi ha recato sempre la più gran meraviglia, poiché Bellini nella sua vita non me ne ha mai narlato ne scritto. Unito a Belimi nel viaggio della Sicilia e nel ritorne in Napoli, di questa tragedia non si è mai fatto parola, ne vi accenna menomamente nelle niù centurara di lettere scrittemi. Molto meno trovo verosimile che volesse musicare la tragedia tal quale l'aveva scritto il gran poeta, di cui egli era ammiratore entustasta: ed 10, 10 perfetto accordo cel signor Pengin, duco che il suo genio elegiaco tenero o melanconico, si sarebbe trovato assai male, anzi in positiva letta cella impetuosità e fierezza del più gran tragico dei nostra tempi. L'agnello (mi si passi la comparazione) si sarebbe messo alle prese vol leona; ma Bellini aveva troppo buon senso per accingersi ad una tale impresa. Aggiungi poi la sua incententabilità in quante a forma poetica, armonia di parole e ritmo di versi! A stento ogli zi appagava di Romani! Perciò quanto è stato scritto dell'Oreste devesi porre fra le cose indebitatamente attribuitegli, salvo che non sia validamente provato.

#### IV. Il teatro Bellini a Porta Alba al Mercatello

Il testro Bellini, costruito vicino a Perta Alha in piazza del Mercatello, nel 1864, e distrutto poi dal fonce nell'inverna dell'anne 1869, non cra, came ingeomarcute crode e scrisse il Pougin al capo XI del suo hibro. Bellini, so vie el res courses, on utatro di prime orbase. Patt dapprima per serviro a spetiacoli equestri, o modificato poi grazionemo tescondo l'ano del testri frances, fiu devisiate alla rappresentaziono di opere semistrie e buillo. Pel mal versione dell'indicio postattori, che non hanno ritegno di sacrificare importanti sportiti purchè cidinama gente, anche ceso megli utilimi tempi soni celetto calla correste, puntendo in inceno, con mezzi disodulti, parecche capolavori musicais dei tempi nostiri, ono esclusta la tessas Norma.

## ier . V. Netizia sull'Ernani

L'Emasi, di cui recorde era l'immagione d'amma di V. Hugo, era on soggeto che suprara molta simpaira a Bellini ni ed al suo peeta il Romani. Estrambi averaco direxta di trattario, destimandolo poi a quel textre che offersac miglor complesso di uristis escentari. Rammento bese che Bellini mi psec a parto di totto ciò, cui trazeriase la posti di un duetto tra Eranni ca Bicirra, e le parade particolarmente dell'andante crano bellissime; ed ci mi polessa il contento di serche bon musiciaci. Tale lettera, che ona bo più rinevente tra le mie carte onde traserivera qui la posona; stata cerci da me dostata qualcheduno dei così detti racceptatori od amatori di audografi; un giorno, forze, la possi di questo doutte pottà venure in luce.

Dopo questa lettera Bellini mai più mi parlò di Ernani: pruova sicura che ne aveva deposto il pensiero; ed a quanto parmi, në anche Romani termino il suo libretto.

#### VI. Lo spettro di Bellini

· Onesta sterietta di uno spettro che appariva tremendo al povero Bellini ogni volta che sedova al suo pianoforte, è così riportata dal signer Cicconetti , a pagina 101;

- Spesso Bellini con fantasia meridionale seleva ripetere. « che egui volta che si poneva al combolo e lasciavasi in « potere del proprio genio, vedeva pizarsi e grandeggiare un " lungo spettro, giallo nel viso, con due grandi occhiali: « queste gli si attraversava dinanzi o guardandolo fissamente « con amaro sorreso eli seghiacciava l'isoirazione nel cuoro « e gli faceva tremare le dita sulla tastiera. Quello spet-« tro, diceva essere l'immagine del pedantismo musicale, " che pareva dirgli; bada, che a me non importerà nulla, « che colle tue patetiche cantilene, coi tuoi accenti passio-- nati tu ottenga di commuovere gli spettatori ed cecitarli « all'entusiasmo : io pure dovrò giudicarti , e gunt se nou a avras sapute addimestrarti profendo contropuntista, se avrai « messe nei tuei accompagnamenti armonie fiacche e non - complicate. Guai se mi narrà che tu obbia avute ambizione " di darti a scergere più ispirato che dotte, " Our termina il suo racconto il signor Cicconetti, cui forse lo riferi qualcuno de quei tali nei quali ogni minimo atto della vita non potrebbe sussistere sfereito di soprannaturale, e che trattandosi di grandi nomini hanno sempre a trovare fra questi il parallelisme delle sopramaturali combinazioni. lo francamente asserisco che questo parallelo fra Bruto 2º e Bellini è falso e insussistente. Bellini al pianoforte non vedeva che une spettro solo, grande, immenso, e questa era la sua musa. Divido interamente por l'opinione del sig. Pougia, cioè che

lo spavento di Bellini per l'apparizione dello strano spet-

tro era di brevo durata e che il potere di questo operrate debolamente sulla sun intelligenza, pererba dispettu dei cassigli e dei rumproveri del fantasma egli ano seppe mai decidersi a cambiaro condotta nelle sue compositiono o modificare la sue formes e fa bene, perethà in caso opposito della Somenbula; ri dopo questa quella camense operata della Somenbula; ri dopo questa quella escanessa ed insigiente Rorma; e un onche i pochi trimati brana della Benerica e l'insigialo e melenso portiri des Partinia, come cua dice il De La Fage. Curtamente se ogni usono di boon senso mo pressarà mai fode all'i apartinio dei fantassa da Bellini, ognano por riderà dei giudizti e delle profesio dei Pedanti o selicitati Deltoroni.

#### VII. Rossini e Bellini

In one intende fare stein paragone fra questi due grands semini. Il fario un purroble profanarii; e l'aver vedato personaggi ingegnosi sciuparo tempo el incluestro ad illustrare un segurite osciilito, il che invece di arreser insure poterbile suocere alla gloria dei due grandi mesetri , spiege anche me a dire la propria opinione, la quale tanto pita potrà valere, in quanto che i mici sentimenti non medifichorenno la mia impartialità.

Un paragono fra Rossini e Bellini è assurdo, incoernate, la genie di Rossini quello di Bellini e (azrive i sig. Pengio in una nota del suo libro sopra Bellini) e asreo i si situra essentalmente differenti e quasi in antigutai tra loro.-Nimo più di me è entusiatsa di Bellini e della sua musica; però, siccome i mia non è un' ammirusione sieca e irraginevole, mu una reverenza fatta forte dall'amizicai e temperata dalla ragione, così volentiera io convengo sed dire, che se grandissina cra in amendore l'impresta genite che li individualizzava, pure una grao differenza correva fra 'Uno c'altio. Ne Bellini, buone o escienzioso qual erz, ja scomoceus. Egli stesso in una sun lettera scrittanu da Parrgi il 55 magne 1833, riportata nella aus higerija, si ediniara pigmes vicino al colono mocetro dei mocetri; ed in altra circostanze chiama Roscau, non in primo tra tatti, ma il solo, i suice nell'universo. Tali confessioni sincere, spentance, senza faczione od liporcajis, dollo utesso Bellins che al gioriava di mocitare ammirziane de altetto per Roscaisi, provano quanto egli fiosee ben lostane dal poteral mai credera paragonabile a las. Lo opine che il miglior giudicio sopra l'induce o la differenze doi due grandi maestri l'abbita dato di Egli dice: Roscinsi [ali I mosur, Bellins inner Ed infatti Egli dice: Roscinsi [ali I mosur, Bellins inner Ed infatti

sì può meglio definire la differenza di questi due genii. Il Pougio poi dice su tal proposito: "L'amour, une ten-· dresse languassante, une métancolie réveuse et une dou-« Jeur plaintive, veilà le fond de la musique de Bellini. Loa quel de ses opéras ne respire un parcil sentiment? .... la « Sonnambula est une idylle amoureuse : la partition des Pu-« ritains une élégie : Norma, un hymne, et quel hymne !! « tous les éléments de l'amour semblent s'y être donné ren-« dez-vous: la volupté tendre et le délire, la joie et l'eni-« vrement . le repentir et l'immolation ! Chaque mesure . « chaque note de cette musique respire l'amour, un amour « ardent, passionné, sublimo, et uns so resout dans un dé-« sespoir infini. Oui, cela est vrai, la base du génie de « Bellini c'est l'amour, l'amour qu'il n'a cessé de peindre, « qu'il a ressenti toute sa vie , et auquel il a qui prêter « des accents parfois récilement pathétiques , souvent ar-« dents, presque toujours enchanteurs, » Bellini facendo risonare la sola corda elegiaca del delore sulla sua lira, lua conquistato l'affetto di tutti i cuori sensibili : egli è il benvenuto d'ogni sauma amante e sventurata. Per tal modo ha prese il suo posto d'enore sul trono della gleria, dende non potrebbe esser più smosso, se prima il cuore umano non fosse etrofizzate.

Resaini poi provalo in questo, che egli mon ha trattato un genere solo, non ha commoso il cores umano per un verso sole; e questo costituisce la sua prominenta su Bellini. Egli è stato gravilismo mella trattazione generalo delle passioni, messuma della quali in cursta meco potentenente delle altre dal suo leggeno peritonoso. L'arte musicalo fu compresa da in nella sua tostilità; egli la modifică, l'innovà, le imposo la legge: Bellini si accontentò a cellurare una faccia sola di quell'arte, ma foi a più intimia, la pià prodosta, la più necessaria. Furnoso grandi entrambi, mu l'uno fiù l'aquita. Pallaro fa l'esignoulo. Cet apra fa, dissea neu ma giorno in Praga nel 1857 il difficile sig. Pétis padre, é cat par li que Bellini a pria sun petit ciei que di genera negotare.

## VIII. Relazioni fra Bellini e Pacini

Tetti quelli che scrissero biografie e cenni storici interne a Bellini nen ebberg sempre l'apportunità di attingere a fanta vere e sugasionate la loro notizio, ed ecce perché gran narte di auelli che pubblicarono como fatti realmente avvenuti, il più delle volte si allontanano dalla verità. In queste lavoro di rettificazione admonte, io credo mie dovere dichiarare e modifferent parecchi, riportando i fatti al medo come seno accaduti; në poteva io ignorarli, perchë, legato intimamente con Bellini, questi o mi narrava verbalmente tutto non anneno potevamo vederci, o non manegya di serivermelo immediatamente quando eravamo lontani. Venendo al nostro proposito. da una lunghissima corrispondenza di otto anni, cuol dal 4897 al 1835, che in parte ancora conservo, meno quella immensa cuantità di lettere, al numero di oltre 400, che densi agli amici, ai personaggi di una grandissima distinzione, ed alle gentili signore le quali ambivano di noter conservare come cosa sacra un autografo dell'autor della Norma, emerge. che tutto le volte che gli occorreva parlarmi del maestro Pacini, non lo faceva con quei sensi di soddisfazione e da af-

fetto come fa chi discorre di un amico. Quale ne fosse fa cagione vera io non so, nè credo che alcuno la sappia. Entrambi sono nel mondo dei più, e ad entrambi io nulla ho mai demandate delle possibili ragioni di tali dissapori : mi bastava vedere che correvano tutti e due lo stesso arringo, che la rivalità un arte non è meno fiera che quella dell'amore, e che Bellini essendo il no fortunato dei suoi compagni, qualcuno di questi non poteva certo rimanerne melto contento. Ma se ciò è mai avvenuto, debbo pur dire cho Pacini. ha più che ampiamente compensato i suoi possibili torti verso Bellini negli ultimi anni della sua vita. Ancor mi suona nell'erecchie il sincere trasperte con che pel dicembre del 4866. egli, quantunque a 71 anni, mi parlava dei suoi progetti di recorsi a Parigi a trasferire di là a Catania le ceneri di Bellini, come quel municipio avez deliberato; ed anche, como dirò appresso, mi faceva vere istanzo perchè consentissi ad essere della deputazione di cui egli era il capo (f).

(1) À debite d'imparatalità estraggo dalle Hemorie artistiche sui casi della propria vila scritte dal Pacini, i varni frammenti che reguardano l'autore della Norma.

» No corqui, dopo la mia Mergherita regina d'Inghilterra de positive alle prove del Paciai era allem meserto diretto della muz atea a San Carlo) della Bunan e Gernando, recondo parto del cara Bulles, dè che proposi a Barbaja, e di cili me no factio vanto, di fare accessor cono masser d'abbigo al Tearro della Scala il mus calche nocicione del proposi a Barbaja, e di cili me no factio vanto, di fare accessor cono massera d'abbigo al Tearro della Scala il mus calche nocicione del proposito del proposito del proposito della consistenza del proposito della consistenza del proposito della consistenza del proposito del proposito

a Ma una malattia sopragnianta mi foco perdero lo due scritture ( di Toriso e di Vencia ), lo che so mi recò particulare diamoproli vantaggia all'arte, essendo atato scritturato in mis voce per Venezza il Bellusi, ore compose : suoi Capulets e Montecchi ( Mem. pag 69).

a flossini fin dal 1820 avez cessato di regalare al mondo musecale altri suoi capolavori: Bellini, il paletico Bellini, era atato rapito all'arte nel 1835, terminando i suoi giorni in terra stramera, oce riEssende state anche 10 uno degli ammiratari dell'eggregio massive Pacini per quella speculatà delle sue composizioni che lo resero celchie nell'arto, no veglio, era che più non cisiste, formarmi su tale argouente: tanta più che tale la credo riunito a Bollini in quel soggentro di pace ove e denorri de dell'arterio pissono obbergara. Percitò inacidanoli in quel paradise di armonia, ove le bres sublicai cel icanrevul: composizioni hanne da esse data il dirittà di pigliari posto. Solo mi permetto di esporre nella sua vera luce qual cobrano di lettera del messir Porici che seriase, certesamente de richesto (come asseriace il signor Cicconotti), sulla Norma, , che il signor Pougin latteralmente tratuata nel suolibro da uttimo pubblicato sopra Bollini. Escolo: "

J'ai un Rellina a Milian, lorsoni'il y di reneficamere no

" I ai vu Bellini à Milan, lorsqu'il y fit représenter son chef-d'ecurre, la Norma; et jo me rappelle bien qu'à la première, à la seconde et à la trosième représentation ce sublime ouvrage eut en sort presque malheureux, qui affigea le jeune compositeur au point que je lui vis verser des iarmés. »

Il racconto è poco esatto, como noi proveremo.

La Norme fu fischitat, come scrisse anche Bellini, sella sola prima scri. Nella sconda rappressatzineo vamea aphandis più della metà dell'opera. Nella terza più usani-ne e decisa fu l'approvazione dalla prima ell'ultima nota, ed il successo fu computo. Dunque non ebbe un sort presque malhancreux in tutte le tre rappressatzioni, come, probalimente uni informato, estrise a l'iccassetti il Pacini. Di più, continuò a rappressatzari per quaranta sere consceutive, sempre con gran favore del pubblico ferenticamente applau-

 Pensiamoci e pensiamoci tutti a tanto santa idea, per la qual cosa spero che la mia diletta Catania vorrà prendere l'iniziativa. » ( Idem pog 93.) dente, e fu i opera colta quate termino la stagione d'idverno del teatro della Scala.

Rellins, come dolla una lettera che a me seriese evidentemente appare, ricentando in caza dopo i teatro, all'alla del giorno TI dicembre parti per Napoli col corriere postale, dunque sol dopo la prima rappresentazione e probabilmente all'uscir della secna potè vederio il Pacini per consolaria, tergere le lagrime, e como anche seriese il sugner Cicconetti, per rallegrarie nome colle ma presenza, simulario coi suoi consigli e viacolario per l'avewire. Così e non altrimenti va interpetata ol brano di lettera che abbiano riprotato.

#### IX. Bellini ed i suoi primi amori

Verse il volgere dell'anno 1822, Bellini fu prese d'amore per una gentile ed crudita giovinetta, avvenente di aspetta e di modi più che corlesi, appartenente ad onesta famiglia di gentilusmini, a nome Maddalena Fumaroli, figlia del oresidente Francesco Saverio, dotto magistrato integerrimo e malto stimato nel Foro Napolitano, nel quale l'educazione della sua Maddalena fu l'oggetto delle più interessanti cure, ed infatti vi riusel: la fanciolla contava apoena venti anni, e molte trovavasi versata nell'arte del disceno, come pure era valente pella musica che a quello accoppiava. Quanto a letteratura, il degno presidente ne la faceva istruire dal troppo ilido ed erudito D. Raimondo Guarini; ella si dilettava di noesia particolarmente- Presentato Bellini in casa Fumaroli nnan'a era ancora alunno del Collegio, venno cortesemente ricevuto . come era costumanza di quella incantevole famiglia-Di 11 a pece tempo scupe colle sue gontili maniere insimarsi talmente nell'animo di tutti, che riguardi, considerazioni e preferenze non si prodigavano che a lui; ed egli allora, che sentiva già una tendenza per la giovinetta, si offrì a darie graziosamente lezione di canta, proposta che fu gradita ed accettata. I giovani enori s'incontrarono, s'intesero, si amatono. Le due fide ed incompabili sarelle, la meete e la musice cells lore rispettive attrattive alimentarane questa vicendevole inclinazione, che in breve tempo prese colossali proporzioni : nè ciò deve recare sorpresa, giacchè se tutti amano a venti appi, molto niù lo dovevo Bellini, dotato di quell'anima ardente e di quello sonisito sentire che tutti sanco. E nei . ben degna delle suo promure era la giovinetta: dotata di grazia, di spirito e di assai rare virtà, senne avegliare nel cune di lui quell'amore che più tardi egli doveva tanto idealizzare nell'eroino dello sue opere. Per niuno di quei che frequentavano la casa Pumaroli fu niù un mistero il casto amore dei due giovanetti : solo lo ignoravano i genitori, che ultimi adavvederseno, allorché ne vennero in chiaro, presero la ferma ed irremovibile risoluzione di pregar Bellini a sospendere le sue lezioni, render più rare le sue visite, ed indi finire con allontanarsi per sompre. Si può immaginare il delore dei due giovani : neche volte sono state versate tante lagrime, e più scutte, più cocenti : rare volte il cuore muano A stata niù crudelmente lacerate. Bellini dovè chinare il cano ed obbedire : vi era altro da fare? Pur nondimeno con quella astuzia che non va mai disgiunta da quella prima età, di accordo coll'amata trovò mezzi onde alimentare tutti i giorni un'epistolare corrispondenza. En allora che la Maddalega serisse la poesia della Romanza Dolente immagine di Fulle mia. e la scena con recitativo , andante e cabaletta Quando incise su quel marmo L'infedele il nome mio, che Bellini vesti di note musicali e che ottennero gran successo nella società elegante. Altre poesio pur compose la giovinetta . le quali ora non ricordo più; ma tutte rivelavano l'intensità della sua passione, come la purezza della sua bell'anima. Intanto Bellini era tutto dedito a scrivere l'operetta che doveva rappresentarsi nel prossimo carpevale 1825 sul teatrino del Collegio in San Sebastiano: dal successo di questa prima produzione speravano i due amanti il consenso della loro sospirata unione , e si comprenderà con quale ardore lavorasse l'amico mio!

Vane speraffize! Quantunque l' Adelson e Salvini ettenesse rinceita sulendida o venisso rannesentato con favore sempre grescente tutte le domeniche di quell'anno, e Bellini incoraggiato da tanto successo credesse venuto il momento di arrischiaro formale dimanda ai gentlori ner mezzo del 5 to e toro amico signor Giaseppe Marsigli valente artista pittore, maestro della Maddalena; pure dispiacevolmente la missione di costui chhe tristissima rioscita: il giovice aveva fatto fidanza sul suo solo avvenire, ne una famiglia Len costituita nella società poteva (e questo era giusto) affidare l'esere di loro predilezione a chi non godeva di una posizione stabilita, Rineto, ciò era ragionevole, giostissimo, con e il passo dato dal mio amiro, e da me sconsigliato, era stato soverchiamente arrischiato e quale noteva suggerirlo la gioventiti inesperta. Ma chi non ha mai amato, solo può ignorare qual fiera nunta si fasse questa nei due nostri amanti, i quali benchè desolati per un si riciso rifiuto, invece di denorno il pensiero, ne trassero argomento di viemaggiormente accondersi , e gurrarono di non appartenere gramatai ad altri per volgere di casi umani; anzi Bellini si valse di un talfatto come di sprone maggiore alla sua carriera. Garantito da una legge che conferiva a quel ciovine del Collegio che fosse provetto nella composizione e capace di musicare un libretto, il diretto di scrivere una cantata od un'opera in un atte pel tratre del Fonde o di San Carlo (1). Bellini ff) Il Duta di Noia, nell'interesse dech alumii del Cullegio di 200-

also, nome governatione dello alesso, e sal patter che conferincialli Tolia, ma carne di sopplinenciente granaria di visuli toctor a spotiazioni di Napali, e bibe la filice idea, che però a compiliazioni, di conservera nai contratta che al Red Governo, per le mastre dello Soporniazioni, vivinta adsistatione pel lastro, nonregiagimento e homo administrati dei caso, ma articolo cual conceptio - l'Unipresario dei Reini Teolari agni egal vivila addistatione pel lastro, nonregiagimento e homo administrati dei caso, ma articolo cual conceptio - l'Unipresario das Reini Teolari agni egal vivila al dicalingo del Namezo catri presentare na posinone alamo conpositore alla positissi di constituri a attracto per un giurna di urgagianti ana castatica di un'oper un na atto pel Tattico vol Fossio o palta una castatica dei un'oper un na atto pel Tattico vol Fossio o

per la mediazione del duca di Noja ettamne dall'impresario Barbaja di serivence invece un'o opera in doce atti per la gala del 42 gennajo 1826, posposta poi per l'altra del 30 maggio dello stasso zono. Bianco a Germando fu il seggetto secito, o Bellini-dominato sempre dalla forma idos di uscire dalla

e per emello di San Carlo, si obblica di scritturario col compreso a a titelo di gratificazione di ducati 300, e prò fornirlo di un librelto e di valente poeta. » Senza parlare delle passate epoche, perchè non nosso con precisione asserire se Mercadante avesse scritta la sua Anna teori di Ercole e Conti la sua Olimpia in forza di un tal natte, sono nel caso però di dichiarare che la conservenza di tale penyenzone il Belliai scrisso la sua Bienes e Gernando, e Luigi Rucu la Cantata l'Ulisse, ch'ebbero liethalmo successe, in ispecie la prima. Dopo di casi. l'alumno del Collegio che eserdi nel Testro del Fondo, che venne dono destinato sempre a tali esperimenti, fu Giuseppe Lillo che nel 1840 scrisse L'Osteria di Andujer, Di poi Gaetano Braga scrisse nel 1853 Loners semmeria Alina, Venne suludi Ernesto Vicerneti che fore reportsontare l' Ereline nel 1856, Paulo Serrac strime nell'anno anpresso il suo Giambattista Persolesi, ed in ultimo Luigi Vesnoli durde la sua opera giocosa La Cantonie nel 1858, Alla sua volta Clandio Conti . primo alunno del Collegio , nel 1850 dovera dare La fielle del marianzo : ma per la accadato vicende politiche : cambiato il revolare andamento di molte cose , abolita la Seprintendenza, ed in vece creata una Commissione amministrativa e dirigente le cose de' Reals Testri, questa crede concedere (ne so con quanto sano accornimento) il Real Teatro del Fondo ad una cumonenta drammatica. teclicadolo senza plausibilo razione alla musica, e lasciando una crass città come Napole, di quasi sercentomila abitanti, ed aggiungi pot al musicale, con non meno di otto teatri di prosa, ed un solo di musica (San Carlo), e questo aperto per soli cinque meni, cioè dal novembre al marzo. Con un atto tanto inconsiderato chiase paramente le perie as giovani alugno del Collegio di Mussos, che nell'esistence. di quel testro (una volta perduto si Testro Naovo perché anche date alla presa) trovavano il solo messo como prodursi ed incominciaru modestamente la loro carritra di compositors. Coerente a se stessa, la Commissione credă di non tenere più conto negli ulteriori contratta coi nuovi impresario de quell'antico natto, che pare favoriva tanto e giovani esordienti miciti dal Collegio di Musica che volenterosi e fiducios: in un brillante avvenire si dedicavano all'arte difficilissima del compositore.

folla dei compositori e diveniro un giorno distinto nell'arte sun, si pose al lavore con tanta huora voiontà e tanto fervore, che al termine di essos non dichiarvaz assai conseno così me no parlava: - Questa Bianca, che ho studiato o

- « scritto il meglio che ho potuto, spero mi apporterà forz tuna e mi aprirà la strada ad un bell'avvenire. Ab l
- " quanto ne sark contenta la diletta del mio cuore I Dopo
- il successo, se Dio lo benedirà, rinneverò le istanze per
   ottenere la sua mano, e spero che non la vorranno negare
- = a chi trionfava in San Carlo : vedreme!! =

· La Bianca e Gernando ebbe in fatti un pieno successo : eli anniansi che riscosse furono unanimi, spontanei e davvero incoraggianti; ma non per questo però si smossero memomenmente i genitori della Maddalena, che al Marsigli, il unale di bel noovo riprese le antiche trattativo, diedere per te seconda volta un formale rifinto, renlicando lo stesse ragiori di prima. B siccome il Marsigli discorreva di speranza fature che accennavano di essere splendidissime, quella mostrareso avervi ben poca e ben limitata fede. Mi ricordo che Bellini aspettava con me l'esito di questo messaggio, e si gué credere con quanta ansia; ma appena che comparve il Marsigli, la sua squisita intuizione gli fece leggere sul volto dell' unice, sebbene questi cercusse di dissimulario, il risultata fatale. le lo vidi impallidire alle parole di lui che gli confermareno siffatti timori; lo vidi tutto tremare; ma la fortezza dell'animo suo ripigliò ben presto il disopra, e mi assicurò, stringendomi la mano, che avrebbe perdurato e

Sixuno ceal le cose, allarchà gli venne, non saprei se beno o male a preposito per la suz passione, la preposta del Barbaja di scrivere per la stagone autumanie una grande opera alla Secal di Milano, devendo, in caso che accettasse, partire sollectamente con Rubini per quello città. La voca della gioria non potera non risvegliare grandissima eco in quell'animo: catulanto egli accettò, tutto fiducioso che la quell'animo: catulanto egli accettò, tutto fiducioso che la s a chi a gloria attolhe stata per lui altresà quella della febria in an ora, so potrà compenente quanta sofficiare quagi.

d. c. a.a. victiosi in quella crada separazione; la spala essi randonan di pota diorata, mentre nell'eterno labro del destino stata sentito docre esere pera summet. Milli fortono lo pron esse di fedeliti, mille i giuramenti che si scombianno. Bellini pole tracedre la deletta del suo conte, e per quanta rgl. acesse fede di riuserio il suo intere, il punto che versarono in qualità circostaroni finitista e la cerante.

Istallatos: a Milano, Pellini cominció di proposito e seriamente ad occuparsa della sua carriera, ed il melodramina del Pirata che aveva incompenato a musicare era il suo primo pens ero del mattino e l'ultimo della sera; egu pon viseva che in queil atmosfera di ansie, di palmiti, di timori e di specanze, che non mai vazioni disgiunti da chi viole ad ogni costo riuscice un grande priista. Par nondimeno al carteggio colta Maidalena in Napoli perdurava sempre: ma pure evesto subi le consucte fast. Fu di entusiasmo da minerano: min ragionevole di por, di persuasiva e di rasseg azione in appresso, ed in ultimo accusò una quasi freddezza.... Como si comprenderà, il eran tranfo del Pirata. se aveva fatto concenire alla donna le più liete speranze . aveva per parte dell'uomo, o a dur meglio dell'artista, dato il prisio travollo a precuatare dal suo medistallo caell'amore che si era annimiziato sfidante i, tempo e la fortuna. Belinn divense tranquillo, dalle sue lettere si miera ch'egli ragionava mic che amava , e che in lui il nosto che nrima compara l'amore era stato surrogato dall'assai mii ardente passione per la gloria. Ne potrà esserne biasimato: I Europa intera lo ammirava, ed egli era divennto l'irresistibile simpatra di tetti quelli che già vedevano in lui un novello astro prossumo a sfolgorare pell' orizzonte musicale.

Non meordo precisamente per impulso di chi, in Napoli, si rianovellassico re già fallità, istanze presso ficoniagi Funaroli, ina probabilmente lo furono per mizzo del Marsigli, premurato forse dalla povera Maddalena Onesta volta non era niù l'amico che netteva sa rilievo i meriti dell'altra: era la fama dalle cente trombe che rimbombavano e ben forte. si comprenderà nerciò che i parenti vi assentirono subito, e she il Marsich esultante scrisse a Milano al Bellini : ma nen noteva in min malaugurato numento guangero una tal proposta. Essa trovò il Bellim tutt' altro che entusiasta! Pure ei nen volle risnondere immantinenti, e cestò ner qualche giorno indeciso sal da fare: ma finalmente la volontà la regione furono più forti del residuo della sua passione e per un miracole di energia, preso la fermo risultizione di rispondere negativamente all'offerta che elu venusa fatta. Fu la moschia idea di consacrarsi oschusivamente all'arte sua ?. Fu perché in miel cuore l'antica fiamma si andava extraguendo?... Probabilmente l'una e l'altra cosa!, e quest'ultima principalmento: la storia del enore umono è sempre In stessa!

Non manco pertanto, al meglio che gli riusci possibile, di motivare il rifiuto, adducendo i seriissimi doveri che gl'imponeva la sua cangiata nosizione: no era indubitato che il cuore di Bellini taceva quando cest ragionava. Non fu così però soi cuore della povera Maddalena; nel percorrere il foglio catale, esso sancuist di cento ferite, nè le valsero narole consolatrici. Ma oducata com'era stata a nobeli, e generosi. sentimente e dotata di una bell'anuma, colla calma della niù aublime rassegnaziono fint per trovare un qualche sollievo, riflettendo all'avvenire che si prennrava innonzi al suo Bellini: e quando si toccava nella sua famiglia di un tale argomento. mentre altri biasimava il maestro assente, ella in vece gunate e valevolissime sestopeva le ragioni esposte nel rifiuto di lui. In para tempo si dichiarava contentassima, non da dementicario, chè non l'avrebbe potuto fare gianunai, ma di cederio alla sua crudele rivale, a unell'arte che già aveva cominciato a dargli gloria, onori e fortuna. Come si disinterossata e delicata sentimenti onorassero quella cara gio-

vinetta, non seconda ad altra per bellezza, intellimenza e annisitezza di modi . Bellini il cani : e nen sanrei dure se per grustificarsi, o per serenare alquanto la povera derelitta. le scrisse lettera ricolma di affettuose parole, che ella lesso versando bellissimo lagrimo, o gelosa custodi per tutto il resto di sua vita, perchè in essa promettevale di non isposare mai altra denna (debolissima consolazione per chi ama e soffre). ed assignmental che le sole rivali ch'ella coteva temero nell'avvenire, non sarebbero che le sole sue opere. Fu gioia però di corta durata. La Maddalena, sotto l'impressione di una cuna malinconia e prenecunata samuce dell'antica sua nassione, egni giorno deperiva nella salute, sino a che fiol col soccombere vittima di lunga e penesa malattia. Ella fu compianta da tutti quelli che l'avevano consciuta e da ovanti la ricordavano giovinetta mena di vita e di belle sneranze e dotata di rare virtù. La sua morte scosse Bellini : es no risenti vera tristezza, tanto che da Parigi, in data del 7 giugno 4835, mi scrisse la seguente lettera :

## « Carissimo Florimo

- La prematura morte della povera Maddalena mi ha spezzato il cuore, e la sensazione lacerante che nell'anima mia modusse l'infausta novella è niù facile a comprenderai
- « che descriversi: leggendo la tua lettera ne piansi amara-
- mente la perdita. Quante passate cose mi sono ritornate
   alla mente l quanti ricordi! quante promesse! quante sono
- « ranze!! Come tutto è passaggiero in questo mondo di fan-
- « tasmagorie! Che Iddio riceva la sua bell'anima nell'eterna
- sua gloria: la terra non era degna di possederla: le
   noesie che tu facesti scrivere espressamente per la lut-
- tuosa circostanza e che vestisti di tristissima musica mi
- m piaceiono assal tutte e due, e dalle lagrime che he versato
- canticchiandele tra i singhiozzi, vegge pur troppo che il mio
- « esulcerato cuore è ancora suscettibile , se non di amare
  - « più, di soffrire certo.... Basta!! non voglio affliggerti dav-

« vantaggio: fammi scrivero una poesia dallo stesso autore « delle Due Speranze, analoga alle rare virtà ed alle tene-

e rezze della Maddalena, che io la musicherò, e così obm bedirò con piacere a chi per essa desidera un canto mo

alla sua memeria dedicate. Fa che sia di risposta alle

· Due Speranze, perchè certo allora sarà tenera; o fa che

 io parli alla sua anima bella. Addio, care Florinio: la menna mi cade dalla mano e le lagrime m'impediscono

« di proseguire. . Riama Bellini.

 Questa lettera scritta jeri, stordito come ero, la dimenticai sul tavolo: ora vado io stesso e lasciarla us posto,
 e ti aggiungo como P. S., che la funesta morte della

" Maddaleus , caduta come fulmine dal cielo , che sembra segnalo contro di me, mi ba oscurato il cuore gonfio di

a lagrime e mi ha fatto divenire triste, spaventevolmente u triste!! Sono diversi giorni che una lugubre idea mi se-

« gue ovunque e tema anche di esternaria a te ..... Ma!!
« eccela, non ispaventarti. Mi sembra, e te le dice con ri-

 eccola, non ispaventarti. Mi sembra, e te le dice con ribrezzo, che tra poce altre tempe dovré seguire nel sepol-

e cre la poveretta che non è più, e che pure una volta io
a amai tanto. Che si disperda l'infansto augurio! Non dire
a puerili questi miei timori. À la mia natura fatta cocl.

puerili questi miei timeri: è la mia natura fatta cosl.
 Che vuoi? .... compatiscimi , o come meglio ti aggrada

a compiangimi, care il mio Plorimo. Addio! » -

A fanta sventura is sono potevo resture freedo spetiatore: forca irresistibile fece anche a ne rendere il debota tributo di lagrime, e poche danne infatti le meritavano del pari. Pregai perciò l'egregio signor 6. Merelli, anico pure egli del Bellini e dei Funaroli e dolente anche egli per tanta ventura; di servivere dei versi adatti alla luttonas circostanza. Ei gentilmente me il favori, ed lo li musicati in forma di Romanza che delizia in mudoti aubito a Bellini. Riporto qui appresso questi verni. Il mio amico mi risposo, come si è visto di sopra. Disgrassattamente i soni funesti timori si è visto di sopra. Disgrassattamente i soni funesti timori si averarence! La possia ch'egii dumandare allo stessa autoro de rispenta alle Due Speranas, non gii giunno un tempo; a contare quasi dal giorno che a me seriesse da Parigi, un morba crudele lo colso, ill quale quattro nessi e mezzò più tano devera tronenco i giavanissimi anni; sicchè il delitato pensirro di scrivere un canto alla memoria della Maddalena sceso con lui nolla tombo.

Non vi ha una certa fatalità nolla semplice storia che ha riportata?....

IN MORTE

MADDALENA FUMAROLI DUE SPERANZE PAROLE DI G. MORELLI

FRANCESCO FLORINO.

1

Mia prima spente o rosco Sogno di prima etade. Dal cor cadesti rapido, Qual fier reciso cade, Ahi! trista è la memoria D'un bene che passò; Tristissima è la storia Che a me il dostiri sognò.

.

To vidi, e fosti, o giovine, De' pensier m.ei des.o.... Ma a te un sentier di gloria In suol lontan si aprie, E m lasciavi.... e grande Il some tue si udi, Celere si par che spande Fulgor l'astro del di.

3.

Sui vanni del tao gonio
L'amor mo ti seguiva;
Fido al partir, partivasi;
Fido al redir, redva;
Ma tu..., al Sebezio Iulo (1)
Se a me ritorni ancor,
Senti di gloria il grido,
Ma più non senti amar-

.

Misera! e vivo?.... in tonobre Di merte omai mi avvolgo: Uome fatale, ascoltami, Altra speranza io velgo; Se all'urna un mesto canto Da te s'innalzerà, Eternamente piante Il fato mie sarà.

## Il trasporto delle ceneri di Bellini a Catania

Il signor Arturo Pougin, nel riportaro la deliberazione del Municipio Caianese circa questo trasporto, decretato ai 28 maggio 1865 e non ancora effottuato, dice d'ignorare il per-

(1) Si allode al riterno di Bellini in Napoli nel gennaio del 1831, dopo l'andata in iscena della Norma in Milano. chè di una tale trascuranza. Mi permetterà di supplire a muesta lacuna.

La guerra che sopravenne in Italia nell'anno 1866, ed i celera che i affinse per hen tro volte conscensive, menando poi particolarmonte strage apponto in Siculia, n'Cania venne risparmiata, facero di necessità mettere da parte una tale disposizione, che non pateva certa aver lungo se non in munerali servai, e quando gli animi fossero del tutte tranquilli. Como ho delto precodentemente, a capo di questa deputazione era stato destinato il Pacili, il quale, accide gli serilia (quepen ricorulume la partocipazione) una finedre Riessa da cesgulari in quella circostanza, con maneral tuttissimo comiera, di fare continue istanue, ripotendo qual-che volta con un sorrina, e a sevente con seriala, effettibancei, elitronetis sono serno più a tempo, el allodeva alla sua ett che si unitava aggravando ed alla morte che petera colpirio; come pur troppo disgratiatamente avenne.

Anche a me le diceva tatte e due le vulte che, sì nella foe del 1866, come nolla pransevar del 1887, venne a travarmi nel Collegio di Musica; anzi con quella premurosa condinità che lo la sempre distante, mi faceva istante di far parte della deputazione, non velendo, come eggi diceva, menommente escompagnarai in tale solemissum cerimonia di più grande amico del suo compatreta. Di tatte queste intanne è stato testimone il sig. Raffaele Coliccio, che logato in affettuora amicini al Pacini, none lo ha abbandenste un istante nelle due ultime volte che il medesime è stato in Napoli.

Anche il Colucci avrebbe fatto parte della deputazione in qualità di segretario e narratore dei fatti modesimi (1).

(1) Passonato dell'arto dei suoni, ed intelligento opprenzatoro di composizioni moscali, como fanno fede a varsi suoi atratir pubblicati un gran parte dei giurniali d'Italia, il foliocci la proditetto e defeno sempre la musica italiana, specialimente un questi utilizza tiene più ne un in a tutti unono cerzato di farei soprafiare il giunto seranoro. A pro-

Tornato nella sua villa di Pescia, il Pacini, rinnovandomi le istanze per mezzo del Colocci con cui ordinariamente corrispondeva, e saputo che jo doveva recarmi a Parizi per visitare il Rossim, mi pregò di voler passare, sia nell'andare che al ritorgo, qualche settimana con lui, ner rinnovare la memoria dei nostri anni giovanili, e discorrere del come mepare a termine questo fatto del trasporto delle ceneri del suo concittadino e mio amico: ma io che avevo divisato di recarmi da lui al mio ritorno, nol potei a causa di fieri dolora reumatici che mi presero fin da Marsiglia. Il buon Pacini intanto mi aspettava: qualche mese dopo udivo fa funosta notizia della sua fine , pur troppo impreveduta e dolorosa! Si comprenderà che dopo questo fatto, il progetto del Municipio di Catania è rimasto niu che mai naratizzato, Bisognerebbe adesse rinnovarlo e scegliere altra condegna persona da norre a capo della deputazione; del che non dubitiamo che si occupi Catania , certamente riavutasi dei danni non licvi, che, come dicemmo, le stragi del colera le hanno pur troppo cagionato.

gosito del Belliui, rammento sompre un sonetto che fu dal nostre amico scritto nel 1847 nella stanzetta del Collegio ove dimorò questo compositore. Eccolo.

Rellies, ausios greio, a cui i Colenti dia arcani dissisti dell'armonona... Che dell'acono lentre i mai supessi cole labrano el cara miodola, cole labrano el cara miodola, cole labrano el cara miodola, della dia cole labrano el cara miodola di Riscondenzas grattil nell'inna mia; quest'alma, che berari net tuoi necul E toseri coccasti ogner cerrari. Perchè ne abbasolari?.... Alt i nell'Artic Clar ta arricchiri di si deell teogre Osti il hameste deo quan di sun parte. Perchè ne abbasolari?... Alt in dell'Artic Clar ta ministra desirati paragret sono parte. Chi su munito desirati è pumper temper, Almesa toto pumpere un d'ampre de l'articologia dell'aconomico de

# Una dichiarazione intorno alla Stretta del finale

Lessi non senza mia sorpresa nel Giornale il Trovatore di Milano — 19 luglio (Necrologia dal cay. Carlo Conti) il seguente brono, cui risposi compitatamente per mezo della stampa, ed in una lattera che è riportata in appendice (1).

- "Un caso che pochi sapranne, e che ci viene marrato da un amico nestro, al quale il Conti ne fece la confidenza, è che la stretta del finale del Pireta non è di Belliui, ma di Conti, al qualo l'autore della Norma trovandesa impie-
- di Centi, al quale l'autore della Norma trovandesi impieciato avea ricorso .
   Amicissime come lo elibi la fortuna di essere tanto di Bel-

lini che di Conti, non certo per parteggiare più per l'uno, che per l'altre, nu solo in omaggio alla vernià, espongo le mie idee sal proposito, ni tottendo perciò ontare un liti od in polamiohe con chicchessia, perchò ognune è libero di pensare cono muglio gli accomoda, ed anche io mi credo libero di pensara a modo mio.

ti Masstro Carlo Conti appunto nel 1823 trovavasi in Rona a comporte per quel Castro Valle In due apere semisero intuitate D'Insocenta un peraglio e L'Audesia fertimetta che bebero uplentido successo i nidi recossi a Napoli, i poichò erà impegnato a scrivere Gli Arnogonesi che fece rappresonare sulle scene del Testro Nouvo nel discumbre della stosso anno. Contemporaneamento Bellini, portito da Napoli il Sprifle 1827, trovavasi nello stesso tempo in Missoo, in-tesso a serivere per la stagione di autunno II Presta pel Testro della Escala. Il che stabilito, missembra aligicio supporre che Bellini ricorresso ad altri per ben poca coss, la stratta di un finale, dopo avere condotta a termine la sinfonia o tutto il primo atto del Presta: cool: competta la bellissi-ma instrudiriore, qualifa finanza carattina che intro uno nel-1

<sup>(1)</sup> Vedi Annendice ii. VI.

l'equale (e sono 40 e più anni che fu scritta) Nel furor delle temposte: il felicissimo coro dei Pirati, apovo per meladio forma, condutta ed effetto teatrale, che fin dalle prune sere incontrè tanto il favore del pubblico; poi il gran duetto tra Imagene e Gualtiero, il cui recitativo solo vale a caratterizzare un gran genio nell'arte, e l'andante è una dei min healt santarei di declamazione cantata del teatre moderno, che recon ancora, se nure non ha il primato, fra tutti gli altri dello stesso genero che furono creata dono: e finalmente, senza parlare del pezzi di minore importanza che comnoncenso il prime atto, dice solo dell'adagio del finale (1), il guale bello per novità di concetto drammatico, ner felice disposizione ed infreccio delle voci nel loro insieme, per eleganza di stile, è lavoro che ogni maestro sarebbe contento di averlo scritto. Fin qui Bellini fu felico nella sua creazione: arrivato poi alla sicetta del finale, la musa pare che l'avesso abbandonate, per medo che si trovò impicciato, e non sapendo come procedere alla fine , prese il disperato partito di ricorrere a un altro, ch'era il Conti. Non sanniamo ove questi allora si trovasse, se in Roma od in Napoli ; e sembra giusto che Bellini dovesso spedirgli ancora la noesia, almeno quella del primo atto, acciocche il Conti potosse scrivergli musica adatta al soggetto, alla situazione drammatica ec. ec. ec.: è che scritta questa, quasi a rigor di nosta, del pari gliel avesse sollecitamente mandata , dovendoeli premere in questo caso più la condizione in cui trovavasi Bellini, che la prepria, secondo noi molto niù impacciata, 'di comporte cuel due opere per Roma ed una torza per Napoli a termine fisso. Aggiungasi ch' egli, il Conti, doveva non comporre secondo il proprio genere o stile, bensì imitare Bellini : e dita

<sup>(1)</sup> Questo adagió antografo di Bellini, che a me mandà prima che l'opéra fosso andata in scena, come aven Yabitedino di Cire dei pazii che componera ed at quali dara suportanza, fa da mo donale cama prezunza casa all'ottimo amico, egregio digettante è celchre sonatere di valoquetto car Pederigo Rafiache.

poi se tutto ciò regge alla critica più infimat, al buon senso più elementare.

Ma l'amico del Conti non bada a queste miserie di ragionamento; secondo lui, Bellini ebbe la velleità di far nassare ner propria la composizione che non era tale, e di lasciare il mondo musicale per 40 anni in siffatto inganne; ma siccome le maschere a presto a tardi debbogo cadere, il pubblico è ara in grado di conoscere il vero pel semplice asserto del sedicente amico del Conti, cui questi avrebbe fatta la confidenza , e che si credette in dovere di renderla di pubblica ragione immediatamente dopo la sua morte. Così avvenne : perchè cessato di vivere il 10 luglio, appena senuto in cognizione di siffatta perdita, il sulledato amico, che per modestia rnol serbare l'incognito, si diede la massima premura di fare la gran rivelazione al direttore del Trovatore di Milano, che la nubblica il giorno 19 detto, e ciò senza scono alcuno, se non quello di cicalare a caso, oppure di far torto alla memoria di Bellini, mostrandolo capace di far credere cosa sua quello che era roba di altri. Per la fama di un maestro così celebre, sono questi veri colpi di spillo, non altro: ma tanto, questo potevasi fare, e questo si è fatto. Nè era il caso di giovare alla riputazione del Conti, che non ne aveva mestieri : bensi il vero modo di mostrarlo vanitoso e sicale amico, quale non era, tradendo un segreto, che se fessé state vero, avrebbe dovuto custodire . . . . . . . . . A fore spiccare meglio il postro argomento, popiamo questo

A met spectra megra in notato argumento, pentando que regionamento : Ammesso che Bellinti fosse ricerras al Conti per secre fà lui la atratta pel suo finate del Pérata c, certo non è per questa atratta, dano che massica è passatta serra hissimo o senza lodo, non è per questa atratta, dico, che il Pirata cobe quel gran successo che obbe: como l'egregio maestro Costi non fu certamente per quella atratta (anante-tundo che fosse suoi salutato dal mondo artisticio como uno dei più dotti contropunisti dei nostri tompi. Bastavano alla sua fana le opere che cempose, o tra queste Misontrepio e

Pentimento, Olimpia, Giovanna Shore, Gli Aragonesi in Mawali, che se non si rappresentano più , saranno pur sempre consultate dagli studiosi con rispetto e considerazione, e resteranne sempre come tipo di ben fare. Ozioso duque resterebbe lo sforza del suo sedicente amico in volere aggiungere altra francia d'altera alla sua corona artistrea , ingemmandola con la stretta del finale del Pirata.

Nè questa diceria ha potuto partire dull'illustre compositore testè defunto. Nessuno più di me conobbe il Centi: di Bellini fui amicissimo, e fummo condiscepali in Collegio ovando Conti faceva da maestrino postro : ma oltre il suo gran sapere musicale, je nel corso della mia vita non conobbi sleune più gentile, più certese e niù umile di lui : modesto senza ombra di vanità, ammiratore sempre e non mai dispregiatore degli altri suoi colleghi, adorno insomua di munte nosano dursi belle e rare qualità, non avrebbe, non dico detto cosa non vera, ma nemmeno rivelato un segreto che avesse netato far terte a Bellini.

Tutto al più il Conti avrà potuto dire che Bellini avesse a lui rubata quella idea , che poi adattè per la stretta nel Sente del Pireta : e ciò non farchhe alcun terto a Bellini. perchè ave è il maestro che non ha preso o volontariamente o involontariamente idee degli altri per giovarsene per la propria musica? Ed a tal proposita diceva il vecchio Zingarelli, che « se esistesse un codice per punire ed un tribunale « per giudicare tutti i reati di furti musicali, non vi sorebbe

- a compositore che non meritasse la prigione ed i ferra. »
- Ma tutto ciè è ben lungi dall'asserzione che abbiamo presa
- a combattere, come chi ha fior di senno è nel caso di vedere. In ultime esserve che la famosa stretta in questione, che comincia con un assolo d'Imogene rinvenuta dal suo sbalor-
- dimento, e con un'agitazione crescente, procompe a dire: " Ah! partiamo, i miei tormenti
  - « Sien celati ad ogni squardo: - Temo, avvampo, gelo ed ardo,
  - Confio in sen mi scoppia il cor.

Or questo non è che un pensiere di 33 dontee, dupe si quale attacca un crescendo nell'orchestra assieme cel core e gli elitri attori, i quali qui si limitano a far da accompagnamento staccato al motivo dominante, che pure è lo stesso del crezcendo dello sindinona. Dal che sembra, e non mi par dobbio, che la metà della atretta cra già stata fatta dal Belini, perchi messa nel crescendo della sisionisti, al naque non crano che quelle 34 povere bottute che Belhiu era imparciato a trovare nella sun fantasi la

Ed osservando bene le medesime, chi in esse non avverte il pensiero melodico del Bellini , la sua naturale tendenza ai modi minori, la sua maniera snontanea e facile di modulare9 ...... Si ponga questa stretta vicino a quel brano della Straniera: " Or sei pago a Ciel tremendo, med nonnno si convincerà se Ballini o Conti sia stato l'autore della stretta finale del 1º atto del Pirato. Ma se Bellimi incaglió nella stretta del 1º finale, ben mis defficilmente poteva andare innanzi e comporre il 2º atte: invece mente di tutto questo, ed il 2º atto del Pirata rivaleggia col primo in isbirazione e abilità. Il grazioso coro di donne, il hel duetto tra Imagene ed Ernesto, il magnifico terzetto il cui andante a canone basterebbe solo a fare la riputazione di un maestro, la scena di Imogeno che servi di poi quasi a modello agli altri compositori che si trovareno in situazioni simili . ed in ultimo, pour la bonne boucke, la famosa scena finale del tenore Tu vedrai la aventurata, preceduta da altro coro, la quale rese relebre R. bim, nuova verantente per condutta. per purità ed eleganza di melodia, per sublimità di effetto, e che finora è rimasta anche unica nel repertorio dei tenori, mestrano che l'estro del giovine compositore si trovava in tutta la sua freschezza e nella niena sua notenza (4).

(1) A proposito di questo Punta, ora mi cade sotti occi i una lettera che helloni strisse ad un avo zio ne Catama, colla data di Milano 20 ottobre 1827, la quale credo interessante più i-portare Il fetLa smania degli aneddoti, specialmente in falti artistici, è oggi una vera epidemia. Capisco bene cho i giornalisti ne debbono inventare; ma sarebbe pur necessario ebe non ecco-desarro la misura della inventioni permosan.

tore terrà presente la giovanezza del maestro, e ne stuscrà perciè 1' nagonuità e l'espansione.

#### e Caro Zio

· Gloisca în une al mies venitori e parenti : Il suo nicole ha avute la sorte di fare tale incontre colla sua opera, che non sa esprimerlo - nà ella, mà tutti i mist, nà 10 medesimo nobra instrurarmi di cale. esito. Sabato 27 cerrente è andata in soma: dalla pruova trenerale di ciá si era spersa la voce che v'era della buona musica: dunque soons I' are the mi thismays al pisnoforte, comparists, ed il pubblice mi riceve con grandi apolansi; incomingia la sinfonia, la quale piatrue assai assai : l'introduzione formata da un solo cero , il suals l' banno dello un poco male: ma, come succède, in mezzo ad una tempesta, il pubblico non se ne è accorto: ma alla fino nochissimi anolausi. La sortita di Rubini, un foror tale che non si nuò esorimere, ed io mi sono alzato ben dieci volte per ringrazzare il pubblico. La cavatina della prima donna, pure applaudita; dopo, un coro di Pirati con l'eco, il quale ha fatte un nincer tale per la nevità d'aver finaginato 1º eco cost hene e por infine entrando dentro le scene cantano sempre per altre 30 hattete e dimunendo sempre le voci con altra orchestra che sta combinata sul nalcoscenico tutta di stromenti da fiato : tutto coò fa un effetto tale, ed les riscosso tanti e tanti anplausi , che m'assali per la gran conmerione di contento un pianto convulsivo, the anneus noise frenare dono closus minute: serue dono una scena e ductio di Robini e la Latende, che alla fine il pubblico gridando tutti come matti, hanno fatto un tal fracasso che sembrava un inferno : dono segue la cavatina di Tomburrini. la quale sebbene applandita, piace poco: in fine attacta il finele, ed il largo è stato stimato molto per lo gran lavero d'arte, e facendo pure effetto pel canto principale, che su applandito molto. Cala il sipario, e si fignri gli anniausi, e gumdi chiamandomi fueri il nalcoscenico, mi urescutai e ricevei l'aggradumento generale di un si cotto pubblico , il qualo dono di me chiamè fapri pure tutti i cantanti. Incomincia il 2.º atto con un coro di donne che bo ben armonizzato; ma non essendo bene eseguito, perchè le denne son peche o stonano, passò freddo. Attaccò È vero che il buon segno dei lettori finisce col riderne più che col confutarii, ma è sempre una profanazione arrecata alla memoria di artisti celebri, e questa dev'essere per tutti sacra, anche ner gli ancoldotisti di monfessione.

un duetto tra Tamburrini basso è la Lalande o pincame melto noi segul un terzetto fra tutti e primi e fece fuzore , dopo un coro di guerrieri ed à puro piacinto. Infine la scena di Rubini e quella della Lalando han fatte tale entusiasmo da non poterlo esprimere in parole, e la storea lingua italica non ha termina como descrisore la sociale anmuffuante che investiva il pubblico, chiamandomi sul palco, e fui costrutto per ben due volte ustire sulle scene, come pure tutti i cantanti. Jer sera, seconda rappresentaziono, gli applausi sen cresciuli, e for chiamato come la prima sera sui pulco per tre volte : domani sarà la terza , perchè questa sera si fa un atte del Mosè per riposo della Lalande. le dimistrazioni esterne del pubblico sono state queste: noi le rimottorà i giornali che uscurzano dono la terza sera, e conoscereme la critica che si farà, cil il vero buono che distingueranno. Io sono all'estremo coniento, perchè non mi aspettava tanta fobestà d'esite, intil questi onori ni sarando di sunta per proceedire la mia carriera con imperno, e ciò lo farò collo studiare. Darà questa noticia a tutti gli amici, se pure ne ho m cotesta. Fratianto non mi conviene di ritornare per ora in Napoli, se non prima fermo la mia enimone in muesti naesi d'Italia con altre prove, e secondo le scritture che mi saranno offerto mi regolerò e le sanrò dire le novità che m' incorreranno. Tulti gli amici che conosco in questa, sono fuor di loro dal contenio : essi mi disono che loro speravano poco della mia composizione , perché mi vedeano troppo medesto, e che questo carattero appartiene as dolti vecchi, ed as giovani superbi quando appena credono di aver qualche merito, ma so ho risposto a tutti che l'educacione avuta m' ha fatto conoscere prima della veccinata i dovera dell'uomo, e che perciò cerco di distinguerni con quel poco che vò, disprezzando l'alterigia figlia de'modiocri.

VINCENZO BELLINI

(Qui per lacerazione della carta finisce la lettera, che è posseduta dal Cicconetti, donatagli di Carnelo Bellini, fratello di Vincenzo). Alcune esservazioni interno al giudizii di Adriano De La Fage su Bellini riportati nei numeri 7 e 8 del Giornale Part-Musical, Anno VII.

Non à vero, come pretese e scrisse il De La Fage, che nei giorni di cala e gran cala la Corte di Napoli assistesse alla spettacolo nel tentro san Carlo dal gran palchettone; essa. invece prendeva posto pegli ultimi cinque palchetti di sinistra del secondo ordine, l'ultimo dei quali terminava sul proscenia, ed era guello che per le niù occupava il Re Ferdinando Iº e dipoi i suoi successori. Il gran palchettone, situato sulla porta d'ingresso dirimpetto all'arco scenico, veoiva adonerato soltanto nelle grandissime solunnità, ed io che da quarant'anni frequento il teatro di san Carlo, lo vidi oceunato salo allorché ascese al trono Francesea I, miando vi sali il figlio Ferdinando II, nell'occasione che l'Arciduca Carle (detto il gran canitane) venne a visitare la ficlia Maria Teresa regina di Napoli , quando reduce dalla Sicilia l'imperatore di tutte le Russie Nicolò Iº si fermò per quelche giorno in questa città , ed in ultimo quando ascese al trong Francesco II.

Circa la canatas Insuese (1), Bellini la seriscio per la sonza di una uno amico, o mon già per la galta del 4885 in una Carlo, come è detto da! Pougin al capo II det suo libro. Egli compose per la galta dal 12 gennilo, come è detto prima, la Bisnosa d'Germando, cho messa in concercio con la Tosi, David e Labblache, per circostanze che ora più non ri-cordo, ni differita alla galta del 30 meggio dello stesso ano, e venne invene exeguita dalla Maria Lalande, Giambatta Rabini e Lugli Labblache. Esquerelli temo per la Bisnosa

(1) Lu musica di questa Cantaia, composta per le nozze dei signor Antonio Naclerio, ancô dimendicata o dispersa: io stesso non ne ho udito più parlare. e Germado la siesso sistema tenuto quasdo Bellim sersius [Addelane a Schusti: persistie m non voler vedere la composazione, onde lascuario thero nelle suo isparazioni. Soltamento in ricordo che assistate allo tre viltume prunevi in S. Carlo, e gli diede, sulle generali, dei consigli come altra volta avea fitto cen l'Adelano. E sonza fondamento diponque qual che si scrisse, ciob cine quantumpe l'opera fosse debolusiona, pure comergora un quaretto assai nettorolo, nel qualo, como in altri brani degnu di attentione, potevasi reconoscere la unano manestra della Cingparelli. Bellim non siersiese questos spartitio in Catania, benal nel Collegio di San Schastiano, ed era il primo alunoa mosertrano (14).

Il signer Adriano De La Fago dice ancora che a Bellioi non conosceva sufficientemente l'arte di svolgere un pensero musicale, di servirsì di un'ulea e di ricavarre da essa tatto il parilio possibile, di sviluppar la in tutti i modi o nelle diverse forme, di soparalla e di colorirla in mille

= guise ec. ec. ec. "

Net dimandame alla nostra volta al signor De La Fage, se anche peggiandosi sulle sue sempici teorre e sopre le regole di scoule si sarebbe pottuo dare avilagos meggiore a cavare pilo gran partito da quella idee In mie mese elfen ta sei del distotto della Norma, dall'altra Gasta Disa che inorgenti, o pure da quello Ah non credes mirarti della Somanhalas, Qui la soce sue souse doi: Puritani; dalla fraso del quartetto A teo cara more talore della stesse opera, son che

(1) Quest' opera applassita in Napoli, e della quale si foccro name si 25 cropresentazione, chè poi gram successo di finanziame quanzia Bolini, aggiumgendori altri quattro munu passi, la dicite per Taperturi del nono testro Carlo Pictico in General Tansa 1828 anni vi fa l'opera della stapono, con la quale si apri a si chesse di testre. Il militare ottenen anchi panto successo. Come denque com reportevabili della continua della considerazione molypera suntanziami con finanziami particoli della considerazione della considerazione molypera suntanziami con finanziami con la considerazione della considerazione della

dal finale dell'atto 2º della Norma, da quello della Sonnambula , dal quintetto della Bentrice di Tendo, e da moltissime aktre che nor brevità ometto. So sulle teorie espresse dal De La Fage avesse Bellim da prima fatto udire queste vergini idee « e dopo aver fatto valutare la grazia, il valore e " l'eleganza di esse, l'avesse abbandonate un istante: indi-« coll'afute di un artifizio ingegnoso, condetto in una tona-« lità diversa ; e dopo averle affidato ad una voce . fatte . massare ad una seconda, e finalmente nell'orchestra, distri-. huendole successivamente ad uno od all'altro strumento. « sia eambiando la tonalità, sua modificando le armonie, sua « variando il ritmo dell'accompagnamento » ec. ec. ec., . allora sa il De La Fage che cosa sarebbe avvenuto?..... il genio che trasnira e si manifesta in esse sarebbe rimasto soffocato dal pedantismo di scuola, e senza poi arrecar fore il sussidio di alcun effetto. Persuadiamoci anche una volta che tutte le idee nascono nella mente degli cuonuni culla forma che è la loro propria; e se è una mente privilegiata che le concentsce, nen ispetta al primo vennto di chianiarle dinanzi al suo tribunalo e sottoporle alla propria sentenza, È quanta ha limpidamente veduto l'egregio Arture Pougus. il quale , tequito conto di una così insulsa accusa , non ha esitato di proclampre le idee di Bellini « modello di una sen-« tita declamazione, di verità, di saggezza, di emozione e « di sobrietà : basterà una sola di quelle frasi a commun-« vere un intero pubblico e tenerlo sospeso e palpitante, » Ecco, continua il Pongin, « la sorgente sempre novella deals. a effetti prepotenti ed inattesi di Bellini, »

In arte l'ideale è lo scope principalistimo, e la forma deve essere adoperta in modo, de sonar aver unila di sconcio, mulla che poera effendere la vista o l'orecchio, non mas appiri, mercò un meccanismo erificiale, a dun qualunque siasi supremazia sullo stesso, svitando coti il concetto printiro dell'artista. Chi esso, svitando coti il concetto printiro dell'artista. Chi esso, l'arte parte i l'écale, vi presenta cura, sacrificazado anche na livero parte i l'écale, vi presenta

un quadro il cui troppo studio, sia di disegno, sia di colorito. travisa e soffoca l'idea che in esso dovrebbe risultare, la quale è il costante scopo dell'arte. Ternando al nostro proposito, ha forse il Bellini mostrato, anche nelle sue prime opere, imperizia nello sviluppo di una frase melodica, o nel congegno delle parti di un tutto armonico? O che per caso i postri sapienti critici volossero confondere le qualità che deve possedere un compositore di Trii. Quartetti. Quintetti a Sinfonio concertanti come ne composere Hayda . Mozart . Beethoven. Mendelsshon ed altri, con le qualità del compositore teatrale?... Bellini nelle sue opere è stato semplice, spontaneo, affettuoso, e soura tutto chiaro : con ha fatto che ubbidire al suo stile, che voleva del tutto diverso da euello dei suoi predocessori: suo esclusivo scopo era di animare i suoi personagui di quel soffio sevrumano che scuote, commuore profondamente le fibre , più che appesantirli e farli scendere dal loro ideale con sudata combinazioni datte ed impenenti, spremote dalla meditazione di freddi armenisti e non figlio del pepio, Infine Bellini in quello che dovera espere e se avesso. adulterata la sua melodica natura mettendo in esagerata mostra le preprie teoriche, avrebbe perduto la sua andividualità , e chi sa che non fosse risultato un compositore volgare, un meschino accozzatore di accordi. Dal che emerge questa considerazione, che coloro che hanno del buon senso, e sono scevri di passioni nel giudicare le cose umane, comprendone l'apera del genio e ricopescono in conseguenza Bellini: mentre i pedanti e tutti colore che non posseno comprenderlo declamana contro di lui-

Donactti dicera sempro: Defami idee suore, edi sui darà suore oper.. Egli comprendeta che nni ci occorremo torris o aterili precetti di scoola. Ed a tal proposito ra ri-cerdato che tanto il famoso nestro caposcuda Francesco Durante, quanto i soci allieri o successari Fenaredi ci Speranza, ed altri nell'arte musicale reputati sommi, non si avrenturaziono mai a servivero opere teatriali, perchè si co-

noscevano privi d'idee originali: escurpie che potrebbe citarsi per tanti e tanti altri.

Il signor De La Fage si assiso da dittatore sul piedistallo della severa critica, ed in ciò poteva trovare, a seconda delle diverse opinioni , fautori e contraddittori. In questa ultima classe ci mettiamo noi , solo per quanto rignarda Bellini . e ci lusinghiame aver molti compagni; c non pessiamo intendere come el volesse anche assumere un carattere che dal secole non è più consentito, cioè quello di profeta. E tale ei si presume quando in tuono salenne dichiara che se Bellini fesse vissulo venti anni gacora . in nulla aprebbe quadagnato nell'arte, mestrando così di non comprendere la differenza che passa tra Bionea e Germando, la Norma, la Sonnambula e i Purstani. Pur senza entrace in ulteriore disamina, e volendo ammettere , come agui namo di buon senso farebbe, che da ciò cho Bellini aveva fatto si potesse desumere quanto în avvenire avrebbe prodotto, io bo a riferire un altro policinio futto sul conto di luc. Il profeta però sarà più accetto , giacche chiamasi Gioacchino Rossini. Parlando meco un giorno del merito artistico di Bellini, egli dissemi: « Bellini non giunse a conescere tutti · 1 Segrati della scienza musicale: gli restava ancora molto « da imparare : però ciò che non possedeva , coll'incegno " di cui natura lo aveva dotato, coll' assidua applicazione, « e col pensiero fisso che lo dominava di uscire dalla fella « dei compositori, le avrebbe acquistate nel volgere di due o

tre anni: quello però che possedeva, gli altri maestri non
 l'avrebbero acquistato giammai, se lidio non l'avesse loro
 concesso.
 E conchiuse dicendo: Bellini si nasce, non
 si diviene.

Fra questi due profeti jo credo che la maggior parle dei lettori avrà, come me, la debolezza di preferire Rossini.

A que lo proposito mi giova riferire un aneddoto interno a Zingarelli; il quale, vivacissimo per natura, molte volte voleva fare il critico, ne sempre si apponeva.

Conversando egli un giorno con parecchi nomini illustri de Napol, che a lui prestavano omaggio come il Nestore dei compositori viventi, cioè il marchese Basilio Puoti, il marchese Gargallo, il cav. Gaspare Selvaggi, Raimondo Gua-Tim. Michele Baldacchini (giovanissimo allora e che a memarré tal fatto ), ascende a parlare da Camerosa, da tuttidebitamente ritenuto un portento musicole , sentenziù altro non esser orb che un buon compositores e che il Matrimania Segreto cra un'opera scritta bene sì , ma mente di più : epinione che per deferenza verso tant'uomo non venne combattuta come nure era ciustizia. Ed un'altra volta parlando del Perzelesi, si permise dire che l'oninione di cui godeva questo maestro era di molto superiore al suo merito; e che lo Stabat era l'anera niù incomminta che natesse immaginarsi: murlic toltone il primo versello Stabat Mater, tutto il rimanente era musica più comica e teatrale cho sacra, agginngendo che nella Stabat eranyi frasi che si trovavano nella Serva Padrona (1). Più di tutti i pezzi riarovava noi ultamente l'ultimo, nerché diceva bene espresse le prime narole Quando corpus mortetur, non già le ultime Paradisi aloria : eve a suo dire doveva trovar musica da esprimere il Paradisi

Tutto ciò il Zingarelli, di fino spirito qual era, si permet-

(%) Ye sono nella musica frasi che hanno un carattere distinto por esprimere una passione, ma ve ne sono anche altre cue sariando nei tempa, e ritivenendo un acconto diverso, possono prestarsa a situazioni fra loro latilmente conoste.

La frase adoperata da Rass.mi nell'ar.a della Commando del Borbiere dove rendo una siva itarità, è adoperata da îm mel duetto flmale dall'Otello, dove cuprimo un istante li ocrore e d. spavento che fa battere il cuore e a polsi.

Se il Pergolesi si servi di alcune ulco della Serva Padrona nella Sfabet, comprese che quello ideo piterano pregensi a quen sentimenti chametramente oppisti. Bi la 2. ngaretti che non aveva al geno di Pergolesi e di Rossuni, si appogliava nella sua critica alla rola parte materiale della sometimane, ci forse la ficesa di homo facele.

tera dirlo con letterati; giacchè egli avova la destrezza, per imporre la propria opisuoso, di parlar di musaca coi letteruit e di letteratura coi musicisti (1). Pura cutrambe le volto scandalizzò il suo aspiente miliorio, ad outs che gii egregi munici che ha cutato appartenessero più alla classe degli ertuditi che a quella degli artisti. Taluni parudossi saltaso agli occhi da se stessi.

Sa ho citato questo anedato, non mi si acensi d'irriverenan verse il venerando municista e maestro me; l'o vobito solo riporture per mestruro, che quado si esatra sel campo di la critica, sioli del giudirio satto pere del gesilo, el nocasgennes del più grandi uno mi, biosgas ussistità del più sottile buon senso e depurarsi da appi passione, altimenti anche possedendo il richero municale in somum grado, come al certe lo passedera il Ziogarelli, si arrischia di direc delle marchime.

Noi direno al signor De La Fago: mostrare mente finisme ad arguta è hence; spanleare quelche sondimento il quale soppia nache dalla lunga d'invidia o di poce competenza, ano è la più helle locas cartenancie; o poi altro è discorrere, altro è conseguenze, e con protensione, alla stampa le proprie sentence. Si pod sourare la vista del Elizaprelli recchio: ognune, massime de vecchio, poù avere il suo, quart d'a haver, ma pottà mai scanaria la proscoppe del De La Fago, tante più che le opere ch'egli critica esisteno, e tutti hanno modo duilrà e giudicarie, destinate cone sono a vivere fià nei futuri secult? Anche la critica sorrice, and sumpre moderne, perchè contespon quel vero bello, quel puro ideale ch' à di tetti i lempie di tutto le nazioni, o lev soggetto ei arpricci ciobi modo cal di di resistitudiri del gusto.

(1) Coal solera dies Rossati di Zingarelli, L'autoro del Barbiero nan so la fa fare!! Ciò nan togho del resto che Rossini non avesso in grando silmo la capacala artistota dello Zingarelli. Il gran Pesarete, si sa bene, per amore monto all'epigramma, si Suciava egli siesso trasonanzi tanno e quanto in certe sue crettich. L'amicizia che mi logava a Bellini non mi reade perè entatinata a segno di crederio perfette ed inappuntabile in tutte le sue compositorii, anche perchè tuscite gisvane dal Collegio (sei 1827), non chèbe che solo otto anni (mort nel 1835) di carriera testrale, e le sue opero, che nel numero sono quante le Muse, certe non sono essuit da difetti, perchè la neritaune non a non in mo estenti da difetti, perchè la neritaune non a non in mi credenden della limatica.

Degli appunti fatti intorno a Bellini, io ho acestato quelli in che tutte le persone detate di squasilo intendimento soco convenute. Qual ragione vi è mai di opporti alla vorità? E la fama dell'autoro della Norma vicon ad ecclissarsi per questo: Y.

Le ripote, quello che mi spiace è il aestentiare a vanvera di taloni; dei nci di la cridontemente mala fede, guacchè si profitta della circostanza di soza inmatura morte, quando dicuno che egli non avretbo mai raggitunto il pieco suo sviluppo; mentre sino alla sua ultimo opera vi è un progresso costante, indisputabilic. Ma perchè negare questa potenzialità di progredure solo in Bellini 7...

Cerie, gli altri celebri maestri non azequero grandi, ma le divemmero a poco a poco col tempe e con la lunghissima esperienza; e solo nolla testa bon limitata del De La Fego può entrare: la puerile idea che il solo Bellini non lo sarebbe divenuto giamma.

Comiciande úl 1 somos Rossini, la sus Cambriale di Matrinensio (1810) vale forse i l'orgidismo Tell'1... (1829)—Una Fellia, cho Domizetti serisso nel 1818, può metterni al pranguese della Lucia del 1835 7.... — L'Apscioni d'Ercole (1819) al Giurnanesto dei Mercadantez... (1837)—L'Anneste e Luciado (1813) alla Saffa del Pacini 7... (1840) — ed il Sem Bonificcio (1830) all Bon Carlos dei Verell'1... (1897).

Dompacio (1839) al Don Carios di Yerdi 7... (1867).
Il genio solo non si acquista, perchè è dono di Dio; ma
l'arte ed il supero si guadagnano con l'esercizio, con lo studio, con l'esperionza, sicura e certa guida nelle opere umane.

Volendo poi leggere moa pagina critica su Bellini , ogni

norsona di huon senso non si atterrà a quella passionala, arrabbiata ed assurda del De La Fage, ma bensi all'altra che l'erudito signore Scudo (giudico ben competente in ciù cho concerne musica italiana) serissa sulla opera di lui e sul suo merito musicale, lo credo doverla qui trascrivere in tutta la sua integrità . facendola seguira dalla assennatissime considerazioni che vi fece l'egregio signor Pougus nel-L'Art musical, anno Vil. numero 8 (24 gennaio 4867), e che ha riportate nel suo recente libro detto di sonra. Sono modella di critica, ed il lettore guadagnerà in approfondirle.

- Nature fine et délicate , génie mélodique plus tendre, a que fort et plus émn que varié. Bellini échappe à l'in-

· flueuce do Rossini et s'inspire directement des maltres a du dissuntième siècle. Il procède particulièrement de Pai-- siello dont il a la suavité et dont il aime à reproduire

« la mélopée pleine de langueur. Cette affinité est surtout - francante dans la Sonnambula, la partition qui exprime le

· mienx la personalité de jeune maestro, et qu'en dirait être la « fille de la Nisa encare tout émue de la douleur maternelle. · Musicien d'un instruct heureux, qu'une éducation bâtive

a n'avait pas suffisamment développé. Bellini pe trouvait pas seulement dans l'émption de son coeur des mélodies exqui-« ses et originales , mais il rencentra parfois des harmo-

a nies piquantes : parfois, oui, mais bien rarement; comme « dans le beau quatuor des Puritani , l'ouvrage le mieux

« écrit qu'il ait laissé. Son instrumentation généralement . faible, ne manque pourtant pas d'une certaine distinction ...

« Son ocuvre peu variée, d'un caractère plus élégiaque que « wraiment dramatique, se distingue par une déclamation

a sombre, contenue, où circule une émotion sincère; par « des chants peu développés, et qui n'ont pas la splendeur

a luxuriante de ceux de Rossini, mais qui veus remuent « profondement , parce qu'ils sont une émotion réelle de

« l'âme, non pas les produits de l'artifice. Né dans une con-" trée bienheureuse : l'oreille enchantée dès l'enfance par

- « les mélodies plaintives que reshanat depuis de siècles les
  - » sereine que vous inspirent dans les pays aimés du soleil
- les grandes endes du soir et l'herizon infini de la mer,
   mélancolie dont ou treuve déià l'expression dans Théocrite.
- « dans quelques madrigaux de Gesualdo au seixième siècle,
  - mais sourtout dans Pergolesi et dans Paisielle; Bellini mêle
  - les accents natifs de son génie méridional à la réverie ,
     aux aspirations brumouses et panthéistiques de la littéra-
- un aspirations brumouses et pantalessaques de la littera ture allemande et anglaise, et il en forme un tout exquis,
  - e plein de charme et de mystère. »
- Al che il signor Pougin, che ha riportate il suddette brano, risponde in tal mode: « La dernière phrase sent fort la
  - « divagation , et l'image de Bellini brumenx et panthéiste
  - « fera justement source bion des gens. Mais, cette fantaisie
  - « mise de côté, le sentiment exprimé par Scudo sur Bellini « est très-iuste, très-sain et très-net. » E poi cost finisco
  - l'articele : « Le meilleur éloge qu'on puisse faire de Bel-
  - « et qu'on ne peut les entendre sans verser des larmes. Com-
  - bien d'artistes peuvent se flatter de toucher le coeur avec
     cette puissance?»

## Relazioni fra Bellini e Donizetti.

Fra questi due grandi compositori va ŝatata uri analogia di monji, di fatti e di sventure. Nou cra pra ance cultrato in Collegio Bellini, cho Donizutti avvaz giu composta la sun prima opera in Mantava, Inne Fellic (1818), collamo depo, prepria sul tempo cho Bellini fu ammessa alumon in San Santiano (1819), cgii arrissa in Venezia il suo Ereiro Conte di Burgopan, cd altre quattro pei ne compose: Il Fuleyame ti Lieusia (Rattova 1820), Cardia di Granda (Boma 1820), Tercas e Gianfaldone (Mantova 1821), Le Nazze in Villa (Venzzia 1831), ottenendo in tutte felice successi.

Preceduto da bella famo, anche perchè educato alla severa scuola del Mattei e del sopiente Simone Mayer, venne in Napoli nel 1822 a comporre pel Teatro Nuovo.

La Zingara fu la prima e felice sua produzione, che annonziù e rivelè si Napoletani onesto futuro grande ingegeo. Il successo fu salendido e compiuto: si ripetè per un anno. e sempre con crescente diletto del pubblico, non mai stanco di udifia. Come, è naturale, accorrevano altresì col resto del pubblico quei giovani che intendevano percorrere lo stesso arringo musicale, fra i quali non ultimo il chiarissimo maestro Carle Conti , che un giorno disse a Bellini ed a me : . Andate a sentire la Zingara di Donizetti, che io ammiro a tutte le sera e con effette crescente; e tra gli altri nezzi « troverete un settimino, che solo un allievo di Maver no-« teva e sapeva fare. » Noi vi andammo substo, ed il ecttimine in narola, pezzo culminante dell'opera, fu quello che fisso l'attenzione e l'ammirazione di Bellini, che cercò subito di averne conia, studiandolo e sonandolo tutt'i giorni, tanto che restava inamovibile sul leggio del suo cembolo. Indi a poco pregò e premurò il Conti di presentarlo a Donizetti; e rammento che il giorno che avvenne tal presentazione, fa giorno di festa per Bellini , che ritornando dalla visita, mi-diceva ancor tutto entusiasmato: " A parte il grande e ingegno che ha questo Lombardo, è pure un gran bell'uome, a e la sua fisonomia nobile, dolce e nel tempo stesso impo-« nente, ispira simpatia e rispetto. » Sono suo procise parole che ricordo ancora.

Trascortere degli anni: Bollini continuò i unoi attodii ai Collegio, o quambo nel 1825 feco rappresentare la una prima operetta nel testrino del Collegio (Attelane Scieini), tra il pubblica suplumonto travassia Gastano Domisatti, che oppena terminato le spettacole cores sul palceacenica ad abracciare il gieninazione autore, dicendogli parole al lustinghiere da commonoretto sine alle lagrime. Bellini (i se cre presente) direcumo muto dal contento, volero biusargli la namo;

ma Donizetti lo riabbracció con trasporto, con vera effusione di cuerc, e con solenni parole gli pronosticò grande avvenire. Questa sentenza a caratteri d'oro fu scritta nel libro del destino.

Nel 1820 Donitatii scrivera füte mesi in dae ore al Teare Navore Delinii Biasca e Germande per San Zarlo, ed a me rispeta sovente: «Ho da vero paura, caro Florino, di scrivere ui» opera nollo stesso puese ore scrive un Denizetti: io si poce esperie nelle compositioni teatrali, ed egli che tutti Italia solta meritamente ogregio mesetra.» La Biasca chibo gran successo, ed elogi ed applausi ebbe equalmosti Poper di Donitativi.

Fu questa l'ultima volta che si videro in Naneli: giacchà dene il successo della Bianca, occorrendo un maestro compositore per la Scala di Milano, il Pacini, che allora dirigeva il teatro San Carlo, succeduto in tal carica a Rossini. consigliò il Barbaja, impresario di entrambi i teatri, ad inviare colà il giovine Catanose suo concittadino; e siccome aveva molta influenza sull'anime del burbero appaltatore , questi vi accondiscese , commettendo al Bellini l'opera di obbligo della pressuma stagione autunnale , 1827. Questa onera, come si sa, fu il Pirata, il cui successo strenitoso non solo confermò la riputazione che Bellini aveva incominciato già a godere presso i Napolitani, ma ancora fece conoscere ai Milanesi un novello astro musicale. Questa fortanatissima opera, che segnò il principio di una nuova era nel Textro Italiano, ebbe la sua eco nell' Esule di Roma del Donizetti, che dato nell'anno dono (1828) in San Carlo, ettenne successo di fanatismo, specialmente in un terretto di sublime fattura, di nuova e variata forza drammetica e di prodigioso effetto, al per l'impasto delle voci, come per la situazione scenica. Il pubblico non si stancò mai di udire siffatta opera, che fu tanto acclamata, da rimanere sulle sceno per l'intera stagione teatrale.

per tintera stagione teatrale.

Se la Bianca e Gernando apri al Bellini le porte della

Scala, L'Esule di Roma le dischiuse al Donizetti: eircostanza

che rannedò ancor più i legami della loro asseente amicità, che restò sempre salda ed inalterabilo sino alla morte di Bellini. Allora il Domiretti con lo composizioni che serisse per la buttaosa circostanza mostrò al mondo come bramasse di nonzare la cara memoria dell'amico e del fratelio disci-

Chiamati ambidue a scrivere per l'apertura del Teatro Carlo Felice in Genova (1828), Bellini rifece la sua Bienca e Gernando con l'aggiunzione di molti nuovi nezzi, come si è detto sopra, e Donizetti scrisse la Regina di Golconda. Il trionfo fa intere ed eguale per tutti e due. Nell'anno 1831. quando quei sommi pell'arriago musicale, che forse son siripeteranno mai più, Rabini e la Pasta, s'impegnarono di cantare al Teatro Carcano di Milano, i compositori chiamati a scrivere in quella stagione furono appunto i due amici giovani maestri. Fu una pruova di bella rivalità: ma come avviene nelle anime ben fatto, emulandosì a vicendo, rinscirono entrambi nel loro intento, e nacquero l'Anna Belena e La Sonnambula; ed anche uniti alla Scala produssero nell'anno stesso la Normo e L' Blisir d'Amore. Non hasterebbere queste quattre sublimi produzioni a rendere immortali i nomi dei lera autori?

A proposito della Nerma, cade qui acconcie riferiro il bel tratto di una lottera dal Donizetti scritta al suo più care anico in Napoli, il signor Teodoro Ghozzi, o dello stesso a me camunicata: - La Norma jer sora nodata in Iscena alla Seala non fu comornesa, odi intempestimeneo giudicata dai Ni-

- a lanesi. Per me sarei contentissimo di averla composta e
- a molterei volontièri il mio nome sotto questa musica. Basta
- « solo l'introduzione e l'ultimo finale del 2.º atto per costi-« tuire la più grando delle riputazioni musicali: ed i Mila-
- « nosì se ne accorgeranno bentosto con quale inconsidera-
- « tezza avventarano un premeturo giudizio sul merita di one-
- « st'opera. »

Ma giacche ci troviamo con Donizotti, non trasandiamo di qui riportare un'altra sua opinione sul merito della Sonnambula.

Ouando giunsero in Napoli i pezzi di quest'opera. Donizetti trovavasi nel negozio di Bernarde Girard in via Toledo. e comincià a percorrere la musica, mentre altri che ivi trovavansi, ende scimiottarlo facevano lo stesso. Vi fu fra questi mualcano che volle fare della spirita, e auesta sopientuzza rivolgendo la parola a Domzetti, disso; « Bisogna convenire a che Bellini alle sue musiche non sa adattare che accoma nagnamenti di chitarra francese. » Donizetti , assunta un' aria severa , risnosa con indignazione al preteso erudito . « che Bellini . volendo, sapeva e poteva strumentare al pare di coni altro maestro , ma quello ch' egli praticava era . l'accompagnamento necessario alla sua musica tutta me-« lodia. » Inda soggiunse: « Sappiate, signori miej, che iler teatro ha hisograp d'idea nuove, de hei canti snoutanei, e a non d'impasti armonici, che devono starvi solo per sor-« reggere le prime e non mai per suppeditarle e caprirle.» E conchiuse col dire : " Bellini sa quel che deve fare per « ottenere gli effetti che si prefigge nel formar le sue crea-« zioni. Lasciamo gli effotti armonici e fragoresi per le ban-« de militari, » Infatti questo era il gran precetto che insinuava sempre nei suoi allievi usciti dal Collegio.

L'amicizia di questi due grandi maestri era tale che anche da lontano s'incontravano nei pensieri musicali. È noto che mentre Bellini scriveva la Beatrice Tenda per Venezia (1833). Donizetti componeva per Firepza la Parisina: ad entrambi una felice idea venne in mente, e da questa nacque il famoso quintetto, lo soffrii, soffrii tortura, della Bestrice, come la bellissima imprecazione dell'ultima scena finale della Parisina.

Incontratisi dopo qualche tempo, Donizetti nel primo disse: a Bravo da vero, il mio Bellini, bravo da vero : tu hai, non a dice rubato, perché so che sei incapace di ladrenecci, ma a preso di pianta una mia felice idea, per fare quel sublime

« quintetto della Beatrice, » Bellini che tranquillamente sino allora l'aveva ascoltato, alla sua volta prese a dire: « Car-

- m il mio Donizetti, non son persuaso di aver presa o runata a to quella patetica frase; ma se anche ciò fosse, do-
- « vresti essermi obbligato perché te la ho ben collocata e
- a messa da vero al suo posto (modestia a parte). Ma poi a a diritela chiero e tondo, credo fermamente che tutti e due
- « l'abbiame ritrovata in un terzo maestro, che più felice di
  - r announce rittowata in the terzo maestro, case par refree at
     noi seppe crearla. Al momento non ne ricordo il nome... >
  - E neppuse io, rispese il Donizetti scherzevolmente.

Poes tampe dupo, il Bergamateo trovavasi nel negozio Girrad e avelgero smalca, coniera solito a fare. Ta le carte gli veine soti eschio quel famoso perso di Weber per piamotes intituida Dernitare pessari, diventue popolare in tutti gli anguli del mondo. Tutti ad un tratto, nell'essanianto, il Douinetti escopià a ridera; poi dimantò della carte a seriese queste poche parole che affidè alla posta, dirette a Parigi: a Sal, carce bellini, che ha trovato l'originale delle nostre

" copie?... è Carlo Maria Weber! (t). "

II tuo Donizerti.

Bellini, ventte in Napoli a pasarie qualche giorno dopo aver data la Noreau, passeguis un giorno com per la tità di Toledo. In questo ci si fuce incontro non no se un antico o nocino il qualce voleva dargli ad intendera sver Donizetti sparlato della son munica; Bellini irritato risposegii, ciò essere inpossibile, unnonmente inspossibile. In che gili con viccino, sobernazione lo rispresi, cho meglio usar patea la parola difficile in veco d'impossibile; ed egli con qual sen spirito inguono, che paree uni il ritratto pariante della sua bell'atimas, risposemi: «Sei curieco anche tu, care Fiorino, nel sospettare che Donizetti, ninco mio, che io une e sti-

(1) In diversi giornali ho lotto questo aneddoto diversamento riportato; in l'he esposte tal quale a me lo serisse Bellini, como da una sua lettera che conservo; o la fine di esso l'obbò pi ci dal seguer Gheart che con Donisetti trevarsari da Girard quando riarespo l'autore del comune l'arte a seriese poi nuble a Dellini la letterna sòper riportata. a mo tanto, avesse potuto dir mate della mia musica quando
io non dissi mai mate della sua! Perciò ripeto ciò essere
i impassibile disci volta impassibile at

impossibile, disci volte impossibile. #

Parigi fo fatalmente l'oltora luro statione sulla terra. Invisiti del Giove delle sussirio (cori chianura Resissi il Hipperbeer) che altora tri dirigera il Teatro Italiane, ande miscarara tilla stessa arcsia, I Purellara il el Marine Palicine sognatone pere ottrambi moni triond e produsser loro novelli altar; pel primo disgraziatamante furnoso giulitain, e altora depo disci amii e nella stessa città divenuto demente motiva all'arte, ni la deplarovela stato trascarveno altri tre anni, finchè trasportato in Italia, andò a cercare la tomba ove cibe la collisportato in Italia, andò a cercare la tomba ove cibe la collicara di la considera di la considera di la considera di la collisioni di la collisioni di la collisioni di la considera di la collisioni di

Donizetti, per cnorare la memoria del suo illustre amico, scrisso un Lamento, una Sinfonia sopra le più favorite meledie Belliniane, ed una gran Messa di Requie (1) da servire per l'anniversario della morte dell'amico estinto.

Chinasto il Donizetti e Napoli della Società di Industrio e Aelle ori in el 1850 a compore un opera per Son Carlo, d'accordo col posta Salvatore Cammarana essinere il discussi Louvemerone. Pelluli era morto del posta Salvatore Cammarana essinere il discussi Louvemerone. Pelluli era morto del discus ne giorno: Peccato che an morto Bellini lera morto del discus ne giorno: Peccato che an morto Bellini La Lucia va sarcebbe stato proprio un soggetto per il sat veca tutta va sarcebbe stato proprio un soggetto per il sat veca tutta per riscusire anche lo. n. Rappresentati fopera, el avatto quel successo di fanatismo che tutti sanno, tensorsi alquani gorni, Donietti tivido il 'amisco che tatte gli avera pelna l'osservazione, e fermatolo gli disse: « Spero che sarcei pri-masto contento della mia Lucia, pòs i fatto tero la mio

(i) Questa mossa, resa era di pubblica ragione dall'editore signor Francesco Lucca di Mibno, porta la dedità che Doninetti ne faceva alla cara memoria di colui che gli fu fedele compagno nella gioria e nella recettira.

- amico Bellini ?... Invece, ho pensato invocare la sua bel-
- " l'anima, ed essa mi ha ispirato la Lucia (1). "

#### Aneddoto di Bellini e della Malibran

Maria Halibran è stata la più sublime interpetre della Sonnambula. Ella seppe immedesimarsi talmente in quell'ingenuo carattere ed in quello schietto sentire della pastorella Amina, da tradurne perfettamente sulla scena i tenerà affetti che l'agitavano e che ella palesava mercè una voce temperata nella passione più pura, nella verità niù souisita, Essa può dirsi di aver fatto della protagonista una seconda. creazione, e ricordo bene che quando la rappresenté in Napoli, fu tale e tanta l'impressione prodotta sugli animi, da far quasi porre in dubbio se gli onori del trienfo spettassero più a Bellini, autore di quel divigo idellio, che ull'ececzionale artista, la quale l'avea sanuto sì bene internetrare. Ed il trasporto del pubblico era indicibile quando l'ispirata cantatrice diceva quelle delci e tenere parole Geme per me sereno-Sopra il sen la man mi posa-Ah i vorrei trovar parola -Di un pensiero, di un accento-Non è questa, ingrato core ec. ec. Ma il pezzo culminante dell'opera, dove invasa dal genio che la dominava rivelavasi apperiore a tutto l'emule del suo tempo, era la scepa ultima, che dal recitativo sino alla fine addiveniva una vera creazione e mostrava. in tutto il suo salendore l'altezza e la soavità della musica di Bellini: a cui avvenne nuel che avviene a tutti i grandi. capilavori, cioè che fu presa a modello initutte le opere che si composero dopo la Sonnambula. Tornando alla Malibran, l'egregie Cay. Crescentini (ultimo che tenne le scettre di quella famosa scuola nostra di canto che disgraziatamento ai estinse con lui) diceva, dopo averla intesa ed ammirata in

(1) Dal più caro ed intimo amico del Donzotti, dal signor Teodoro Chezzi, ho avato tutji : fajta marrati di sopra che riguardano il Cagno di Bergamo. quest opers, cha i contanti di escchia data, Farinelli, Girnelle, Calfarelli, Marchesi, Velluti, la Conti, la Pasquak i, la Gabrielli, loi non escluso, avrebbero potulo caniare l'andante di quella seona Ali non creden mierrit al par del Malibran, am anglio di les, noi (1). L'aligno poi (centimura il Creccentin) nimo; anche dalle passate celebrità, l'avrebba ecceltado con più sontimenta e con più forna di passione, specialmenta in quolla frase Ala m'abbraccia, dove diseavira inpareggiabile e trasportava il pubblico a jid atto grado di entusiasmo. A prosposito dell'aligno di questa scenz, credo opportuno

rinortare un speddoto tratto da una lettera di Bellini che mi scrisse da Londra: « La dimane del mio arrivo in ones sto gran paese dal ciclo grigio , che fu detto con melto " spirito, dai cielo di piombo, lessi negli affissi teatrali (che a qui si portano passeggiando per le strade) (2) ganunziata a la Sonnambula tradotta in lingua inglese (protagonista Mae ria Malibran l. Più per sentire ed ammirare la Diva che « di se tanto occupa il mondo musicale e che io non como-« scera che di reputazione, non mancai di recarmi in teatro, a sendovi invitato da una delle più alto locate dame della e prima aristocrazia inglese, la Duchessa d'Hamilton, che in a narentesi canta divinamente, perchè stata allieva del noa stre Crescentini, il quale come sai mi ha date per lei una a lettera di raccomandazione. Mi mancano le merele , caro " Florimo, per dirti come venne straziata, dilaniata, e vo-« leadomi esprimere alla napolitava maniera, scorticula la

(1) Rossni parlandeni di questo andanto, così si expresse: « Que« sia sablime ispirazione Belliniana, larga, pastinta, commovento, civgunimentite modralata, condoita con inato gasio e apiesto sentire,
« la credo la più bella malodis del mandoi! « — Ova trossai il profino che non si uniformi al giudinuo del gram manairo?...
(7) A Loodra come a Pargio dei qualché tempo la Napoli, de ue-

(5) A Lendra come a Parigi e da quazene compo in asperto, se ormini che vanno girando per la città si porta in cisna a longa pertica il cartello che angunanta il opera che la sera si rappresenta in qualshe tentro.

- mia povera musica da questi.... d'Inglesi, tanto niù ch'era « cantata nella lingua che non ricordo chi con ragnone la a chiamò la lingua degli necelli e propriamente dei nannaa galli e di cui tuttavia non conosco nè anche una sillaha. - Solo quando cantava la Malibran io riconesceva la Sona sambula. Ma pell'allegro dell'altima scana, a propriamenw to alle parole: Ah! m'abbraccia, ella mise tanta enfasi. - ed espresse con tale verità quella frase, che mi sorprese e da prima, e poi mi fece provare tale e tanto diletto, che - senza pensare che mi trovavo in un teatro inglese, e dia menticando le convenienze sociali ed i riguardi che pur e dovera alla dama alla cui destra sedevo pello sua loc-« gia in secondo órdine, e messa da banda la modestia che a anche che un autore non senie , deve mostrare di avere. \* fui il primo a gridare a squarciagola : Viva, viva, brana, " brass, ed a batter le mani a più non posso. Questo mio a trasporto tutto meridionale, anzi vulcanico, nuovo affatto e in questo paese freddo calcolatore e companado, sornesse a e provoco la curiosità dei biendi figli d'Albione, che l'un " l'altro si dimandavano chi poteva essere l'audace che tanto ai permetteva. Ma dopo qualche momento venuti in coa gnizione (non saprei dirti come) che io era l'autore della . Sonnambula, mi fecero tanta festa, che per discrezione deba bo tacerlo anche a te. Non contenti di applaudirmi fre-« neticamente, e le quante volte non lo ricordo nè anche. a ed io a ringraziarh dalla loggia ove mi trovava, mi vol-. lero a tutti i conti sul palcoscenico, ove fui quasi traa scinato da una folla di nobili giovani, che si dicevano ens tusiasti della mia musica, e che io non aveva nè anche s l'agore di conoscere. Fra questi eravi il figlio della pre-" lodata Duchessa d'Hamilton, il Marchese Douglas, giovia metto che tiene nell'anima tutta la poesia della Scoz.a. c s pel cuore tutto il fuoco dei Nanolitam. Prima a venurno r incontro fu la Malibran, e gettatemi le braccia al cello. " mi disse nel più esaltato trasporto di giola , con quelle a mie quattre note: Ah! m' abbraccia! ne disse aftre.....

La mia commozione fu al sommo: credeva essere in Papradiso; non potei proferir parela, e rimasi sterdito, non

me ricerdo più nulla.... Gli strepitosi e ripetuti applansi di un pubblico inglese, che quando si scalda diviene fu-

rente, ci chiamavano sul proscenio; ci presentammo to-

« nendoci per mano l'un l'altro: immagina tu il resto.....

" Quello che posso dirti è che non so se nella mia vita po-" trò avere un'emozione maggiore. Da questo momento io

son divenuto intimo della Malibran: ella mi esternò tutta
 l'ammirazione che aveva per la mia musica, ed la mella

- che sveva pel suo immenso talento; e le ha promesso di

« scriverle un'opera sopra un soggetto di suo genio. È un « pensiero che già mi elettrizza, mio caro Florimo. Addio....»

Quali aperanze !... quali segni !... Qualche anne, dei messi soli deverent tractorrea, e questi dus gesti della molodia e del cunto che quaggià si erano sibranciati, dovena presto ritemare alle atere regioni, e cano si fosarro dati la posta, nel giorno stesso, a un anno d'intervallo P. Bellini finiva putatura il 24 estembre del 1835; la Malibran meriva a Manchester il 1830, e nello stesso Initiasse giorno del 34 estombre. Misteriosa coiscidenae !!!....

## APPENDICE

### Una lettera di Federico Ricci su Bellini

Arendo arricinato nel mo ultimo viaggio a Parigi l'egregio de ruduto tumo di lettera sug. Francesco Da Villara, questi obbe la cortesia da farmi dono di una lettera sugorafa del chiarissiamo Mestro Foderico Ricci, nella quale con lo scherravole spirito che tanto lo distingue e lo rende cara a tatti, e con un'amentidi dire tutta sua propria, queste campione della musica semiseria confuta i pedanti doritativi di Bellini. Onde dare un soggette di piacevole distrazione ho creduto qui riportarla, anche collo scopo di avvalorare con l'opinione di un chiarissimo maestro e cotoienzioso artista la mía maniera di vedore nel giudicara-Bellini e la sua musica,

## Pietroburgo 28 aprile 1867.

Al sig. F. De Villars. Carissimo amico mio.

 He letto con attenzione le due biografie di Bellini, ende: potervi dire, secondo che voi desiderate, l'impressione a me prodotta da queste composizioni.

I due autori espongeno benissimo le loro idee , e meritano elogio nel sapere apprezzare il raro ingegno del Cigno Entanese; però non posso essero d'accordo con uno del sull'édati scrittori , quando assicura e serea di provine che' Bellini era un ignorante !!! Ahi!... Ahi... mi verrebbe veglia di piangere per un tale inginsto giudizio; ma!.... ma le lagrime maridiscono, 'ed invece il buon umore mi rende gli occhi-scintillanti di un ironico sorriso quando leggo sel libro La saison musicale un articolo di Alexis Azevedo nel. quale è detto: « Un pédagogue eut un tour la bonté de « dire: Rossini n'est pas savant; et aussitôt les gens eréa dules qui forment l'immense majorité du public, de récé-« ter à qui mieux le dire du pédagogue. L'auteur du fi-« nal du troisième acte de Moise etc. etc. etc.... n'est pas « savant: le pédagogue l'avait dit, et son aimable et judia cieuse observation devint un axiome !!!... » Convenite, eqro mio Francois, che qualora si è detto Rossini n'est nes secont, gli amici e gli ammiratori di Bellini possono beni darsi nel buen umore quando piace a qualcuno di qualifi-. carlo insciente al par del gran Maestro de' Maestri. Se il-Largo al factolum della ciltà — Mi manca la voce — Troncar suoi di quell'empio ardiva, ed il mio acciar uon si snudè-In mia mano al fin tu sei - lo soffrii, soffrii tortura - Ite sut colle, o Drawii, ite a spine net cieli - D'un' pensiero, di un accento, sono produzioni di due autori qui ne sont pas sonentell! ah!... ah!.. altora i pedagoghi sapientissimi ed i critici rispettabilissimi ci permetteramo di rider laro sul muso, de leur feire una toute petite grimace, et vuis chonte.



# Ah ah dal ri-de-re sto percrepar crepar

Ma siccome ridendo troppo si può crepar davern... allo h ... riprendo la penna per notarra tutto quallo che mi apparso ingiusto nelle biografie di Bellini. Per rendermi più chiaro metterò le mie osservazioni a fronte del brani che mi hanno fatto pinn...... on... che mi hanno fatto più ridere.

## Articolo I.

Bellini ebbe il torto di non cercare a rifare un' educazione rimasta incompleta.

L'educatione musicale di Bellini fu completissima. Oltre utili gli stolli regolari del contopunto fatti da li stollo la direzione del sapecuto Tratto, c poi dopo del dotto Zingarelli, Bellini sindutava in collegio indefersamente gli susteri classici o più fricomato, e questa abstanline la conservo sempre derrante la sua bullance carrera. Volrei una prova cho Bellini ha studiato lo produzioni de più celebri compositanti. Sisminando troverete nelle sue opere che spesso egli si è provaba de connecti de Cassici da lua mamurati. Guardate la Stafonia in sui bennolle di Beethoven, contate dal principio una sessantiani di battuto, vi troverete queste frasse:





Da questi periodi Bellini în fatto un core noll'opera la Streatera: Qui mon vizti qui segreti — Appiettuiti, cheti, cheti, Epploriam, speum 3l'indepni ce. Rummentatevi dell'accompagnamento fichile dei violim che si trova nel finale della Normas, e progrimento nella pregiotra Dell'a non ovieriti stillinan...



questo passaggio è preso di pianta in una della ultima scene dal Fidelio. Fata attenzione al coro della Norma: Non gerti, finora al campo; troverte questa frase con lo stasso procedere in una Sonata di Beethovan. Solamente per ricordaryelo vi cito pore i amercia della Norma:



ch's, come saprete, la secanda parte del motivo di Mozart: Non più androi farfallone amoroso!!!... Ebbene?... Non studiava Bellini i Glassici?... Mi pare che li studiava anche troppo!!!..

#### Articolo II.

Bellini aveva il genio prodotto dalla natura che fa i grandi artisti, ma egli non aveva il talento che risulta dal travaglio umano, senza del quale non si fanno punto delle grandi opera.

Bellini non ebbe un immoginazione straordinaria. Si oeservino i suoi conti per assicurarsene. Quasi tutti si compos-; gono con due o tre note battute sulla terza del tono, e qualche volta, mo raramente, sulla quinta.





E potrei trascriverne cento altri esoppii, Giò per provare che fu giustamente il travaglio umana che faceva vincere a Bellini le difficoltà della natura. Appare impossibile, come con una stasa pola ripercossa, edi abbia notuto dare tanta

varietà ai suoi divini ed angelici canti.

#### Articolo III.

Questa ignoranza così completa in lui delle regole teoriche gli faceva adottare delle forme gauches et léches....

Ciò è falso. Bellini possedeva alla perfezione la conoscenza degli studit teorici, e le forme ch'egli adottà non erano ne gauches, no l'éches, enzi averano un movimento ed ua rilieve tutto particolare qual conveniva al di lui istinto.

## Articolo IV.

La sua armonia, malgrado l'impiego frequente di ritardi e di dissonanze, è povera e studiata.

Qui mi verrebbe proprio la vogilla di fare un'esclamazione, come ne abbiamo l'abbituline noi altri Italiani, ma la convenienza me lo imbisco... Como si può dire un tale assurdo, se tatta le musiche di Bollini sono armonistra sempre con la più accorata telegona?... El egli, fra totti i compositori Italiani, può ottenere il vanto di aver saputo mire alla semplicità delle sue cantileno, un'armonia di un gusto irreprensibile, ed una dolteatezza da destare ammira-

zione. Notate bene cho se parlo de maestri Italiani , si deve eccettuare il gran Rossini. Egli è il Sole che rischiara tutti.

Articels V.

Queste continuazioni di accordi mal combinati e malamente ambigamati, queste modulazioni senza quste e sonza rilievo, queste orchestrazione quasi sonpre plequir, dalla quale non sorga alcua effetto pardicolare di sonorità, ed ove gli strumenti da fato restano effogati, non distinguendo che delle insopportabili ed eterne batterie di violini... ec... es

E degli... dagli... e degli... Gli accordi dell' Intraducione della Norma sono essi mal combinati?... Quelli del Coro di Guerra guerra non garbano nemmeno al critico III La modulazioni del grimo tempo del duetto fra Norma od Adalgian, dal principio sino a quando vien detto: Aà cari acconti, così li profferior; quella frase della Sonacombula:

Più non reggoa tan - to duo-lo aco quest, ce udissime altre, delle medalizacio senza gaste, senza riliceo 2... La maniera cone intrumentara Bellai era quella the giustamenta is richisdera dal sunic zanti. Se avenne fatte altrimenti, avrebbo guantate il bello del carattere originale della sun sunica. Non since d'arvina, sozioci, che so a viuesce applicare il oloriro de Tuziano si quadri di Rafinello, gli anglici contorni di questo dirina gunto predreberor quoi tocchi da paradio inbiastratidi. Salle intera ardita e sorrammente belle dal colorista per eccellenza? I critici non vegliono permaderis che qui artista dere seguire il proprio istinto, e deviandone, quello cili grando nel sue genere, direnta piecolo se ne vuel so-

gaire un altre. Sarebbe stato ridicolo di dinandore a Cumorasa che componense i canti fichii che sortivane dalla monte di Painelle, e a questo richia bre la volubitità e la gigizza dell'associa di Malrimonio Segreta. Si dimedi, si richiagga ai appientismi istrumentatori dell' opera uttunde che composgano un sola frace che quivalga alla delorza, alla sorre melancaini di quelle che supera cre ar Belluin. Memai III... Si aspetterobbe molto per vienles punudare.

Avresto voluto, o voi critici benevolissimi, che Bellini avesse accompagnato i suoi melanconici canti con due flauti che suonano a senso inverso, da imitare perfettamente il rumore di un gargacismo !!!... oppure d'inforarli con l'accompagnamento di due soli oboè, che producono l'effetto del pioler di due piccole anitre? .... No! ... Bellini aveva un orecchio atmonico, un sentimento celeste; mai si sarebbe prestato a tal barocco procedere venuto di moda da oltre i monts. Che tutti quelli a cui ora si dà il titolo di Dettori, si provino ad astrumentare di nuevo, con altre armonie, e col loro sapiente discernimento, qualche canto patetico del Rellini, ed allora i critici si persuaderanno che gl'innovatori non farebbero che guastaro le belle melodie del Catanese, Per finirla su questo proposito è bene di recordarsi delle parole penfondamente rese dal celebre autore della Lodouka . a Interrogé. Cherubini, sur la valeur de l'instrumentaa tion de Bellini , repondait qu'il n'en eut pas pu placer " une autre sous ses mélodies !... » Our ci cade opportune il verso di Dante: B questo fia sugget che ogni nomo sganni.

## Articolo VI.

Le grand'arte consiste a sapere sviluppare e continuare una frase, il che mancava a Bellini. A queste savie e ponderate riflessioni, domando al bene-

A queste savie e ponderate riflessioni, domando al benetolo crítico: Nel primo tempo del famoso pezzo concertato della Bentrice di Tenda



Io sof-fri i sof-frii tor - tu - ra

Tiles principale proposta dagli strumenti, poi a mode interretto accentato dalla dona con risposta dierras, ed in fine erutionate con delinicos vriluppo dal tenore, non à quanta una fattura misculie, tale per dichiarra magistrale la condetta di un pezzo di musica?... e la forma di questo primo tempo non à exast di un'originalità degra di espi consideraziono?.... Lo stasso domanderò tunto per la forma, come per la condita del celebrate dante della Kerras : In min senso elfin fai sei, per non cilare tanti ultri. Ebboré, un compositore che erva questi due pezzi è un tiporanie?... ignorante in teoria ?... ignorante in pratica?... Articolo VIII.

Se Bellini evesse vissuto venti anni ancora, i difetti della sua prima educazione si sarebbero opposti, ad ogni progresso....

Se Bollia avesse voluto cambiar genere, e vuluto segniro un'ilar stedas, si ascreba ecclisado, non per distito di enpere, no .... ma l'individualità caratteristica, appassionata della sua musica ne avrebbo solferte. Nei Parisani la voluto contentare, in qualche luogo, Les assezia, e giustamesto su quel luogàti lo splendore del suo malinocoico e a
tenere ingegno ersta offuscato. Lurece risplende della più
hella loce ove ha consultato il sue proprio gusto, e quando la voluto rimaner Bellini.

#### Articolo VIII. In realtà Bellini non ha apportato all'arte nessum

progresso.

Domando scusa!... Bellini ha recato infinito progresso
nell'arto, specialmente nel senso drammatico. Potrei pro-

varlo coi fatti, ma questi mi costringerebbero a citare dei nomi di altri compositori venuti dopo il Cigno Catanese, o coatemporanel a lui, ed avondo sommo rispetto per tutti loro, me ne astengo... J'irais trop loim... Un bei lacer non fu mai scritto,

#### Conclusione

Varii tritici, in particelare Sculo, trevano pure che Bellini qualche volta aveva delle armonie piccanti. Citano ad esempio il quartetto dei Puritani. E so si notano questo. non si deve forse dir lo stesso dal coro della Sonnambula, pezzo originale ed ammirabile, alle parole: I cani stessi occoracciati-?.... Non possono nemmono esser passate sollo silenzio le armenie profonde, ancre, maestose e aplendide dell'Introduzione della Norma: Ite sul colle, o Druidi... Ebbene, a chi ha composto un tal capolavoro si dice: Tu non hai studiato !!! Carissimi pedagoghi , è da credersi che voi volete scherzare... Vous n'êles pas sérieux.,... Bisogna penser così ad enere del vostro intenduncato..... Ma se poi convinti di esser nel vero , permettete a noi altri poveri profani, che abbiamo, per disgrazia, delle orecchie formate diversamente da quelle che avete voi altri dottissimi signori, di cantare spesso la seguente:



Preghiera

Dieutoi qui nous guides com - ble les voeux ti



E con questo, pace, sanità e allegrezza. Intanto un abbraccio vi dà di cuors

Il vostro aff.mo amico

## LUIGI RÍCCI (1)

Pietre Risci, nate Fiorcutino, de più anni stabilitio in Napoli, avea appeate una dozzella di bella forma e di cuore occilente, la quale presto lo rese pudre di un hambino che nide la luce nell'alha del giorno 8 luglio 1805, ed a cui si diced il nume di Luigi. L'attitudine e l'inclinazione che mastrava per la musica dociore i genitori a purlo nel Real collegio di S. Sebastano, e fanciullo ancora vi di ammesso nel 4814. Bel direttore Ziogarcilli gli fu imposto la stadio abli violino.

Egli vi si asseggatió molto a malincarro, percibé lo studie di quello strumento cer per loi un'improla fictica, che speasava il suo intellette. Per meza des suoi ganitari, e cella cooperazione del Retitore del luogo D. Genarro Lumbano, moseo pregiiner a quel severo Divettore che gli permetteres interco di studiera i ecumbica dedicarsi sculsivamente alla cumpositione testrale. Sortise il vegliardo a quel libero dire, a con henevelana rispeseggii : Dite di velore studiare per a drescire massetro, e pretendato poi essere anche compasitors; mai o arstet ?... \*\*

Zingarelli, nomo di rare qualità e di molto spirito, non parve aver qui il done di legguer nel futuro. Lugi Ricci era nato compositore. In quel tompe lo studio del pianoforte era poco o nulla curato in Callegio, ed il Rucci si dedicò subito à

(1) Del inerci degli orniliti e abiari nonital ingineri De Villare e Del Torocc, che erromero sopra Lungi Ricci, ci ciato montto journi and fare non prometto begranda, correctanda di parecche aire suratita notifica. Nonito delle quali a noi riverta dei al issono o dal fractilo Pedenno; e ceta abbiano creditoi dare un pubblico tribute di annivatione sura o ceta abbiano creditoi dare un pubblico tribute di annivatione sura a di insorum sidiesi perpedi defatos, a care companyone della nontre unbanda, e di a coltai che none germén articula ba ripcialo tatta spinalore a quello Callegio de datos, a care da latta policitara care da illa appolitaza accusata.

quello del partimento. Fu suo maestro in questa branca dell'arie musicale il nea mai abbastanza ledate Giovanni Furno, che vedendo come nel Ricci zoncorressero le più felici disposizioni, lo prese a ben velere.

Il giovinetto non tardò motto a divenir valente, è banto, che decise il maestro a presentarlo con foedate raccomandazioni allo Zingarelli, il quale depo averlo bene scrutinate; assunse voloniteri l'impegno di educario e dirigerio nello statio del contropunto.

Bopo qualche anno di incofnio scelastice essende pearatie alla compositione ideale, scrisse um Mezas per quattre veel a grande orchestra, che fa il prime parto del sus hell'incogno, giudicato superiore alla tenera età ana. I- comparqi del Collegio facevano a gara per eseguirà il meglio che si postesse, e la Mezas del Ricci veiva ripetata ed encomiata in totta le Chiesa di Nipoli. Bellini allora, che brillava cene di primo tra giul almoni, di animo mite e gentile, er ili prin tra tra il sulmoni, di animo mite e gentile, er ili prin grande ammiratore della Mesas del Ricci, e placevagli riudita sempre che in pubblico al eseguira.

"Vermio in Napoli il chiarismo maestro Pietro Generali, intimo amico della famiglia Rucci, fia da questa pregate di darro in segreto, per non uriare le suscettibilità dei rocchio Ziogarelli, delle lexoni di compositione si giovinetta Luigi: l'impogno che volentari assance il Generali, e institti comincicà a goldario nelle composizioni testrali, e particolarmenio per l'opera bolla e giocosa, percib l'aluno sestivati anto la godera e festeggare, non a pisagera la vita. Dai suggerimenti che dettavagli di valente artista, grandi giormanosti ci ritratas; e quanto imparaece da loi, e come gli rimanesse gralo e riconoscente, lo mestrano la tilma el il rispetto che ano all'alluno dei giorni sosi constantennete gli restimosiò.

sino all'altimo dei giorni suoi costantemento gli testimonio. Sotto la direziono del Generali compose la prima operatia gionna, L'Impreneria in anguatia, rappresentata nel 1823 al Testrino del Collegie, ed eseguita degli altievi dello atesso. L'accordienza fatta a mente la seco fie altremado Instingillera pel maestro ancora in erba, ma che mestrava volcr un giorno uscir dalla folia.

Saigi, selta colitudine del Callegio, quasi ciandestinensente la compone e la concertà all'insaputa dello Zingarelli, che iniziato ad intervenire all'utilizzon di un'operata leggera del Eguarona (così gli facera credera, tanto più che l'avera masica nallo siscon hivetto), il vecchio manetro, accompagnabe dal Rettore e dei Masestri che prediligara di più (tutti, per altre, a parte del eggetto), si recho da la rappresentazione. Egit sensa preferir parola ascoltava tutto silenziosamente. Il publico, che nolla conoccera dell'origna, a rivito a i disotte huffo, percappo nelle più cottanastiche acciamazioni, chiadande a crisia Fautera al prescondo.

Il novem Luigi, felice e timoroso, confino e contento nel tempo stesso per tale inespettate trienfo , più sointe degli altri che volontariamente, si mostrò per ringraziore: e Zincarelli che avrebbe dovuto ridere dello scherco e perdonare. se corracció invece, ed immagno essere l'operato del Risol, man già uno scherzo spiritoso, ma addirittura un oltraggio fatte alla sua persona, perchè il Ricol le aveva messo da handa nel comporre un primo lavoro, su cui avea credute meglio consultare altro maestro e per la perte strumentale e per qualche effetto testrale. Lo Zingarelli per lungo tempo non volle più riceverlo, ed incontrandolo gli voltava le spalle; an il Ricei code rappaciarsi con lui pensò di scrivere, nella risorrenza del suo onomastico, una cantata la sua lode, che eseguita in sua presenza. lo commosse fine alle lagrime, ché pur furono lagrime di gioia; e così il Direttore perdonò quella stappating giovanile che per un momento aven creduto un'ef. feia, e restitul le sua benevelenza all'allievo, anche in erisia del brillante successo.

, Bopo, dall'Impresario del Teatro Nuovo venne invitata a serivera l'opera initiobata La Gena frasternata, che mandè in secra serl'autunno del 1824, ed chhe feliciasimo incestro, tanto che ghi venne offerio di scrivere altre opera per

le states teatre nel 1825, e queste fa L'abel Teccordie. (1)-Esso ottene un vern incentre di estataque e, se i, ver cerdance tatio di trouria vivice, brillente caratterista dal principio alla fice, ami nettavan alcana persi come oriricatsami, in neolla fittura e di egregio-laveria. En gli altri vera un terzetto giunicato di melle effette e depre di qualanque gran mossito.

Grescuto in fans per i due nucessaistenet, chès irrite dab siones imperato di comprer une terra appra polita; R. Riginale condinante, a prender megles, rappraeentata pel care, l'aginale condinante, a prender megles, rappraeentata pel care, care tente plause, che segnò quasi un espes in quel texter, a tricevute con, tante plause, che segnò quasi un espes in quel texter, a precuro il maestre l'invega per ama quarta egera nell'interpar del 1827, che pottava il titolo. La lucerna di Equito. Sertita sorgen un libretto timono di finatassancerie, son chia

lasona accoglisma dal pubblico, che llis sa che cosa signimagianta scatira di sorgenolente e tenendonario dopo il Bispico... Pero si notarono raro bellezar, che dispinerellonesto passarono quasi, insuseratio nolla generalità. Col pero gileno nopoli che l'apprasarro dei reali Teast Desmerti Bacbiasi, lo invitato a servivor pur. S. Carlo, aella nesorena di pagi, agla di opre, la centata i on a situ Giles, chi anche, meno fortunata dell'ultima opera data al Teatro Nporo, pun accrebio la fama del mostro.

In quel tempo (u channia il Ricci a far prom so une lade Angiolino Gandolfi avene proregativa per diressire undarlide Angiolino Gandolfi avene proregativa per diressire undarlitata di honora vuce, fa giudicata Racile a rinectire, o protolopogno il Ricce di struaria nel casto o di condunta sino di gunto che gotasse, presodarsi al gubbico sullo accon. Ma la natura che l'avera fatta tanbo bila, pon l'artero voluta

f(f) Quest'oper si riprodusse più tards sotte i titoli Alafino. La Cassim dei mesti. Di queste tre sittlotazione direcse, abunii banno betto tre disense opero. Ultimamento ia comuna espoience la refle intitoline il poste Taccorrella e il vale Taccorrella.

minuta: Molti mosi essestone e è occasione di voderir com gierno per la lézione, inframmo il cuore del triovine, comanzitore a tal segue, che per lei si accese perdufamente d'amore : dila eli corrispose, e mostro prediligerio, comunque viveste a sasse di altre amante, Credendo finalmente il Ricci arrivate il momento che ella potesse eserdire, ottenne di farla cantere mella qualità di prima donna al Tentro Nuovo in Napoli. ... mubblico . per riguardi che volle avere pel simpatico me meestro, per le diede l'umiliazione di fischiarla, ma-le. thes bene intendere the nea l'avrebbe sofferta una seconda welta ed il Ricci stesso so pe avvide, nè la fece captaro più sa apallo per lai malamburata scano. La traduta a volute Motunto, che se non caritavo bene, nunco però ha-poteto sostenere che pon fosse bellissima, indispettita della fredda zodorlienza ch'ebbe dai Napoletanio decise di abbandonar aventos sance. L'anima 'ardenté del novero Enizi dominato dalte nice heti nestiani eka m enel primo periodo della vita invadounil-buore iumado, l'amere e la oloria, volle secondarla, ed a: mivere alcune apparenze di desenza, parti egli primo per Bons, one promise di attenderla. Però la bella sirena, che bangi dell'agrar Bicci, non si era che per'canriccio a but Breata , appena questi si allontano , si diedo in braccio adaltro amante, nobile giovint nandistano di belle forme . di scalta spirito e ricco di bari di fortigna. Puro dano qualche tempo, per non sembrare infedele at Ricci, d'accordo con usio nevello ametero, che promise di raccioneccia, mosse werse Rome , e di'là si diresse cul Ricci & Bolowna J bres la Gandelli colla raccomandazione del sun bel visino niterine mia scrittura per cantare la Sinigaglia, Luigi, nella qualital di manta riamato, como egli immaginava, volle accompagnarios ma non andò muri, ch'ebbe le nit matente dissiliusione. Afras matte che Luigi trovavasi della Gandolfi, en busso forte est a sarie riprese alla porto. Sil dimando chi fessett'impradellori she a quell'ora tarda tanto sis permetteva y queder ismodata: ader, Queelleiber fort fort; duitin't erache soogeit in unatonest

secondo il concertato era vennto e belle peste ad inolitrare la sienera. La Gandolfi, che restò atterrita, ner ficte nadore sun: velle anrire : me Luigi, furieso, appena fu giorgo, lasció Simbi gaglia e l'infedele per non rivederla mai più. Prese la via di-Venezia, ed ivi trascorse appena poco tenipo, quando meno se: l'aspettava, riceve l'invito di scrivere la seconda opera solic nnevo eras Teatro Dunale di Parma nella primavera dal 18294 e deno la caduta della Zgira di Bellini che servi di apertuda. il sue Colombo ebbe successo, se-non clamoreso, almeste di stima. Dono Parma fu chiamato a comporre in Roma nelli Tactro Valle, pell'autunno dello stesse appo, l'opera semisiria L'Orfanella di Ginerra, che i Bomani secolarra con um re trasporto, ed in comi maniera na festeggiarano l'antare. Il senio del Ricci mostrava le sue tendenze niù per l'opma: gipensa e comica che per l'opera seria. La tatura per luipon era ricca che di tinte piscevali. Non è da meravigliano dunque se Il Sonnambulo, composto in brevissimo tempo se raperesentato sulle stesse soone nel 26 dicembre del modelo zimo anno, fo trovato pallido nomponimento, e minore paris: anche L' Eroing del Memito, ossia Fernando Cortes, che di Ricci, fiducioso troppo di se, scrisse in meno di un niesa nal face rappresentare a quel textre di Apollo, dette altrimenti il Terdinana, pel febbraio del 4830, Nel Sousambula ratavasti: diversi brani molte ben musicati, e certicolarmente la estetina del seprapo egregiamento cantata dalle bella Fanna Exerlin, che levò il pubblica ad estusiasses ma cell'inciento l'opera mancava di carattere , e molte faceva acergere da fretta colla quale era stata scritta.

Depe tal immessat il Reci lascià Rome in scengagnia della codenenta Escheilo, de mostrara per lai, più che stima, sma certa profilezione, e si diressoro a filiano, ivi arrivato, press-langeno di serivero pol Pettro Ragio di Perino l'oper-che pertrara per tilolo Antoleia e l'arieno, seggioto priro d'aberesen e di situazioni sconciche o mediceromente anche versogiato. Quastimopue la parté della frima donne religion constante.

chile tigurar Favelii, l'opera me chès che na medestinaico innostro. Pur nandimono la Favelii grosa tanto interesso pal givine maestro, che nel parturo lo presentà al marchese Antoi Venoreli, senimi protettore degli cristi, il quale da quad monasta ethe pel llicio gran henvelenza ed amicini. Di rivero in Milano, questi fu insegnota a compera mopera pel Teatro della Casobhisna; un la mala fortusa gli uttraverava naores il gasaro. Di llibretta gionos con parchi ingratassima gli vome offerta, che incomideratamente accettà; ma melto a malinozore ai mae a vestirio di maela, che pure si volle aver presto, ed im pechi giorni dove consegnaro l'internamento colt tole La nere (1) Possia e munica risposero al dielo; il pubblico ne rimaso ghiaccisto, o poco muno, o Eugera feci Sanco, trumando Gasco... (2).

. Corrucciato con se stesso per tale insuccesso, si fisse in mante di avere una rivincita, e l'ottenno. Raccolte le felici iggirazioni del suo buon gento e quello suo faetili e spontaneo meledio, improntato di speciale naturalezza, tutte moto, mpiùta, eleganza e brio, di loro novello indirizza e seriase

(8) Cessia New è stata cambiata da altera nel fismo la Newa, e distribuil di miliatos senitara a quatta in irrepolarità de truitena estribità si di miliatos senitara a quatta in irrepolarità de truitena estribità mel cesso di Loigi Ricci di molte opera son quista la sita e il locepa con quatta la considerazione del considerazione del

(3) « Quelle trate chose pour un compositour que le fasco f Levi-qu'il réassat, tout le mende le fôre; force applantissemente et force courannes ne la manquent par; l'amitté lai souril avec le sinchée. Toube-t-il ? on l'évite, les ants néces semblent se mettre du cédé de la fortune et abandenne l'auteur authoreur. »

De Vittans.

ner in Scale nell'automo del 1831 sopra parèle di C. Robel la Chiara de Rosembero, che riuscita stupendamente, gli apportò gran rinomanza, o gli frutto l'enerifice e lusinghiero name di grande maestro, meritando sempre più la fama di monto e fervido ingegno. Quest'opèra, cantata dilla Giuditte Selei (carella della celebre Giulia). Halle Secchi, dal tenere Winter dal haritano Badlati, da Spiaggi e de Vincenzo Gatti ereito no vero entusiasmo. In esse si ammira prificio finiali sieso, spontaneità di freschissime idee, felicissime ispirazioni finézza ed eleganza di frasi. Senza rinunziare allo scherzovelo 6 giocoso, che era il suo punto culminante, il Ricci valla una berare se stesso pel patetico e nel passionato : il riso el H pianto si alternano e vincono il cuore, è profonda scienza si ammira nei nezzi d'unitome è concertati. Ricci, acclamito del brincipio alla fine della rappresentazione, avverti che quei properasi festergiamenti erano veri a spontanci. Na sallemente oil aristocratici ed i ficchi lo festeggiavano, ma Pintere ponelo Milanese facova il suo meglio per rendere care a lol quel sorgiorno. La Ghiara , meritamente fortunatio in breve tempo fece il giro di tutti i teatri non solo della penispla, ma dei paesi stranieri , ed anche di quei lontani del ppovo mondo. Ouasi tutti i pezzi si disputavano il oriwate : ma soura tutti venne encomiato, ed è rimasto ancora all' ammirazione della presente generazione, il famoso duetto cost detto della pistola , che comincia con le parele Ozell'antipatica vostra figura , divenuto popolare per la sua forza incisiva e buffa, e che dono quello del Matrimonio Scareta. So fieto in corpo avels, o l'altro della Cenerentola, Un segreto d'importanzo, è il più classico pezzo-che siasi scritto-inquesto genere (1).

<sup>(1)</sup> A proposito del destio del Matrimossio Segreso, Resalsa discracio setti il mansiri obe scrissero in qual genere le faccero ad instrusione del Claurona. « Primo ful io, posiro servicio Braghella (così « ciberrecolinente solirea nodicera la propria persona), pol venue « Marcadinto, pro Dunicelli, qui reguio Lunga Ricce, quanta na versuale del così del così del considera de

L'aneddolo che riporto il signor Dal Torso essee accadulo al Rieci prima che avesse terminato lo spartiso della Chiara, è del tutto fuori di posto. Vi è del vero, mia suocesse in altro tempo, in altro luogo, ed in altro modo, comequi verremo narrando. Guando Ricci era occupato a scrivere L'Chigra di Rosemberg, per essere più tranquello, insieme al fratello Federico (1) andò ad abitare fuori Porta Benza in Milano, in un osteria di campagon , ove menavano vitta semplicissima e tranquilla. Non vi fureno amori sentimentali ne rimproveri d'impresarii , tanto più che l'opera le dita regularmente senza aver nessitua premitra da chicebiasia, evendo avuto tutto il tempo per poterla comporre, lavece l'episodio che racconta il Dal Torso avvenos in Napoll , quando Ricel componeva l' opera Il Dievolo condanside a prender medie. In quel tempo si trovava un poccom ritardo col suo lavoro, avendolo promesso all'impresafie del Teatro Nuovo nel Carnevale. Allora Ricci visitava con una certa assiduità la Manfredini, che aveva cantità alfa Fenice di Venezia. Un giorno che si trovava da leis si Videro giungere , colla ferma idea di scritturaria . l'impreckris Checcherini ed il poetà Tottola : come entrarono noi dalone, Luigi so ne fuggl in una stanza attigua , lasciando P cappello sal tavolino; il cho fu avvortito dai due visitàtori. Questi da principio finsero di non accorgersi della disparizione del Ricci , è dono che dalla Manfredim vermeso abcettate le loro proposizioni, 'attuntero un'aria da schetan diseado: a Sarebbo meglió che alcune persone che si me-

runce spocaso, non poirsono fare diversamente. Quande il topo un prefetto, lisopra pennierio mendello, a. as pencantre tempo e helio non si poli instere, o pero portanoso di cogistra, curgifie s'edetto, radore l'unemore. Che si abbricca di vino del Rena e-si e Sciampagna (egli aggiospera), non tarà dette maj monto volgare, se poto oficatio.

s (1) E precisamente il fratello l'ederico un la diretto una sua lobtera da Parigi, nella quale riferisce l'avvennuento come qui si supono.

a scandena , andessero a terminare le ocere che nes attene diame con tanta impazienza; » e tante altre ceselsu que ste genere: e celiando sempre, nell' andarsene Tottola disse le. seguenti parole : " Saluto quelli che mi sentono e mi redono; and ancho coloro che non mi vedono, ma mi sentono (1). .. Invitate a compares una pueva opera in Parma, il postre maestro volentieri ne accettò l'impegno. Ivi arrivato e poste da banda le preoccupazioni amorese: « Non si deve laaciar reffreddare il ferro, egli disse, convien batterlo; non - Inverse ad intervalls . ma a bastalena . con brevi e meaniali ripesi. » Il Nuovo Figare fu composto in poco tempe, ed andato in iscena nel febbraio del 1832, cube spiendide successe e può dirsi di entusiasmo. Le parte della prime donna fu cantata dalla Roser , poi divennta moglio del compositore Balfe. Le altre parti erano affidate a Pedrazzi. ed ni due eccellenti buffi Frezzolini (il padre della celebra Erminia) ed il Zuccoli ano emulo, impareggiabile nell'arte. delle scene, piene d'intelligenza e di spirite comice, a nessuos sceondo , perché niuno meglio di lai senne impossossarsi del carattere del personaggio che rappresentava. Bei nesi che atterniavano Parma accorrevano le centi in cranfella per udire la novella opera del favorito maestro, ed l plansi e le chiamate si aumentarono col numero delle recitatalcha l'opera fu la prediletta della stagione. La gloria e l'amos ne erano elementi necessarii e da non potersi disginagere nella natura del Ricci; ma divenuto positivo, pen amaya più di quell'amore supremo, ideale, vaporeso, e diciamolo suré romantico, che inchbria ed bsalta la mente ed il cuere , honsi

(5) Du quante complice astronime vedent chiere che l'invenzione del aigner Dal Torne fe una vera possia con libere campo d'imangle nore piale. Le casa che abstrario luri di Perta Renas i serieli libitot, cer una modesta canjosta, via là mon va furono fantere da mannoraria il alla mantera di Morpheria e Parato, no cicliari e lonze o alver cone remantiche, come al levaro Dal Torno pastepas serieter può da posta che di sarterio. di quell'amore quini di espriccie e passeggiore, atte nelo ad illuestare e formulure l'ispirazione dell'arte. Ed a propocitto di Prans, l'altre anodete che narra il signor Bul Torso offre una seconda trasposizione di tempo, luogo e personaggi. Esso invoce accadés só décasa, ed all'usopo riporto letteralmenta manto una para sortitta Federica Riccia.

A Parma eravamo alloggiati in casa del fratello del esterro Alexandro, ed era un'abitazione talmente monacale, si che in quall' epoca non si vedeva, parlo in casa, la mi-

· « Il fatto che il Dal Torse racconta come accaduto a Par-

illa noi riperteremo a suo tempo quest'avventura, continuado albra a trancrivere la lettera di Foderico Ricci, Alternata di Pisai in Milano che come celli directa era la

"Historius il Ricci in Kiltan, che come egli dicora ara, la, città che lo suve siregato, prans impoga di acrivres geria. Suala mi spere uncia, I das Senpentis coppetta tratte da paraman del Reti con poesia di Felico Romani. Anchio in istoria si disconti del retiro del processo di castanta heri-tomi sipere Cortagnovari, che con la sua noma di fisco giurgi pantare vita a rizileta a qualle anoldo car a pietetta de a più pantare vita a rizileta a quelle anoldo car a pietetta de parametri che in piante, ci di casta casta casta di casta

Messi de handa gli repuesti serija a espanofo in sus anteturbo inclinazione, Ricci ritorch alla musica piocosa. Ele ser-saulure di Scarusancoio fo la fontiantissima opera che scripa per la Scala nel marzo del 8334, stracelinariamenta accidenta e giocita deppo), dell'ilain tatta, il uno capitarone in appresso i testri di Europa udandata, nella piocozza chi; estatuismo, rincoruzpos i plussi di Milino. Interpetri di questa fontanti per supera considerata opera, che fu un maore, gioiche aggiunto

in rangel detribles of trees developing Demons Bonn & bittie, il Pedragal, ill Marioin; il Galline le Spiaggi partiet : tatti in onel tempe di gran rinomanza. . A proposite stelle Souranucous, ci piace gipetere ciè cho. parseriese il Do Villars: a Cette mélodicuse houffonnerie a dont le livre est de F. Homani, le labrettiste par execu-Jenee, isons a fort divertis judis au Théatre-Italien, Une des annes des ales estellantes d'escrit de Sepremarie est le a trie califore the record de mic more inglobale : recatable gesti. - poème burlesque inspiré par les betiettements de la fera presse per les fontes des sientes mietres attachées en thétes » E benehi in poche parole, maggiore elegio è quante della. Chicamatable gereines alexioner Pittis nadra : w Unisprenturant di . Setting weeks, conferents h. Milan, charmant, oppringer done File sudest fut priversel est qui, par la verte comique sillei down par to chapme des métodian, peut prendre place me-- milles meilleures productions thickrales du din convième Framena del Bote de e pres a de lector hem etc. La se alaffie a "Nelle figuese di consta munica altrenne il addresse anchiela. Ed Marietta Brambilla; che reportenziava la carte dal ales visio Conté de Pantigrus y era sposo comitata della sumanvilles. Alla proporte comerciació pressinza di dista de come mili 'e del prefessori di probestra, si permise di dire ab miestro inconvenienti parale, e con disprazzo gittà la nguese per terra . asticuromia che non veleva munto canturo isna rama of displacevele ed ingrats, the nulls valour. Non le si disfic reità, come era miturale, e reuns ebbligate a gantenia Affin within papereson breigns, in moreon constitue fortin displica-23th ebbe at successor di estusiasmo el fir no vene tolonie er l'intrate contatrice, il maestre, sette que dignitée non umiliarla, non la rivolse purola me suo fratalio Redurico che si travava mutte sceba . sa mericica nila cantanina e dope le lusinghiere evazioni ricevute e la molte chiamone sel prescenie, con quella-sea aria sons forons le disse; « Ecco-

at the aid below wanderter per les render insolvent laconesizables

Billia de mortifich : dingando grazia o perdono, e la pace ful thatta (4), Più tandi scrisse in Torine l'opera buffa 644. Fasorti (Trovatelli), ivi rappresentata nel teatro Angennes l'estate del 4838. Ebbe successo pon solo, ma fect il giro Mikilia, li , va an etc.; CELL' Immaginazione del Ricci , di mano in mano che ne empirano sopime muovi eli armonici tesori , multiplicara di forus. Non un giorno senza che agli si levasse, dirà casi. all and cisis coll ata dai genia e non no tornasse più ricco. e motente. Vanno spigolando ne campi altrui gl'ingegni medieser, nati a rodere il suolo. Musa del Ricci era la natura; el la seice nel gran libro che Dio concede a ben pechi , a all situatera originale bellezze, sesza ripptere nel magico lavoro se siesso od akrui ; perocchè la natura, questa figlimia di Die, queste gran mer dell'essere, non è pur bella, tea: sublime, sa sopra ogni concello e varia all'infinito: ... The chiegato a serivere in Rema pel teatro-Valle l'opera che pertara per titolo Chi dura rime, conessinta ancora sotto Tuttro titolo La lune di miele, che ando in iscent nel di 21 Chembre 1834. Essa chhe infelicissimo successo, per la tanta diserse ed impercettibili regioni delle quali non si può dans miegazione; e che si aceavallano unde far endore un opera emtrale: i Romani perd dopo il riproveynla giudizio date contro il Burbiero, avrebbeno potute andare inti cauti-sei medannere inconsideratamente le opere del genie; ed in-(1) Tali errori per parie di esecutori cantanti sono comuniciant.

The trace per party of recently thank you design the second of the secon

fatti replicata poi quest'opera di Ricci sulle sonne di Mildan e di molte altre città satto il titolo di Cai dara since; sobre grata e l'avorevole accoglienza, e su questo un sacro sogni gello alla sua rinomanza.

La Maria Malibran, questa artista teolime, il esti più piande olegie è nel nivo none, certiturate sull'assesso del 1835 e cantare nel teatro del Fendo in Napali, valla come candinoso nel suo contratta che il Ricci arcivasso il opaza di chibigo per lei, che fu quella intiticata il Golomozifa (the Per un disprazio occidente la cheche artista non per le esquiria, perchè troveccitata il carrosan ne giorno che nobesti passessi per e signatio in proteccio, vella sceigliaria del riedo degli chibigli cuò. Le parte della Malibran fa ascenda dalla l'Engher, che bobo a compagni Duprez e Pedrazio.

Lo spartito, andato in iscena nel febbraio del 1836, chies no acceglienza la più festosa per Napoli. L'autore trascores oul un mese veramente d'incante, tra la tenerezza dei anni mirenti, le affottuose oure che gli amici gli predigavano, fra à egali predifigeva i suel cari compagni del Collegio. Ab! come fa bello il gierno che venne a visitare questo santuario della minsica, la casa che lo ricevè fanciullo e dende usel adultati provetto nell'arte che tanta gleria gli appertò! Gon quale enfusiasmo fo riveduto dagli alunni, che lo festeggiareno, lo acelucareno e lo colmarono di entusiastici endva di gione a accompagnandolo al partire sino alla porta d'uncita I Egli nar l'emozione che provava non trovava parole per ringraziar tutti, e appoggiato al mio braccio, versava lagrime di tenerezza. Ah! che bei momenti sono questi nella vita di un artista, e quanti deleri passati nen compensane! Nella breve esa dimora qui, godette, come egis stesso dicera, una vera conleniezza.

Egli mi ripetera continuamente: « le nou mi sèrie mai di « redere Napoli ed i suoi dintorni. Tutto trovo più bello, (i) Compose quinti opera in collaborazione del fratelle Federico, come nella blografia di cortai sarà detta. » più incanterole di quando lo Inscini. » Ed a tat proposito mi ripetera spesso una bellissima poesia di Cesare Malpica, che uni diceva voler musicare il giorno che si sarebbe svegliato uffi incantato delle bellezze di Napoli (1).

Ma Milano di bel nuovo lo chiamava alla vita dell'arto, e lo lovitò a scrivore per la Scata, il teatro dei suoi triosfi e delle suo giorie. Chiaro di Montalbono fi Popera che gli commisero, coa meschino libretto, che per di più anche la gran fretta dorè vesitro di musica per l'antunno dello stesso anno, a non piaccup punto.

Luigi Bicai dapo una caduta volova unbita una riviacita, onde ricactaria di qualla sposi d'ombra petita sugra il non name: l'ebbe nel Disertore per canore, che cerciae nache in celliborazione cel frictilo pi testro del Paode in Nyasi est 4506, avando a principali interpetri la Tractinanti-Persioni a Giorgio Renceal, i quali focoro il foro megito per interpetrara e madere grantia al pubblico le bollo implizzazio del mestro.

(1) Trovandella deivero bella, credo di far com grafa ai letteri est riportaria.

## PYBOTT

Salla terra dell'incente . Siede placida la sere, La patera è un inno, na can È una fervida preghiera Al Signore del petenti, Al conferto dei gementi, Che stampava in ogni alera Un predicio di bontà. Ahl mia Patria, in to più bolla È la gioia e la speranza, le te dolce è la favella, In to pure è la fidance. Tutto sh! tutto in te sorride. Non ti amò chi non ti vide, Air! tu fui la lontanapre La più cruda avversità.

Il successo fu il più apionidae, il più compunte, al giù manieme. Preseguio da tutta l'aristoterasia calila rican lapraghazia nagelitana dalla folla d'ununeccevoli amisi, degli arritti, dai groundi dai suo Collegio, enconsistio, da tutti di grisvati, egli me capiva in se della giou , e si chianava cantante, folice ; e cesì lacciò la sua gran Napoli, gromni-tende a se cdi attuti che l'attornisvano di rivederla grosto, con navas allora che treat nama.

con serva allora che traval'anni.

Di citero, a Milisne, e pragalo fii scrivere per la Scale, gli fu dato il libretto fie nesse di Figure (i) musecate dalilimaneria di Maratt, di degli che el aterta di non collistar, n
ciò tursò, connociute l'arrere commessa, so ne peatle a non pera,
Dopa che avera accettala l'impegno, segne che pet la moriga
del mestro. Farinella rimanevano unoti i due posti di Mancère di Cappella nalla Cattedrale di Travete e di direttoro y
concertatore della munica del Tentra Grande chia tespa città
Si, desteca far dimanda di cepapetti, e il uttence da quel
Municipio, per la proteclore del principe Allono Dercia, nel
4837. La sua esistenza à ermos assocuesta: ggli, non la più
bicogno di correr di ciritta a manca per prevederen un megal
di via, preseguendo una chiriotta, se lusinghiera e gloriesa
surre faticosa e stantista.

Totto dedito agli obbligh dei soni mora impieghi. a comporte munici sarut, della quale oltermanara arrivel la caspettla della Cattedrale, il Ricci non poteva ommettere di adempire l'impegne centratto in Milano, e le Nosse di Figera andrano in iscena nell'auturno dei 1837 si tettro della Scali. Tellane cua canzone per contratto che piacque moltissimo e tanto che son ruglia la repitta, quetta di dimaneste giù-

<sup>(1)</sup> Il signor Pétis contine La musa de Figure, sol Nuovo Figuro dello stano Ricci, ateza rientarari che al prano far trate de ma emmenda di Beamarchiais, e l'altre appariene al repeturo dello Scribe, Queste due opera devene, che fazono repegenezata in diferenciatà, e che ebbero rauliati internamente direpe, que delibono confondraria tra form.

l' opera passò inosservata, e non solo non potè reggersi a lungo, ma aumentandosi ogni sera la freddezza del pubblico, fu generalmente riprovata, e la critica a i giornali d' ogni sorta se le uroquaziareno decisamente avversi.

Ricci provò somma contrarietà per la caduta di quest' opera. tanto più che gran fatica a studio avea nosto nel comporto: a melto delendosi dell' inginstizia dei Milanesi col gran'Rosshi, il quale allora colà trovavasi per mettere in iscena la sun Semiromide, quetti risnosegli: « Min earn . la doseva-« undar così, ta l'hai fatta trenno da dotte »; e di queste parele il nostro maestro fu contentissimo, anzi ne menava vanto con coloro che volevano riprovare il suo lavoro: e niè tardi a Trieste ripetendo l'osservazione del gran maestro a suo fratello Federico, questi conveniva della perfetta giustezza dell'avvisa. Non solo l'Italia tutta rinrovà questa sue produzione, ma vi si associò la Germania intera, se non per sitzo, perchè il Ricci aveva osato musicare un libretto che l'antore del Don Giovanni prima avea rivestito di musica subifine, amusirata fin oggi da quenti vi sono cultori di basu. groute nell'arie.

Pure, tenscissimo nei snoi proponimenti e quasi testarde, nedi conviado interamente della condama decretata dalla generalità contre quelle sue disgraziate Nazse di Figuro, volla tentare un ultime esperimento in quel Teatro Grande di Trieste, ore le fece reppresenter nell'autumo del 1839 di

La fortune gli fu del pari centraria, chè il flaces si rinmovellò: tramenda dissillusione che doveva omai farlo rientrare in se! Ma, vedi ostinattera! anche dopo ciò son voleva e nea polava farenen ragione, come avrebbe dovota, se una sumodata passione (come diremo or ora) non l'avesse pudraneggiato in quel momento.

(4) Qui vi è qualche dirergenza da quanto si trova detto in altre biografie; ma debbo far conescere che le piccole rettifiche da me riportate sul some state suggerite direllamente dal fratello Federice. Un giorno dimando ad un suo amico, molto addentro nellarte musicale: « Or dunque dinuni (e gli stringeva la mano convulsivamente) che ne pensi "E aparce in tutto disgra-« zinte questo mie povere Nozze da Figuro? — Ci troval da

" ubbriacarmi, rispose i altro, ma che i importa del giudizio di un ubbriaco? ". Egli si sconcerto e si taeque.

Ad an altro, poco appresso, richiese. « Diami il vero, non
la troy scientifica quella musica?.... Troppo, risposo

quegli sorriden.lo, troppo, muo belto autree dello Searamacca uni hai fatto provare un po'di quel mal di nervi e di enzerana che mi viene da certe musiche in havolate,

da cui io parlo sempre come que, viliano dalla prodica,
 diccido. Deve essere certo una cosa sublinae ció che dicq

 il curato, to ton in he capato un'occa, « Egh era inconsolabre di questo secoudo roccaso, e diventò intollerante. Molto a mainrivore soffirsa le oscrivazioni di coloro che, pregati da lui ad emettere un'opinione, mon la emettesano conforme a la Sta.

Passò qualche tempo ancora quasi in un'apatra musicale, horardo solo confocto o nell'arte che dedicava alla composizione della musica sacra o nell'intinutà di suo fiatello.

Escupio imperegnolide di amor fraterio crano lungi e Feterico, casi noi avento che uni soli vidordi. In soli undoi di voltere, e uno aspecino vivero che l'uno per l'altro. Molto opere l'arcationo assimire, e faz quotes la più fortusta Corispirio. I la Gonare, come discorrereno più immanzi. Tutto era comitto fra l'ore, ciella jun perfetti situatata donestica passessimi, i più felici piona, occupadosa dell'arte che tianti inicianza, dasa Leo. Ma un caso malangurato seme a rosspere I accordo perfetto, i unità, I tattinata della vica e diegi interessa che sembranio realizzabili tra loro.

Ecco il pinto di partenza di quella che nui chameremo catastrofe avventa nel consortio famighate dei Rivea. Fu al 1843, quando ad un concerto nel Teat.o Filodominatico Luigi fece la conoscenza delle sorelle genelle Lidia e Francriem Stolf, boane di mascier, altiere del Conservatorio di Praga, di poco usolicani, Iodite a premotto artisci di canto. Erno bella della persona, graticos, amabili, seducenti, e si consigliamon tanto! Luigi ne rimano locatatto, no fe estasiata. Divanutone famigliame, compose subite due centate che
delico alla medicina ; l'accusatione di questa unuaica, quasi
dati Ricci imprevisatà in casa lora, suscitò in ini un survetacanto, a tale sho decise in cue suo di mancia; pua a quale
dare la professata. "... Setto l'impret del Legislatore Protesta,
la avende appassive entrande; una... riredandici continonmenta, pare che giò cochi della Lidia l'avensere scattato di
gità, a si decise nel mancio, este, a coccadanda dil'illara tepera e alfettanesa amaliciaia. Pure nel libre del destibe cra
dimensamente. para dissensamente.

Desiderso di essera utile e giovari a totta dac, cercà di vingaria pol tantro d'Otena, dore anche egil, dopo il cangede di un aumo estenuio dal Honicipio di Triessa, presa impegno di recarsi per comparro un' opera, che fia La Satiraria delle Asturie, liberto di Pelice Romani gia austicato ndi 1938 de Cario Coccio e ndi 1840 da Mercadanto, entrambi con sebi mollo propero successa.

Se quest opera nos chée incontre di vero estasiasson, pure i estati affettes de varieti, l'especisione delle parcie, la resitette dei passaggi, la disirvoltura degli accompagnamenti del 3 sestimento musicale furence tali pregi des ajassera quel appubblice est applausiria e ad acchamata forse più del dovere. Permos printa do ottenere gli contri del tiorde, dope quelli meritati del muestro, la Lidia degli cechi affascionati, che seurch ser suesta felicamente, e di li baritono l'incesuredi ser suesta felicamente, e di li baritono l'ince-

Ma qui è bene che si ripigli l'aneddoto promesso a pagina 847, e per conseguenza l'interrotta lettera del fralello Federico.

« In Odessa, Luigi per non compromettersi in faccia al « mondo e far vedere che alloggiava insieme alle due so-» relle Stolz, avea combinato in modo che dalle stanze in ..... est dimorava, le sorelle erano affatto divise : ma avo-. vano tra loro stabilito, per trovarsi facilmente insieme, un armadio senza fondo che maseberava una porta, e da colà " le Stelz venivano da Luigo, ed eglo andava da loro. Avwenne un giorno che la prima donna che cantava in Odesu sa si recò accompagnata dal marato a visitare il maestro . Racci; una delle Stelz (probabilmente la Lidia ) avendo ine tesa una voce di donna nelle stanze di Luici, volle far la a princa e sorti incollerita dall'armadio. Sorpresa generale a di quelli che erano presenti (bel minto di scena ner un finale " comico), collera di Luigi, imbarazzo di tutti che si guardaa vano l'un l'altro con istupore fingendo di poo intendere " l'imbroglio, che risolvè Luigi con una gran risata alla quale e fecero con gli astanti. Tii vedi bene che siamo lontani dal « romanzo ercato dal Dal Torso. Luigi è vero ch'ebbe delle " relazioni in Parma; ma queste furono più nebili di quelle a a cui dono discruzintamente si diede in predo. -

Prima di ritornare in Triesto, volle Luigi visitare Costantanecoli, in compagnia delle indivisibili Stolz.

Rangresontavasi allora a unel teatro de Pera il suo Senramuccia, che molto piaceva. Egli v'intervenno una sera, o sanutasi la sua presonza un teatro, ebbe tali e tante orazioni da quel pubblico (da alcum detto barbaro), che fu mine obbligato, in mezzo a festevoli grida, di mostrorsi ripetute volto sul proscenio. Ne qui si limitarono le sue soddisfazioni di amor proprio, poiche un giorno passeggiando sul Besforo colle belle Boeme e con nochi scelti amici, udi non lantano eseguire sulle pittoresche rivo di quell'incantato golfo delle svariate musiche militari tratte dai più favoriti motivi delle sue opere, Era Giuseppo Domzetti, il fratello dell'autore della Lucia, che operava così l'emulo ed il rivale del suo caro Cartano. Poco lontano i due maestri italiani incontraronsi, e con miale cordialità si fossero strettamente abbracciati. ogunno può bene ammaginarlo. Il Donizetti, nella qualità di direttore della musica del Sultano, l'introdus e a vistare l'interno del palazzo estivo del Gran Signore, recco da quanto di più splendido può offrire l'Oriente.

Di II a vesti giorni, correva l'anno 19843, tatti riternaruno in Trieste I. Inigi covascrò il inso tompo e le sne cure a serivere. Messe pel servizio di quolio Cattedrale, ed in questo anno invistalo a comporre pel textro di Torino, mussicò in unione del frattelle Pederico I opera L'Annate di richismo, che questi andò su mettern in iscena, e che quantimona venisses unanissamente applantita, non fece però fil solito giro delle opero fermate.

L'anne 1846 il litei, impegnatosì a serivere per la Pergula di Firenzo, composo il Birrome di Pretato (I), ch' egli
stesso andò a concertare e dirigero. Prima passò da Milnao,
nodo rivodere la ammolantici sottolle, già sulle mosso per
Cremona ove erano impegnate à cantare nel Carmeralo. Prevo
con loro formalo impegnate il regionare la prori per Firenze.
11 Birrosie ebbe esito Felicissimo, o fut trorato lavoro di
curalite mesetro, piono di leggadori pensorio, bello, immagineso, dettato in uno stile prettamento italiano; cion canti corretti e forbità, impernatati puttatos all'opera errei che al
metras cirattere; coi parlanti di vero genere giocoso, accompagnati da vivace e ben mudrita intrumentiziono; e con un
finale al bello e grasolizos, da eccedore forse, per ampiezza di
forma o di canero la preprioriani del groree frecto.

Pago Il Ricci di tanto risultato, preso immediatamento la via di Cremona, doro passò locantevolmento parcichi giorni, rat la sollectioniri e gli mangi che in tutti i giuniti courregni gli venivano prodigati, facendo ognuno a gara d'invitarla a fete da ballo, a concerti, a conversazioni letterarie ed artistiche, mollo in uso fra l'eletta popolaziono di quella colta città.

Ritorno in Trieste a disimpegnare le sue cariche e le sue particolari faccende, Avvertito dalle Stolz come fosséro state

<sup>(1)</sup> Soggette che nel 1838 venne posto in musica da Adelfo Adam per l'Opera Comma in Parigi.

richieste per cantare nel teatro di Cepenaghen, si assuese l'obhige di scrivere per loro un'opera huffa, il dianelo a quattre, ed in questo momento paro che la proferenza tra le dei nicomuociasse ad averla la Lidis. L'opera fu composta, e le parti di donne vennero acritte in modo da fare aguaismente brillare le fortunate genelle.

Ggai cosa era conchiusa con l'appaltatere di quel teatro, quando a rovesciare il tutto vense improvvisamente la morte del Re di Danimarca, e psi la guerra fra i Danssi e quelli dello Schleswig Holstein, circostanza che fees tener chiuse il teatro.

La rivoluzione del 1848 apportò gran male alle arti in generale, ma molto più alla musica.

In qual hreve periodo di generale asconvolgimente, poco si frequentarano i teatri, pochi macetri serivevano conce opere, ed i pubblici di tutti peste ton volverane monche sontirio, preoccupati e distratti come erane, non euranti di altro che della sola politica, che aveva assorbite, inchòriate e sontrelle le menti di tutti.

In questo stato di apatia artistica, Ricci si dedice interamente alla musica chiesastica, e ne composa molta e pregiatissima.

La rita ritirata e monotona che egli mesava, gli fece oredere una necessità per lui la vita domestica di cui scettra il hisogno, e lo disponeva a dare un addie a quella tumultunosa dei teatro.

Preoccupatissimo sempre della hella Lidia, divenuta italiana per mente, per cuore e per la maniera di sentire e di amare, le propese di spesarla: proposta che venne immediatamente accettata. e con entusiasmo.

Ecco la data della totale separazione dei due fratelli Rieci. Federico dai bel principio mai soffiriva le tendenza amorose oltremodo sputo del fratello per le artiste Beeme. Vi si opposeva sempre, e con un certo risontimento riprovara l'andumento troppo libero e poco resolare di Luizi il qualo,

nel campo dello scherro, rideva dei timeri di Effectico e travra puerfi titute le suo apprensioni. Ra dal nomeate che Lurigi peres la ferma risoluziono de spoaro uma delle Stoltz, alia sua velta cogli prese quella di separaris di heir, anche per mostrare agli amici cel ai comocenti di entrambi che egil riprovava sifilati, inconsiderate determizaziono. Ri increde che Pedescico dispo a mo ripettumente conc da quel purate comicassos a vodere qualebre cossa di tristo di di fatale nell'avveniro del fratello. Oh! como molta volte il curre è presego di fatoro disprazio.

Intanto tra i fortunati spesi tutto correva u vele genfie. La Lidio, non più fanciulla, rea la donna dal cuore ardente e dagli occhi appassionati, era già in algunya Ricci.

Depo qualche tempo la Francesca sentiva il bisogno di utirisi alla sonella, e presto la raggiunse in Trieste e si accasò con lei, facende tutti e tre con la buona ed affettuosa tundre del Ricci uma famiglia sola.

- In questo tempo il nostro maestre volle escinsivamente dedesarsi a scrivere musica sacra; ma non consecondo noi il genere di questi chiesastici stuti componimenti, credizmo non potere far meglio che riportare quanto l'erudito signer Dal Terno scrisso al proposito.
- « La musica secra era diveauda per hui le stroite di profesione, catolo pia chiei viede la populazione di Tricate saciire di besse grado e a frotte l'erti o faticosa via che mesa alla retusta bessilica per besari delle use ezata melodie. E multi, a carte fizile, venivan di tontano per udirio. Era questa ma prova più che ordiento della lore occollenza: Nelle opere di arte primo giudico è sompre il popole. Che salsegoo lo charamellate dei teoristi se qualle opere sone del popelo domnate?
- "Alcuni attribuirone a versatilità d'ingegne il fatto che, mentre di questi tempi egli era il primo dei compositori smusica, bulle, cogliesce puro invidabili, anzi insuperabili palme nel cantpo della musica religiosa. Nei dommo al prio-

cipio di questo libro ben più ampia regione a quest'apparente anomalia artistica. Resta che ora si tocchi del carattere narticolare di questa musica sacra, il Ricci velle che il senso veramente divino dello note ritraesse il divino linguaggio dei libri sacri. Non si lasciò trascinare dalla sua fantasia, talvolta shrigliata, a quei suoni ed a quei canti ch'era assuefatto a comporre per le scene; ma invece maravigliosamente. la padroneggiò, dettande nete più che mai adatte ad esprimere la forza ed il sentimento nelle sacre parole racchiuse. La sua musica sacra non pure è spoglia di ques motivi che richiamano spesso al peasiero le cose terrece, ma è tutta maestà, tutta piena di quel canto dignitoso e devoto, che anzichè distrarre la mente, la raccoglie a gravi concetti, e profondamento ci commuove. In essa sulla vi ha che sessiti, anzi mulla che pur ricordi quella febbrile ebbrezza che ngli esaltamenti trascina.

... Chi necherà il sublime del canto fermo peclesiastico? Petè mai l'arte musicale italiana e di tutte le altre nazioni vincere in sentimento ed in espressione il luttuoso canto e semplicissimo delle Catacombe e i trionfali espandimenti del Mapatificat dei primi tompi cristiani? No: il Rossini, il Mercacadante, ed altri illustri maestri, son che il Recci stesso, quando devettero trattare il sacro, nea poterono francarsi da smelle fonti primigenie, riconiarono i motivi da tanti scooli eseszerati, rimpastandoli ed abbellendoli, ma nulla più. Or stirà da vantaggio e francamente che il Ricci aveva sogra tutti conosciuta quest'arte di riprodurre i canti tradizionali della chiesa colla novità delle forme delle moderne scuele musicali. In una parola , egli disposò alla musica sacra i pregressi della scienza. Una prova ne sieno lo ben venti Messe che da lui composte ora arricchiscono l'archivio della cappella nella Basilica di s. Giusto in Triesto. Queste sacre municali composizioni fecero dimenticare le molte scritte ilai maestri Rampini e Farinella che la precedettero, ambo nell' arte rinomati. Sporammodo bella è la Messa pesternie

de exemirsi nel Natale. È dessa tutta melodia: un vero canelayoro: d'un tipo, di una originalità unica: i suoi canti. impropriati di novessima e caratteristica semplicità a sgoreuno de un' ispirarione vergine, purissima da influssi terraed, tutta effusa in celestiali concenti. Altro magistrale lavoro per arte e sentimento religioso è la sua messa di Reèrciera commessagli ed eseguita per la prima volta il 2 marzo 1853 per l'appiversario di esequie imperiali : il canto o Platramentazione sone condutti cen austerità singelarissima di forme, con gravità di accordi che spirane malinconia e famo dei varil suoni in essi maestrevolmente combinati un'estressione fedele delle narole del mestissimo rito. Va sueeiglments notato il Dies irue, funerea lamentazione che oltremisura ispirò il genio del Ricci. No primi versi esce in entre vivace con rapide mosse di violini, i quali tratto tratto appoggiati dagl'istrumenti di ettone, muolono insensi-Missente con trempli di mirabile effetto, quasi i gemiti dell'anima che si prepara al gran giudizio : indi la tromba luttuesamente squillando, prenunzia ed accompagna la voce del hisso, che maestesa sollevasi nel silenzio al verso Tuba mi-Posse, e s'accospia, poco poi, con magico effetto, a quella del tenera teneramente commossa. E queste due voci che dominum già tutto quento l'accordo funerco, non tardano ad esserre anfirmente dalla massa dei cantori, ed il canto procede allora dolentissimo sino alla fine, lasciando che ora la tromha gra l'obse fiebilmente ad esse qua e là si sposi per estinguersi poi con esso pianissimamente. Gli è questo un pezzo municale di massimo effetto ». \* L'arrivo in Trieste nel 1849 del fratello Federico distolso

\*\*\*Larrew in Trieste nel 1849 del fratelle rederico dissivice di mostro manero delle severe alamole, o riternati così estrambi alle fraterne ginic, presero la risoluzione di comporre a vicanda una munica giocosa sopra un soggetto intitolata Crispino e la Comerc. In quanta, tra le fortunate fortunati catatina opera, si fusero in uno le briose mobile; i vita-ciolani casali, le squisite e ben telcolate aranole, od i gra-ciolani casali, le squisite e che talcolate aranole, od i gra-

tioni bellisami effetti che sesi saperano ritrovara negli svati capopiosimetti, coll'arto che subdius commensionera possabetano, no venue foneri une apartito che hen pai derri modella si quatto gonore di compenimenti. Dato e allo pai di terra se Rendetto di Venozia, obbe il più fertanoto la testra e Rendetto di Venozia, obbe il più fertanoto la testra per la compenimenti della considerazione con presenta della considerazione con la carte della considerazione con la contra con la considerazione con la contra contra contra con la contra contra

Avodo mello parlato del merito di quest'opera tatti giarra mali masicali, a nei vari tompi sessedo stati segaro contencial, crediano che arrebto intulte il venire si tardi a farce pocretta datantica. Il plause che cese, dope venti ami da che certat datantica. Il plause che cese, dope venti ami da che nese dimostrazione dei suo vera serio, a dell'efficie che conese dimostrazione dei suo vera serrito, a dell'efficie che costatiemente produces in tutto le a civili nazioni, eve non può serte sunocaro il custo del bello e del vero nell'arrebt.

li Ricci fu invitato nel 1852 a comporre un'opera giocosa pèl Tentro Nuovo di Napoli, La Festa di Piedigrotta (1), scritta

(f) Nel 1935, regando in Napoli Govanna I, aconado la Ingreada, represenso di logo ed professiona susai diversa, e distanti l'aux dalle par persono di logo ed professiona susai diversa, e distanti l'aux dalle Parine. Fa su nonco collanza Denodelto de sidierra a Suella Mirra e Depubli, alla porta di Ghizziti, se senonta, Piètro, ne erwelta che nonca vita oblatra nasila chiesa dotta a. Maria dell'Aria sidiata di parta ecciolatti della gritta che mona a Personi, e la terra, ron monata a nane D. Maria, chila frangilia reale di Buratara, che veven ani ensantere della diano demonata, chia di Buratara, che veven ani ensantere della diano demonata, chia frangilia reale di Buratara, che veven ani ensantere della diano demonata, chia frangilia reale granteria del non della della contra della della contra della contra della della contra della contra della della contra della della contra della della della contra della della contra della della

Il popolo ampelitano, inclinatasamo ad osceparre la Vergine, prestando antera credenza alla citata creclazione, con vasti, oblazioni ed chemosane diche principio nel 1303 a cavare la fondamenta di una seconda cappella nel teogo allera dette il bergo di Chiasa, e propriamenta darampette all'antica grotta, e di ura furovata sotto terra la statta di una Riodona che probablimento devera apprariamen alla tretta nel dialetto natio. L'argonnetto è tratto dal nostre chirro poeta Marco d'Arienza, dialla festa che in Napoli con gran pompa si celebra nel giorno 8 estiembre di equi anno, o nella quale il nostro popole gridando, castando, deranado e mangiando si abandona a hallotrio e happrell'inque le vio che meano al Santuario, che per essero paste quassi all'imboccatura dell'antice traforo che no violgo porta il nomo di Gentta di Possandi, vien detto della Madonna di Piciliprote. Alla proposta l'attagli dall'impressiro di quel Texto.

rispose: Ricevo con vera addistationo il grazioso invito di a scrivera l'opera che mi proponete: questo patrio soggetto m' inebria e mi sorride tatto, che l'accette come dire a bocca baciata, lo considero come cosa mia, o mi aprenunci il cerrello a for che risca a vestifici di musica che possa di cerrello a for che risca a vestifici di musica che possa

esprimere gli usi ed i costumi di cotesto popolo si galo,
 al insinuante, affettuoso e ciarliero, » (1)

chia cappolita distrutta. Questa immagine è la stessa che al presente ai venera, non più mella medesta cappella, ma nel tempio divenuto suntunse col velgare dei secoli. La gente in gran folla accorre anche dat paesi limitrofi ad upirsi at Napolitani . An dalla vigilia o notte che precedeno il di della festa; ed anche i vicerò ed i sovrani pro tempore, in gran corteo, circondati da un popolo festante, ed in meszo alla soldatesca di diverse armi, rendevano nid solenne colla loro presenza la pia è religiosa cèrimonia. Dei Borboni che intervennero fu primo il re-Carlo III di Spagna, e dopo lui il figlio Fordinando IV, A questi successero a re dell'occupazione malitare francese, e, dopo la restaurazione del 1815. Fordinando I ed 1 suoi discendenti. Dal 1860 la festa è riciasta seltanto reliciosa, e la parte civile governativa abbandonò qualunque ava ingerenza od intervenzione di sorta. (Vedi Engenio, Celano, Capaccio, e le Scherillo che su tali fatti scrisse lunga ed trudita memoria). (1) Ecco la lettera che poi scrisse al d'Aricazo, quando questi gl' inviò il manoscritto del suo lavoro.

All'eprepio poeta signor Marco d'Arienzo.

## « Care poets

 Presa di respondere, he voluto leggere e rileggere iz tua graziosa e bellissima commedia, e sono rimusto eltreacedo contante; ma

Egli felicemente ottenne il suo intento; la musica rmsel si briosa , vivaco , piena di vita , di poesia , di belle immaginazioni, di novissimo melodio, che pur ora ricordano anche da lontano le notti di Mergellina, il cielo azzurro di questo incantato lago che si chiama Golfo da Napola.

la questa fortunatissima creazione Ricci è stato poeta, nit-

devi con me convenire che ho melle a studiare ner ben condurro tutt'i pezzi contertati. Se so dovessi dire quali sono quelli che più mi pracciono, dovrer parlarte a lungo; perció ti ripeto che mi piac-

- ciono tutti, e ne sono rimasto contentissimo. · Dal Macstro Moretti, che aveva pregato di darmi un'idea di tutta la Compagnia e dell'orchestra, nestrina risposta par è ancora arrivata Cello stesso erdinario strivo all' lliestre Mercasante , pregandolo di darmi un esuito deltaelio di tutto.
- · Non posso decidere la mia venuta in Napoli, la muale mi sarchbe facile in primavera e in està. Basta, vedegue se un reuscirà. Accelto l'offerta dell'imprésario Musella sul pagamento del viaggio di andata e ritorno. . Osservo che nell'esecuzione della commedia bisognerà della mu-
- sica sul pulcoscenico. L'impresa farà questa spesa? · florervo che si scritturano cantanti a tre mesi: sa vi è un nosto
- si polrebbe scritturare mia cognata per prima doung, che so credo. si trovi ora in Napoli. Potrei così darle la parte da Rata, Parlane a. Musella da mia parto (\*).
- . Tutto le conzeni sono belle, specialmente quelle al terzo atto. come pure il finale, il quarto alto ec. ec.
- . Mi dimenticava di dirti che il quintetto delle donne ini ha sorpreso, ma io studiando spero che mi riuscirà. · Caro poeta, mi hai dalo molto da fare; ma la commedia mi piace

Amico affez." Lenga Racca

interamente, e scriverò con placere. » Trieste 4 ettobre 1851.

Addio.

(\*) La cognata del Ricci, alla quale voleva affidare la parte di Rita nella Piedigrotta al modesto Teatro Nuovo, era é nota come la celebre Stots, una delle poche che al momento spiendono prime spli oruzonte musicale.

tere e somme compositore. Na nello prime sere l'accoglimente fu tutt'altro che festosissimo, e per niento aguale al merita della musica; non per partito contrario o per malevolenza, nerchè Ricei era nel cuore e nella bocca di tutti amato e rispettato; ma prima per un po'di lungaggine, cui subito si riparò, e poi per le dicerie ili pochi pedanti od invidiosi che non sanno travare il bello se non nelle regole imparate a seuola. Le novità introdotte dal Ricci nella Piedigrotta, che da questa vennero giudicate licenzo, non erano che il risultata della sua lunga esperienza, del suo gusto, del suo squisito sentire, e del progresso di quell'arte che le rese gran maestro. L'aver fatto spesse volte di meno delle cadenze convenziozali nei pezzi capitali, il novello impasto dato ai pezzi concertati e d'insieme, la variata tessutura dogli altri, ed una strumentazione in alcuni momenti tutta sua originale ed anche qualche volta strana ed azzardata, furono le principali coluc che i maestrucoli gli addebitarono. Ma egli con la cuscienza del suo saper fare, ricordandosi del Dantesco Non ragioniam di lor, ma guarda e passa, copportò coraggiosamente la dura preva, quasi avesse voluto dire por tutta risposta ai suoi avversarii: « Ora vi lascio abbaiare alla luna: era done di me, gli altri che verranno faranno come me ».

Sera per sera il ciele ai diradò: l'opera fu a pose a pece capita e gustata, e crescendo sempre più nel successo, attrassa per 374 rappresentazioni consecutive un pubblico namerosissimo; ed lo il passo dire, che se non assistei a tutte lo 374, per una buona metà di osse non vi unaccai di certa.

E giacob delle moltissime opere del Ricci stimate ed apperazale, applaudite o riprovate in quasi tutti i testri dei due mondi, e giornalisti e critici decuntarono i trionii e le cadute, perciò no della sola opera di Piedigratta, che fia sopra le napolitane scene la più fortunta ed applaudita da tutte de classi che in se racchiundo questa popolalissima città, di tal opera uneclaimos fare una breve ed accurrat distamina.

Nel primo atto, dopo il coro d'introduzione di genere po-

pelare, o per dir meglio tutto napolitano, pel modo come il compositore è riuscito a scolpire al vere l'indole del nostre volgo tanto portate alle feate, viene un'aria di Descalione, indi una graziosa ed clegante serenata per due voci tenore e basso. Achille e Reuso, istrumentata con quartetto pizzicato ad imitazione della chitarra e due flanti. La frase di questo bellissimo pezzo, oltre all'essero pepelare, ha una tinta espressiva lesale, che produce una gratissima mancessione nell'apimo di chi l'ascelta, e può direi veramente una serenate modello nel suo genere. Segue un apartettico e corn. cd entrambi formano la stretta dell'introduzione; ed abbenchè sia un poco lungo, e d'idee non nuove, pure pel brie che vi domina, neg lascia di produrre un graziose effette. La cavatina di Polifemo nel primo atto è un pezzo molto facile: can idee popolari. Nei quartette finale dell'atte prime con seli uomini, vi seno molte idee e molte ripetizioni. Se queste pezzo si accorclasse di una buona metà, diverrebbe piacevale ed abbastanza vivo e di buono effetto.

Nell'atte secondo, l'endonte della exazina di Ritia in feminore, orte notata un gramonismo perichien offiate alla seconda dessa, à di bellistimo effette o produce grata impressione. La sortità di Cercia com core è un pegaro di eleguato fattura. Bello il parlacia seconspapsate dei richimi sincepati, e seave la melada del core a bassa vece. Il quintatto finale dell'atte secondo pud diria veranente um dello pià belle pagino del Ricci: fattura magistrale, impasta ermonico, distinto, fraseggie spicacio e sobrio, dispositione della voci perfetta o dopne davvero di un silieve educato alla grando secola di Ripoli; ideo norsaino, i particolero mella stretta in mi suoggiore tempo puotire due, per la gradazione del colorite che motte il bra in chunque l'assolta.

Apre il terzo atto un piecelo cero, e dapo attacca subito la famosa terontella con coro, forse la più geniale e la più volutiuesa delle moltissime finora composte: tipo vero di grazia e di eleganza. Le frasi sono nuove, caratteristiche, e di un brio tutto popolare, con uma certa tinta melanconica, tatta propria di questo genere di componimento, ed è strumentata con guato e bizzarria. Questo pezzo, che può dirisi creato di getto, è un piccole capolavero dalla prima all'ultima nella

Per fare nei il contrapposto e come un chique ascura per l'effetto del quadro, la conzone e coro che auccede è noca cesa, nerò un'altra che le vien dopo per voce di tenere in si bemalle quattre due è bellissima per ispantancità d'idec. di condotta son comune , ed in perfetto carattere : la ripresa della prima idea fatta dal coro da molta vita al perzo e produce grande effetto. La conzone del cucuricà , chichiricht, ed il seguito che forma il terzo finale, possono chiamarsi niuttosto una seguela di scene popolari, che se vengone ben rappresentate non lasciano di produrre grate e piacevole effetto in Napoli , perchè serbano un certe carattere locala e delle forme e tinto tra non convenzionali ; e nessume meglio del Ricci conosceva il carattere, l'indole ed i cestemè del nostro popolo. Le idee di tutto questo insieme, non sono le niù nuove davvero, e sono anche ripetute di tronno. il che produce un po' di lunguggine , senza la quale forse l'effetto sarebbe maggiore,

Il quarte atte non regge in paragone dei precedenti, ed per la severchia bunghezza del pezzo di commodio, como per la povertà d'internzione. Difettora poi è la marcia militare in icupo ette esi, che megjio potrebbe chiamarsi canacae pepolare. La frase vince ripettuta delle parti principali sino al forte di tatto il cero, e così ai chiade l'opera con languido effetto.

Ad esta di ciù la musica della Piedigrotte è vivasissime, piece di la fivie e di forza comica, ed adorna di quel pateire tante insito al carattere dei Rappeletatili Ed il fatte certo è che dopo 47 anni da che fit composta, la senti sempre cantere dal volgo, è divenuta popolare, è il patrimonio di tatti, ce opi qual volta si rappresenta nel pubblice testri, la folla

riunta accorre a sonicia e risealirla ed applaudich, come of sessi liprima gierno della sua rappresentazione; ed è grazino esserare che mentre l'attore canta la sua parte sulla seccea, da l'onde della plete o dell'ultilior ordine dels paleto dell'ultilior ordine dels paleto della pleto dell'ultilior ordine assiste tree (cost che molto mecomoda i vitical) le medesimo cantiliene, che paro si tramandino tra noi di generazione in ercorrazione (1).

Oh! che bei trionfo per un maestro quando può scrivere un opera come Piedigrotta!! Dopo tanta universale appro-

[1] Quest'opera, rappresentata nel dicembre del 1869 all'Ateneo di Parigi , non ebbe che un meschino successo , come a me scrisso la stesso Federico Ricci nella sua lettera del 5 gennajo 1870, della quale rinorto il seguente periodo: « Anche invitate non he volute assiste-- re alle nemere della Paccioratta, prevedendo che le cose non poa tovano andar bene, anal doversao, como displacevolmente avvenue, e andar male, malimimo Figurati , mio caro Fiorimo , che il poeta e che tradume l'opera nell'idioma francese, nella sua stranezza ha e cambiato tutto il soggetto del libro!! sostituendone altro a piacce e suo, e toglicado così alla commedia il carattere ed il tipo nazionale, a come l'avenno ideato e maestro e poeta, per cui l'effetto fu intio e altro di quello che ognuno si aspettava. Il sig. Wilder, ch'è stato e il manipolatore di tutto questo musiccio di cattivo gusto, si perz muse sutroducre sulla stessa musica degli spisodii figora luogo ed affaito estranei al soggetto, che gran terto apportareno alla proe duzione. Di più fa commesso il vandalismo di un sol pezzo di mu-· sica farne due . ed empietà simili. Di poi dell'antico libretto ba. · lasciato tutto quello che doveasi togliere, cioè que'personaggi rad-« doppials the parlage sempre a due ( difette per altre del libretto e napolitano, che Luigi d'accordo col poeta D'Arienzo avevano die visato modificare), togliendo poi con poco giudizio ed a spese del e buon senso quello che lasciar si doveva , cioè il colore locale del a dramma e la trata di quei personaggi, tipo vero napolitano , pera dendo così il conto per cento dell'effetto. Bopo subila una si fatale · tranformazione, pues bene immaginare qual risultato poteva e doweve avere la povera Piedigrotta! lo che nou volti assistere a nes-« suma pruova, non ho visto lo scampio dell'opera che solo quando « era impossibile salvaria dalla tremenda caduta ch'ebbe. »

vazione, chi più felice e niù beato di lui?.. Stimato, amato, carezzato e rispettato da tutti e dappertutto.

E pure, pochi giorni prima della sua dipartita da Napola, fu assalito da una profenda malineogia, ch'egli voleva nascondere a tutti , ed anche a se stesso : e dagli amici dimandato quale ne fosse la causa, rispondeva ignorarla, interamente ignorarla.

Chi sa se un fatale presentimento non gli gridava nel fondo del enore, che era l'ultima volta che rivedeva la sua diletta Napoli?

Ritornato in Trieste, lo spirito triste e melanconico che costantemente l'aveva seguito lungo il viaggio, contro la sua natura e la sua volopià si era futto padrone dell'anima sua. Egli, se non per liberarsene, che già lo eredeva impossi-

bile, ma por distrarsene alcun poco almeno, pensó che il meglio da fore era di riternare alla cetra dei profeti. Dopo il risc il pianto, tale è la vita!... Lui fortunato che

nel piante e nel riso sapea esser orande.

A questo punto credismo utile rinortare per intere quanta è scritte dal signor Dal Torso sulle musiche sacre che da questo temno in noi egli comnose.

« Revenuto il Recci a Trieste, gli balenò tosto alla mente il peasiero di porre in musica anche tutte quelle parti dell'Uffizio della Settimana Santa che solevansi esegure in core a canto ferme. Buona parte di questa fatica era grà compiuta; non trattavasi che di raccogliere, connéttere e rivedere, E quivi appuntó tatti i suoi pensieri filosofici ; non oblià mai che il soggetto era tutto sacro, talchè non una nota fe'traligeare in legiosità tentrali , non un santo concetto rivesti alla canzone del mondo. I motivi or semplici e stringenti, or maestosi e gravi, spiraron la fragranza de cedri del Libano, il dolore profundo dell'ultimo rito, e la mestizia inenarrabile del Calvario. Lá è questa una dotta musica, degna d'altissima lede, varia sempre, e sempre nondimeno uguale a se stessa: dalla domenica delle Palme a quella di Pasqua si 55

trae giorno per giorno con sempre nuove ispirazioni. Divisa in più parti, quelle si compiono l'una coll'altra, talchè se alle vario Messe di essa settimana sunto, si aggiungano a lor luogo i canti corali, se no ha un tutto perfetto, un libro, un nnema di musica sacra. In si onerosa fatica non gli è mai venuta mene la musa dei sepoleri e della croce; anzi sembra che a misura che elaborava i varii canti, il suo ingegno vic nih s'accendosso o pigliasse forza, l'immaginazione afferracce muovi prodici, o vani che il pensiero spiccasse solitaran e snorbo d'istrumentazione, o vuoi che da essa sostenuto, forgendo il deserto dell'anima, si levasse nieno di colorato e d'espressione a vagheggiare ne cieli una speranza. La prima volta che questa musica venne tutta quanta eseguita fu nell'aprile del 1854, e tale profonda impressione ella fece nella popolazione accorsa ad udirla, che da quell'anno in poi nei mesti giorni di Passigne le vaste e doppie navate della basilica di San Giusto riescon troppo anguste a canire i devoti. " Onal tempo era corso mai sì acconcio alle nenie sacre?

Quando il curre chibe pui d'allora hisogne della religione e del lanente de protoft? E qual anima sentra più del Ricci le umane rendure, e magine del Ricci potera spoarle sila cetra di David? Il raso el il punto si iecetno quaggio, e già il accento fin da prancipio che il Ricci cra per instara incinsato a quasto trapasse di sentinazzi, che piòno a lajuni si duprarta e nennei. Il sepolero sono la forsa i nuoi gogli e le sue rose? Il martiri non lanno sach essi la lore corrosa di l'arto risono il Ricci, sono maestro nelle medici dell' all'egeraza, era marvajitoso nella musici ascra. Nel sono di Riserere, che matessamento delborate non pur coto, na vince quello del Zingarelli, in ciò alunno che sonza allonhamari.

dello stilo exerere, arieggia a maggior melotta (1), sulvi la

(1) Mi permetta il signor Dal Terso di non dividere punto la sua epissione, che rispette, sul paragone e sulla preferenza che intende dare al Miseeree del Rites su quelto dello Zingarelli. I paragoni sono per lo più odiosi, spetajamente quando cadone sapra momini di

pieda è la speranza piena di rimorsi del monarca peccisione, nel Dies irre coderi il sucold suchevira i non rimordi esso che nude e sepolarni il irror; nello Lamentazioni di Geremia ti piereta accoltare il diroccar delle mutra di Sioneco, la strict della madri cha dissuco non latta pea tanggo a spenance dalle loro poppe si famelici banhani, la stricher degli incendii, il reli disparato di un popolo che vuol cadere notto le revine della patria. Un acero rihereza mi riscrevara e vene, e la antiche volto di Sion Giusto, su cui gat passareno ben quatsfordici secoli, mi parcano nella plor occarazio più conerande a nella loro nella la principa di un popolo che ora non fia più patria rel treno nel altare sulla forra. -

In questo tempe venno dal Ricci proposta l'istituzione di una scuola di canto caclessistico el accadenzico, ondo in essa venusere odocati quei giovanetti che poi devazone esperire le son unsiche exerce; e quantunque tatte le autorità municipali ed ecclesiastiche triestino conocressero d'accessistiche all'attime soppo e la scuola avesse glà cominciate sottle favorevolitzimi anspecii, pur nondineno per hanse tirrider e per lateras di meschui mensettuno ci che per progetto velevano denigrare il flucci, e per tante altre contargirità, pos si chipera i risolatiati che dal Ricci; al attendovano.

Tutte queste perspezie comuciareno ad alterare la sua

gua risonama e valore. Io conoco Il Mierere del Biccl, che è indibitaturante un ultilission componiemento degno del falo sen nome. Quello dello Zingarelli, però las uno riputatona manialo; che da un merza sendo in amissione contante, o di esperiemento helio per la una camplicidi, per la sua hervali, ed a sultimo per un'inapprosibalis disposiziono dello quatter vuo, ci per pomocos un magno esfinto; e questi acte di siaparre lo vuot, como ivatti sanno, per uno des prep pri mienta della Zangarelli Potromon per antattere di accordo col diguer Dal Toron, dicharzando due capitavor i due Miererti in quattino, un antetre quello dello Zingarelli al eccodo poste, pari perdua l'erabilita universa della Miemere di Lulya Ricci, non no pequeno faria, del conta della Miemere di Lulya Ricci, non no pequeno faria, del conta di della Miemere di Lulya Ricci, non no pequeno faria. anlute, per altre nea valuitationa e che deperiva ogni giorna di più. Equi errat addessate mellistante faithes apperieri alle forre della ma eth, con vecchia di anni, ma assai logorata da una citta perspetatos; prerbe della regi debbiggi che lo lograno. Testro, alla Cattedrale, alla sopraddetta scuola che diriggi a sinistra, dando partucolari letioni. Il fratello Federico, au intestra, dando partucolari letioni. Il fratello Federico, con il romenic che in ogni anno aveva di vacanza le Pietroburgo e che vaniva a passare un Treste presso la buona unafer e il fratello, restrava addolerazissimo velendo il suo luigi in quella vata di laboriesa e affaticata e molto superiore allo suo forre.

In lotta continua col suo focuso carattera e coll'amor proprio di artista, sembarara oppresso di ase mano di lerro che gli pearax sul capo, ed egli esativa il Bisagos di una divagazione. Propiria giunes quella dell'instruo riccutto di ecerciti in Praga, ova nel giorno 6 luggio 1838 doverazio solomizzare il cinquantesimo anno dalla fendazione di quel Conservatorio, dal quale nel periodo di nezro secolo eraso naciti tanti grandi utilità e celebri compositori.

II Nicci, aspendomi in Yonetia, dande anch'in dowen numwere per lo stease oggetti a Praga, mi scrisse lettera affettentissium, premuradomi di partire subis per raggiongeria in Triente e proseguire lusisme il viagdio. Il narre tempestoson uni permis di fare la traversata che dopo dun gioni; aspena arrivato in Trieste, mi recu all'inderiza dello dalo mi avue dollo sua ablitazione e la treval partite per Vienna, ove lo raggiunti la dinanai, e lo riavenni in compagnia dell'orgerio mestro casalter Lauro Rossò. Qual fa il contento di tutti e tre nel rivederei, abbarcearaci, quasare a ransogna tutta la nostra vita, dall' alonanto del Collegio sino a quel punto della nostra riuninose in Viennat Mi mascano le parole per farne estata la descrisione. Irrequisto come era di nan natura, il Ricci volle affectare di un giorno la sugi fue a Praga per unitri presso do susse infini della famiglia della meglia, che colà l'attenderno, el laisiono granza, come quati del pare, il convenento pel nontro ricepanza, come quati del pare, il convenento pel nontro ricevinento. Il Rossi cel is lo raggiungomo il giarno appresso, con la terciamo alla statiane della ferrovia prante per ricerecci in compagnia del chiaritaino Giovanti Genfignia, maestro in quel Conservatorio, fratello dell'illustre compositore de Canti tescasi, deputato celà per fare gli onori agli artisti titaliani che vi si recurso.

Quella settimana trascorsa in Praga, e tutti e tre le dicevamo, fu una delle più belle e delle più felici della nostra vita: eravamo sempre insieme, ricercati da tutti, tra lo feste della curcostanza, gl'inviti ai pranzi, ai teatri, alle accademie. L'essere in continuo consorzio coi più cospicui artisti di tutti i paesi, ivi convenuti, era cosa davvoro da inebriare e far perdere la testa. Noi tre Italiani, e pel nostro facile conversare e pel brio del carattere meridionale, firmmo . forse a confronte di quelli delle altre nazioni, i più festeggiati. Le più gentili signore facevano a gara per avere nei foro saloni, nelle loro feste, nei pranzi, nelle conversazioni, nelle passeggiate, ed anche nei privati convegni i tre Italiani. Il Inego più assiduo del nostre ritrove cra l'Isola bella, detta Hola di Sofia (1), ove le più distinte e le più cortesi padrone di casa, Maria Michel e Lorenza Donbek con la gentale figlia di costei Leontina, ci colmavano di favori affin di renderci più piacevole e gradato quel poetico soggiorno: favori che a noi ginngevano niù accetti nel modo affettuoso e sincero col quale le donne Boeme sanno offrire ospitalità a forestieri. lvi spessissimo si pranzava in mezzo ad un giardine sparse di fiori, circondato da un lago, da un ponte, da una cascata, in somma formante un insieme romantico di vero incantesimo, in compagnia di tante care persone di ambo i sessa, che per

<sup>(1)</sup> Essa si denomuna Sophien-Insel, a presa un tal nome da che l'Arcaduchessa Suña fu ad abutarla, ed è il lungo di delizire di quelle rispettalniss-ime dame.

essere graziose cen noi, ci pariareno cemper della bella Nipoli che qualche amo prina a reareno visitato, di Posilipo, di Sorrento, del Vesserio ce., non eschul tampono i mercharoni; e tutti a bella posta colà riumiti per rallegrara la mostra presenza ripoterano a coro: al l'ure Nispolitasi hastano a cusi solì a sveglisre la freddezza boema, a tenere allegrano hegiata. e Stil etar Nicel rideta a sgamaceirari, mangiava sempre, e non si susiava mui di godere della vita, quast presago cha berro devete acestro per Inti. Quel pochi gierni vissusi in Praga furono una tera sospensione al malero che lentanesta lo minava. Dopo not igorizi di questa licanterole dimora, terminate lo sphedide feste mosicali, gonno di nol ziprese la sua via (f).

Il Caviller Rossi mose il primo per Milaco alla direzione di quel Conservation cheva succina rapprenstanto in Praga; in per Presdi, continuando il mio viaggio artistico per il Germanio: e Risci per alquatti sitti gienti rianse ce al suol di famiglia in Praga. Il giorno della mia partena volle accompanzami sino alli statatione della ferroria: Egli nor cer a allegro come al solito, ma tristo e tacitarno: espoggiate al mio Braccio, mi stringera fortomonie e ocontinistramento il name de asserta in una copa melaneosia, non rispendera ob anche alla varariate cose che per distrarlo in gil domandavo. Si di il seguate della partenza. De l'abbraccio con vera effusione di corre, egli dicco: Addio, addio, saio corre Ricci; a risederzi, e prato. Egli interromposodomi, risposomi: E

(1) Not latande come l'egrapio shiptor Fétis, cho per la siona schamilt ent fing Furitati in Praga sopsa valle che coccisione d'institution de noi, abbis postato dire che in qual tempe Luiqi Ricci breveraza giù matione nel Manaconio, che hona Luiqi, ha Pelericho finase in quille città coorenato. È siates discramento per posta menorimento del composito del common del com

quendo e dece?... poi si tarque un momento, e fazandomi un mestamente irparea dire: Addes, Parirao mio, a mestamente irparea a dire: Addes, Parirao mio, a sodreno più... L'ultimo albraccio io l'eshit confuso calle tuno degrano. Poerce anice anice! il cource glielo pressaya: che una ci azanume rivedui più mai; o fore ancho di pressora calle tuno di carantimo rivedui più mai; o fore ancho di produto, deven riteraran in bona divarrao aspetton, domente!! Mi cadde a control di canton di carantimo col un consortione di desta prantale i...

Di ritorno il Ricci in Trieste . non si mosse più . devependo sempre triste e pensieroso, e trovando qualche sollieva alle sue, più che fisiohe, merali sofferenze, e nella solitudine o nelle continue carezzo che i suoi gli predigavano. Però un'idea fiesa che non l'abbandomva mai lo rendova cupe o tacuturno. Egli guardaya don dolore un'opera che da niù tempo avea composta e che grasi dimenticata giaceva nel suo armadio. Era . come egli diceva . la sua composizione prediletta , l'ultimo parto del suo fecondissime ingegne. Mille diverse idea gli frullavano per la mente. che sperava realizzare tutto col solo far rappresentare il suo Diavolo a qualtre, la questo state di cose, venne ad anriesi nel maggio del 1859 in Triesto quel leveradro teatro l'Armonia con onera e ballo. Al Ricci si sobiuse il cuore alla speranza: i suoi fervidi voti vennero appagati: egli ebbe finalmente il contento di vedere escapita su quelle vergini scene quella sua opera, per la quale nutrava tanta affezione, e che ebbe il successo più clamoroso, più entusiastico, la sera del 16 maggio 1859, mentre il pubblico fuor di se nel contente , divideva cel maestro , che apprezzava ed amava, tutte le sue emozioni e le sue giole nel trionfo si nieno e non mai udite fine a quel tempo in Trieste. Noi non possiamo entrare nei particolari di quest'opera che punto non conosciamo: ma volendo che i nestri lettori abbiano mialche idea dei pregi di sueste lavoro, stimiamo riportarci interamente a tutto ciò che il più volte mentovato signor Dal Torso ne seriese

« Apertosi nel maggio del 4859 questo leggiadro teatro l'Armenia con opera e danze, il Ricci ebbe finalmente l'isperate contento di vedere su quelle scene eseguita applia sua erera da bueni artisti (f) che la pesero nella miglior luce ner essi nossibile. La sera del 16 essa fo fatta dono del pubblice, e festeggiatissima da un affollate aditorio, norté gioie inebrianti all'antor suo. Non sauremme dire quante volte ei fosse chiamato al proccenio da clamorosi evviva. Quella bella musica aggiunse una fulgida gemma alla sua artistica corona. En esite trionfale e daddovvere meritate; chè l'egregio compositore profuse a larga mane in questo brieso scartito e idee musicali leggiadramente avolte, e cancetti armonici benissimo imaginati e condetti, e melodie nuove e varie e direaumo anche soprabbondanti, poichè stante la eccezionale lunghezza del libretto, egli dovette porre a lunga ed istancabile contribuzione la sua fantasia senza punto afflocegrai. Ed è mirabile come il Ricci avesso potuto tento egregiamente trar profitte di un libretto della fatta di questo Diavolo a quattro, che quella buon anima di Gaetano Rossi gli avea posto tra mani. Sonvi intere scene musicate con comica vivacità maravigliesa; è d' arie, duetti, ceri , ei è piè del bisogno, tutti di un pregio sopra il comune. Vè un duetto graziose per soprano e contralto di sicurissimo effetto, foggiato nella exhaletta su quello mirabile della Semiramide del Rossini: y'è un superbe finale, e perfino l'immaneabile tarantella. In brevissimo, la è una musica pregevole d'assai, vittoriosa a studio di tutte le difficoltà dell'arte, ed ove scienza, immaginazione, novità e naturalezza si denno la mano. »

Fu fatale per lui questo trionfo, e micidiali del pari gli farono le molte e ripetute acclamazioni ed avazioni, le quali, perchè aumentar non si potevano, si rimovarono tutte le sere, e l'obbligarono a presentarsi quasi in ogni pezzo al presecció

 Eran questi la Galli, soprano; la Lucioni-Landi, contralto; il Vintealelli, tenere, l'Orlandi, baritono; ed al Compi, basso connes. per ricevere da un pubblico, disemile entusiesta, fenestico quasi per lai e per la sam masica, nuove lestimioniane di ammirraises e di atima. Tali spontance, unusimi e climaresa di munistraiseis per che avessare dovinto produre se conse tante di mostranicia guere che avessare dovinto produre se conse tante violenta nel una cervalia, che nella quarta rappresentazione dell'opera, in una delle tante vulto che emen chiantaca al presentando e la pubblico, come velones dividere con tin gili appianti che gli ai tributavano. Scaltete d'immagiazatione, calde della febble del delli cisto una vocchiala prematara, la sua ragione sensibilmente giorno per giorne si alterarun di sile citrara a abbettatta.

Vano rinscraco le attenzioni e la indefense cure dell'arte calculare, acade solumente per midigare fu per le sua bellenti esaltzacioni. Il suo atato richiedror l'assistenza di melle persone, o icoltre i luoghi abatti ed i mezzi ende utare alcuni runciti all'uspos indicati, ed impossibili a praticerai nelle case private : perziè venne, dagli antici tutti e de più cospicoti personaggi d'Iracte, consigliata in fangliri di collecatio, e preste, nel famoso manicomio di Praga diretto da quel detissimo medica che è il professore Köstl. Avvertito immantienati di tuata sciagura il fratello Federico che travavasi a Pietroburgo, sollecitamente accesso in Triesta, donche, mito alla mogite e alla cognata Siolz, prendendo la più dara e doloroses delle resolumori, mu necessaria, e la sola che restava in qual miscrando satto dell'infermo, trasse il povare Luigi nella capitale bosom.

Ivisituate in quel triste e malangurate asile dei dementi, era affidate non solo alle cure, na alle spontance sollectimdini di tutti coloro che erano addetti a sorvegliare e ad assistere gl'infermi, e che volenterosamente vi ai prestavano.

Nel bel principio il male fatale sembrava arrestarai e prondere un avviamento migliore; perciò si aumentarono lo selo e le tenere premire di quel valentissimo medico, cui balenava ancora una lontana speranza di poterlo salvare. Ma dopo qualche gierno, ricaduto in un letale abbattimente, e prostrato di forze com'era, minacciò pur troppo usa prossima fine!

il 31 dicembre del 1859 fa giorno di gran luste per l'arte unuicale italiana a per la città di Triesta. Luigil Rucci sile era 8 e mezza o. m. lacciara questa terra per accontre in quella armacione colestalia reggiori, or attendenda per riccursi s'italimo gran mestro italiano, l'emulo de sual triond e ciclin ana glaria, Gastana Donizzetti, dicci anni prima trapazzata e merta per la tessa causa , o della estemo unida di che egli fin spenta. E vada conse il genio spesso è protesta: Negli ultima suou anni, trovandoni littori in Traste a presentendo la sun prossima tino, sovente soffernandesti di-anzazi al ricarta di Donizzetti che avava nal suo abietta, o contemplandolo a longo, prorempera in queste parcie di done e quasta di disperazioni e: 10 famiri comi essetti :-

I suoi funerali in Praga furono modestissimi; non così quelli che la città di sua elezione disposo in onoranza del suo gran nome il 19 gennaio del 1860; che anzi fureno tanto sontuosi e selenni, per quanti titoli egli acquistate aveva alla pubblica atima: e volendo dare non solo no bel segno di affettuesa gratitudine ar viventi col delere e cel lutto di guesto giorno, ma tramandare ancora alla cara memeria dei posteri come Trieste sapesse onorare anche i figli adottivi, che lustre, gioria o splembra apportato le averago, ebbe lungo così il funebre rito. Bul Teatro Grando prese le mosse il lungo corteo, ch'era formato da cento e conto poverella dell'Istatuto di beneficenza (riconescenti al defunto che a luro vantaggio si sta prestato in parecchi concerti), dagli artisti e coristi del teatro, dalla numerosa civica scuola di canto ecclesiaalien, dai professori di orchestra, dalla militara banda musicale della marina, e da una straordinaria moltatudine di cittadini accersi spontanci ad onorare la memoria d'un tanto nomo; i quali tutti sfilando a due a due, venuero condotti. dal maestro Bota, che li precodevo, alla cattedrale di san Giusto.

## - 879 --

Sulla porta maggiore della vetusta Basilfea, messa a graaragha o rispiendento per numerose foci, leggovasi la sequente iscrizione dettata dal cavalier dottore Pietro-Händler:

## LUCE PERPETUA REQUIE ETERNA A LUIGI RUCCI NAPOLETANO DI NASCITA TERGESTRIO DI ELEZIONE IN OGNI GENERE DI AIMONIE PER NODI MIRABLIASSIMI CONOCIO DI DI LIVILI DI LIVILI DI LIVILI MORTO LI XXII DIC. MECCLIX DI ANNI LIVILI.

Nel mezzo della maggior navata loravasi un superbo catafalco, a destra ed a manca del quale spiceava la seguente fecruzione latina, scritta essa pure dal sullodato ithustre archeologo:

ALOYSIO RICCI

PATRIA PARTHENOPE

BOND TERGESTE

SACRORUM MODULORUM

IN BASILICA AD DIVI JUSTI M.

MAGISTRO EXPERITISSIMO

IN MUNERE DEFUNCTO

CONLEGAE IN MAGISTRIO

FIDICINES CORNICENSES CANTORES

JUSTA PARENTALIA

PERSOLVUNT

Dai quattre lati pendevan bandelle bianche elle vennere sestenute durante la fonzione da mestri Searanella e Saverthal e dardistruttori del curi Desirio Rellocolin, montre

all'intorno stavano collocato le coristo vestrte a brune.

A celebrare la santa Messa si prestò il Preposito, e vi
assisteva il Vescovo con tutto il cloro.

Bava al funchre rito lustro maggiore l'interveuto del Podestà, di cospicue autorità governative a cittadine, e di strabocchevol numero di persone di ogni classe, convenute al pictoso uffizio.

Per tale lutiones circostanza veiva saggiamente proposto, cal uno discopio menstro Rota, he poi digramente gli successe nella direzione della cappella, la mensa di requio del defunta che ritierni come capolivorea. Concersero all'escuzione i principiali artisti di cario, i ceristi, non mono che l'orchestra del Tentro Grunde. L'onecuzione fin perfetta, ammirevolto.

Pu anche felicissima idea del maestro Rota d'innalzare al Ricci nell'atrio del Teatro Grande un monumento che ai futuri le ricordasse. La proposta venne accolta ed acclamata dalla deputazione del detto teatro e dal nubblico triestino intere. L'incarice di scolpirac il busto fu affidate al chiaro professor Ferrari, e quando venne inaugurato, fu tenuta un'accademia su quelle medesime scene ove vivente il maestro italiano aveva raccolto tanti allori. Il busto, dall'atrio trasportato sulle scene, e scoverto in mezzo ad una salva di unanimi ed interminabili apolausi, venne coronato di lauri, e un coro di cento voci e conto tra artisti e dilettanti, scioglieva un bell'inno funebre , a cui successe un concerto di pianoforte, arpa ed armonio, sopra i metivo più faveriti del Ricci , composto dal sullodato maestro Rota, di bello e toccante effetto. I distinti e chiari artisti che si trovavano in Trieste, la Galletti Giovanoli, la C. Pech, il Tombesi, il Monari Rocca e Luigi Pioravanti, eseguirono dei pezzi staccati, che resero il trattenimento niù gradito e solenne.

Tutte quaeto in questa intuoca circostanza fo operato dal maestre Rota, mostra chiaramente le rare virtu che l'adornano, e tra queste la gratitudine cho serba pel suo mocstro ed issitutore anche dopo morto.

Luigi Ricci lasciò due teneri fighuoli: Adelaide, vaga fanciulle di nove anni, e Luigi che ne contava meno, mostrande già un ingegne straordinarie per la musica. Egli camminando, come è da augurarsi, sulle orme del padre, sarà preata altra compositore che apporterà onore e gloria all'Italia.

Il Ricci nos selo fu citimo padre di famiglia, ma fagio afettuose, o bentral ed anoreso fratello. And dimenso sumer la madra, che dopo la morte dal padra susceiò al suo edatico; amò i suoi fratelli e, con ispecialità Perden, dopo averte assistito e guidato coi consigli o cell'esempio melli aparare l'arte difficie del comporre, lo volle fisalmente compagno nella gioria, scrivendo insismo dello opero dopo il lode e di zuminiziane, et ra queste la più fortunata Crispino e la Consere, che, como tutti sanno, da parecchi ami sia faccado di giro del mondo.

Il Ricci fu parimente generoso con gli artisti disgraziati e caduti in hisogno, che con delicati modi soccorreva, a tal punto che niuno arrossiva di precentarsi a lui, ed egfi li mandava tutti cousolati e contenti.

Luigi era bello della persona: avera frende alla, se call perrea spiendere il genés (Peccho nevo, mobilissimo, scintilinate; il portamento france; gil atti, l'aspetto, futto quasto di nigirato. Pettava sempre pullitissimo, ma con cetta originale sperzataru artistica; harba e capelli gminibente incolti, sono artimati mai; un cappello di fello bianco a larghe tene, qualumque fosse la stagione, une che nella sona singularità corio e rone fissare in lei lo sguardo, cumo per simpatica attratione, era cosa impressibile.

L'umor del Ricci fu sempre guio e vivace in gioventà: tale anche (salvo qualche divario) nell'età matura; se non che negli ultimi anni più serio meditazioni lo facevano di tanto in tanto triste e censieroso.

Il Ricci era adoratore delle tre glorie italiane (a parte l'attissime Rossimi), Bellini, Donizzetti e Verdi: il chiamara grandi maestri, coi era d'uono (egli diceva) far di cappello per il loro genio musicale: stimava Mercadanto come gran ceatrapentida gratico piutosto che escenifico. La musica che non gli nodara a sanque ra quelle di Piccii Parlara con cele non gli nodara a sanque ra quelle di Piccii Parlara con rispato di Meyerheer, ma prodilaggera Nozart, e le suvra per il glis strume e aputo campione della Scuala Alemanza. I suoi sascenati giodizii non si aggiranna sollanto inucrea qui ennali, ma bezancho i siculori contente son ggii reggia che pullularano si muel tempi cen più o men vigoria sul sando d'Ilaz. Compiangen en ei giransi solutri in sunada d'initarta, antichè cercar di formarci uno stile lors prepeto; e no biasimana oltre qui redeve le tocchenze, e la sunaina continua di fare oppre più assardante l'intruscettazione, maniera che oggi si anta. In quan tutti i neveli compositori.

Egli ebbe quattro egregi allievi: F. Bergher, A. Randegger, G. Rota ed A. Zelonan. I primi due trovansi maestai a Londra, gli altri a Trieste, e soli hasterebbero a dar neme ad una scuola di non piccola città.

Indipendente per natura, non amb mai il faste nè la protesione rici grandi; e cas quoi sorriso che non mai gli mancava sulle labbra, diceve a totti quelli che lo eliguramo e che gli consigliavame d'initiotare ai grandi qualche sue lavoro, di decigiavame d'initiotare ai grandi qualche sue lavoro, di decigiavame d'initiotare ai grandi qualche sue lavoro, di potessoro darmi valgano neco delle opere che jo presente al potessoro darmi valgano neco delle opere che jo presente al

- pubblico per attendere da lui quella poca lode che merito.
   Egli u'è il padrone ed il vero giudice. Ame, diceva egli, la
- a gloria; però esse non deve essere né serse, né compre.» E perciò nè fasti, nè coorificenze, nè titoli ammebilarone mai la sua mente e quella sua sublime anima indipendente.

Pure la modestià del Reci ara tale e tanta, che quantunque divonato grande nell'arte, conservò sempre, sino a che ledio osa gli toles il dono dell'indelletto, qualla ammierende sua antural semplicità, puella bontà di coure, quella apontaneità di musiere, di modi, di paroplo che lo distinere, e che per tutta la sua vita formarcon i pregi del suo carstiere.

Amato e rispettato da tutti, era caro ai suo: stessi colleghi e risuli nell'arringo testrale. Egli, modestissimo come Pergolesi e Bellini, non aveva alcuna opinione di se, e nel lodare gli altri, si studiava il modo per essere dimenticato.

- Chi non ha cuere, squisitezza ed elevatezza di pensare, non pod farsi una chiara idea delle rare qualità che adernavano quell'anima ingenua, candida, eminentemente artistica di Luigr Ricci.
- La Sossati filarmosico-frammatica di Triesta la elesso a suo direttore. Per casa estissa varia composizioni, la vesa mento eseguite con plusuo di suoi concittadini di elezione. Di questa a preferenza si ricordane tre bellissimi cori: uno dei contrablondieri, ricbusto e marriale; l'altro un brindrai con un assolo di basso, animato, brillanto e vivecissiono nella stratta; cill tierzo Le pesce, vero giololio musicale, possiguitile espresso precipuamente da dise voci di donne con corre guitile espresso precipuamente da dise voci di donne con corre di eccompagnamente, che con grato e belle offitto s'intrecciano nella stretta con un elegante accompagnamento d'orcheratira; questo percuo si suoi ninomo commone ed certite.
- La Società musicale che si era istituita nel 1850 e della muale celi era già socio operario , avevagli efferto la direzione della medesima, a vicenda col maestra G. F. Licki Ma il Ricci, che commenza a sentire un certe hisorno della vita privata, nella onale si concentrava dilettandosi in comporre musica sacra, genere a cui ormai si era in tutto o per tutto esclusivamente dedicata, con carbati e centili modine declinava l'onorevolo offerta, e la Società che si credeva lusingata dalla presenza dell'illustro maestro, con istanze e premure la pregava che acconsentisse almeno d'intervenipe" nelle grandiose accademie e nei geniali convegni : cosa che egli faceva anche di rado, perchè non amava che pochi amici întimi riuniti in sua casa, e veleva vivere solo per la famiglia e per l'educazione musicale dei suoi fighuoli che idelatrava, non meno che per gli obblighi della Cappella e del Teatro Grande, carichi ambedue che negli ultimi tempi gli erano divenuti nesanti ed incresciosi.

Scopo principale del Ricci, meno un solo momento di aber-

razione quando serisse Le Nozze di Figere, à siste queilo de conservare all'Italia la vera fisonomia della sua musica musicanale. Resdere l'immagino della vita del popolo, ecco l'intento precipuo dei poeti e dei maestri della musica comica, e per questo egli ottenno meritamente distinto posto mili arte.

« La musica teatrale del Ricci (dice il dal Torso) è tutta ficilia del genio, tutta d'un impronta affatto naturale: non artificii, non calcolo, non servilità convenzionali, non forme stiraechiate, non rotmi stentati: essa ti pare seritta senza falica, senza pena, ma proprio di getto, come un frizzo di piacevole e pronto parlare, quasi sempre eguale a se stessa dal principio alla fine, sempre gaia e festevole, sempre appropriata alla parola ed al soggetto. Vero conoscitore delle voci del canto, non trascinò mai colle sue note l'attore al grido. lucredibile era la sua facilità nello scrivere i parlanti o meglio dialoghi, in cui il canto vero sualsi esprimere coll'istrumentazione, anzichè dall'artista che si modula ad esso. Aveva poi una rara spontapeità nel comporre i cari, il cui canto disteso e melodiosa si compone di suoni interrotti e quasi individuati, senza che l'una nota degradi e siumi nell'altra: in una parola, con nessun altro legame che quello della scala armonica. E quanta varietà in essi! quanto felice l'imitazione del natural mormereggiamento del conversare ! quanto ben ritratti i tafferugli, i tumulti . e quasi dico le mattie della vita popolare! Nella siliabazione dol canto egli era poi scappuntabile, vero e squisito maestro. L'astrumentazione del Ricci sentiva del fare spontageo , pen meno che il concetto musicale; essa era sempre bricea, e quello che oggi più importa, non assurdante mat. Il quartetto degli strumenti d'arco veniva da lui trattato in modo mirabile. tuttochè non fosse, o pare che non volesse mai essere e mostrarsl une scrittere teorico di prime ordine. In ogni sua cesa sfuggiva con istudio assiduo la mostra della teoria, o, per dir meglio, dell'arte per l'arte e tutt'altre del quale peteato tensaarine un tia' d'artificio, un na' di studio, a complicemente il consenzionale, il compne, I terzetti, a the sero. sone proprie cosa sua. È là deve seicea potente il suo genia investina, Daelli della Segramurcia, dalla Chiben, decli Esposti e del Chi dura vince, sono di tanta bellezza che smagliano, nè sono secondi a quello del Cimarosa nel Matrimonio scoreto, ne a quello del Rossimi nell'Ralfana in Aloisri. K vi fit chi restori regisamente restore il Ricci nel terzetto superiore a qualunque maestro italiano (4). Ed oltracció stavano soco al di sotto di questa eccellenza i suni nuintetti: annovera solamente quelli del Nuoro Finaro, degli Espasti e del Chi dura vince, e anello di sole denne della Piediorotta, acrebb ciascuno se ne possa di per sè far ragione. Che diremo dei suoi duetti? Essi sono foggiati alla classica . Seo also sermolà. Mi besti tra eli altri ricordare mello della Chiara di Rosenbera e avello delle Norsa di Figuro. e mi si dica se nulla v'ha di più eletto, di più brioso, di niù sniceata nella storia delle scienze musicali. I rondò. Gmilmente, del Ricci snirano cruzia, brio, vivacità, nitre ugni lodo, Quelli del Colombo, dello Scaramuccia, degli Esposti, ci signo come arra degli altri, anzi come arra di una po-Poza artistica che noù essere invidiata, ma da nachi altri compositori vinta ed eguagliata. »

Ad onts di tutto ciù il Ricci non va esente di sleune pecche e quale è l'eper unana che può andaron immunel... Gli si addobtis la poca curu di escodorri i suoi lavori dopa averi tompiuti, perchè eggi dicene assere per la limpraba fatica rivedere, ritoccare e ritornare sul fatto, che pure molte volta aven Siaggeo della lima; ecco perchà dienne delle suo pesmbrano pistotto obboratte, che apritti studisti e computi.

<sup>(4)</sup> Nos non veginamo ni contradire nà aderire all'opinione de colluche roi asseri recassente, tanto può che egli non si finita a parlare solo del'ercretti bulli, ma parla in generale di tatti i terretti, ed in questo suo modo di vedere non suppiamo quanti potrasino dargli ragiano.

Altro difetto, l'abuso dei tempi dispari, dei motivi di valzer ec. ec. ad onta però che molti di questi abbiano avuto successo di voga-

Qualche vella gli si addeblara meera, la trascuraggios e la mostonia, per la poes varietà del modalara, con che la stile puntento triviade e trascurato, sobboso in questo distribucionamento molti massira mapolhari che seriascro spore guecos. Altri pretesero che soventi occedenze in ripotizient, o questo soverchimente prolungato; ma per chi seriese stato, quanto egli scrisse, è facile il ripater sa stesso, ed alcune sotte motte gli altri.

Egis, ashkese hijó su seven praejoji della seuda ove venne educalo, pur modificno camminare sei progresa cha l'arte facera tutti i giorni, encorvando però sel suo stile i carattere di semplicità, di naturelaza, che lo portava a cellivare il canto cel il parlante libero s sciulto, sfuggendo sempe i camplicita e chiassona ecompagamenti. Guachò intendeva il vero bello cella semplicità e sella charretza. La scienza como l'unicaloso i podanti, certe non brilla

nelle sue composizioni, ove si scorge la ficilità di fare, in gostametità delle medole, la bella disposizione della voci, un'orchestrazione bizzarra, originale e tutta sua progrita, une certa novità nelle forme, la finitasia che non gli veno quasi mis meso, specialimente nell'opera conucz, e finalizzate l'arire di trarra securi effatti, figli delle situazioni sceniche delirespressione delle parole: ci di porciò che a giusta titolo venne chimuto il poeta del popolo el il maestre della musena più scrappionatencio mazione.

Ad onta di ciò per lui calza benissimo il verso di Orazio libi plura nitest etc., e per questo meritamente prese un bel posto nel dominio dell'arte.

Nel genere semiserio e giocoso, sempre che se ne eccettui Ressini, a livello di Donizzetti viene Luigi Ricci, il maestro di maggior ripomanza nella prima metà di questo secolo.

- I. Composizioni di Luigi Ricol esistenti nell'archivio del Real Collegio di Rapoli.
- L'Impresorio in Anguatie, opera buffa in data atti: Collegio di San Sebastiano 1829, riprodotta in San Pietra a Majella 1835.
- La Cena frastornata, opera semiseria in due atti-Teatra Nuove, autumo del 1824.
- Aladime, opera semiseria. Teatro Nuovo 1825.
   H Diavolo condannato a prender moglie, opera semiseria.
- Testre Nhore 1827.
- La Lucerna d'Epitteto, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo, carnovale del 1827.
- 6. Ulisse, opera seria in due atti. Son Carlo 1828.
- 7. Anina o l'Orfona di Ginevra, opera semiseria in due seti.
  Roma, Teatro Valle, autunno del 1829.
- Ghiara di Rozenberg, opera semiseria in due atti. Milano, Teatro della Scala 1831.
- I Dec Sergenti, opera seria in due atti. Milano, Teatra della Seale, antunno del 1833 (riprodetta al Fende al 1840).
- Chi dura vince o La Luna di Micle, opera somiseriai in due atti. Roma, Teatro Valle, in dicembre 1834 (riprodetta: al Fonda nel 1843).
- Eren due ed er sen tre, ovvero Gli Esposti, opera semiseria in due atti. Torino, Tentro di Angeames, estate del 1834.
- R Colonnello, opera giocosa in due atti (di Luigi e Federico Ricci). Fondo 1835.
- Il Disertere per amore, opera semiseria (di Luigi e Federico Ricci). Fondo 1836.
- Il Birrajo di Preston, molodramma in tre atti. Farenzo, Teotro della Pergola 1847 (riprodotta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1854).

- 25 Predigrotta, opera semiseria in quattro atti. Napoli, Teatro Nuovo 4852.
- 16. Crispino e la Comarc, opera semiseria in quattro atti di Luigi e Federico Ricci. Venezia 1852 (riprodotta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1853).
- 17. Partenope, cantata.
- 18. Credo a tre voci con orchestra. 19. Litania per due soprani e basso con organo.
- - 20. Terzetto nell'opera Dopo sette anni di varii autori 21. Si cari e fidi accenti, aria per soprano con coro.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

1º Colombo opera seria, Parma, primavera 1829 .- 2º Il Sonnombulo opera somiseria, Roma, Tentro Valle 1829, - 3º L' Eroina del Messico o Fernando Cortes, Roma, Teatro Tordinona 1830 - 4" Annobale en Torano, Torano 1830 -- 5º La Newe, Milano, Toratra della Canabbiana 1830. - 6° Il nuovo Figuro, Parma 1832 - 7° Un'oppentura di Scaramuccia, Milano, Teatro della Scala 1834. -8º Chiara di Montalbano, Milano, Teatro della Scala 1835. - 9º La Serva e Elissero farsa, Pavsa 1835 .- 10" Le Noase de Figuro, Milano, Teatro della Scala, -- 11° L'Amanie di recheame , musica de Luigi e Federico Ricci, Torino, Teatro d'Angennes 1846 12º Il Diapolo a quattro, Trieste, Teatro dell'Armonia 1859. -13" f Controbandieri, coro con orchestra.-14º Il Brindiss, coro idem.-15º La Pesca, coro idem. Ouests tre cor, fureno scritta tutto e tre per la Societa Filermonica di Trieste Venti Messe, tra le quali una in Pastorole, una di Requie, e più tutto il servizio chiosastico dalla Domenica delle Palmè sino alla Pasqua di Risurrezione, che con canti corali analoghi formano un tullo insiente perfetto.

## ANGELO CICCABELLI

Nacque in Montone, provincia di Teramo negli Abruzzi, il 25 gennajo 1806. Cresciuto in Sant'Ameno della stessa provincia, patria del suo monitore colà passò i primi anni della

ciovigezza. Il padre valeva destinarlo allo studio chiesastico: ma i parenti della madre si opposero e gli consigliarono di fargli apprendere la musica, per la quale mostrava di avere molta inclinazione. Rimasto orfano di padre e non trovandosi in Montope professore adatto dal quale potesse auprendere almeno i primi rudimenti, la madre, quantunque di Sannza ristrettissime, prese la rasaluzione di mandarlo in Lanciano, ove arrivò il 4º gennaio del 1815. Colà stette sotto la guida del chiarissimo maestro Filippo Gianni organista nella cappella di quella città, che buono per carattere e di anima caritatevole, assunse l'impegno non solo d'istruirlo pella musica, in cui egli era valentissumo, ma bensì di farlo con se convivere e di trattarlo come so fosse un suo figlinolo. Apprese dunque dal Gianni i sani principii di quell'arte che in appresso deveva dergli opori e fortuna. Così trascorsaro sette anni, quando il maestro Gianni prese la risoluzione. codo migliorare la sus condizione, di abbandenare quella città per recarsi altrovo, e gli fu dispinoevolissimo di lasciare il povero Ciccarelli con poshi meszi, e senza gestuna guida che potesse continuare a dirigere gli studii musicali di lui. la quel tempo trovavasi io Lanciano nella qualità di primo fonzlepario, che dicevasi Sottintendente, il signor Vincenzo Corclori, la cui figlia sonava maestrevelmente il pianoforte. I pui distinti personaggi di quella città fecero alcuno pratiche presso il padre della virtuosa giovinetta, per ottenero che questa desse anche a titolo di carità al Ciccarelli delle lezioni di pianeforte e di parlimenti, in cui ella era anche passabilmente bene iniziata, e ciò coll'intenzione non solo di nen fargli dimenticare quel tanto che avea così bene appreso dal Gianni, quanto collo scopo di continuare a fare qualche progresse, clas per piccolo che fosse stato, sempre gli avrebbe, se non altro, faculitato la strada se un giorno gli fosse stato concesso di petersi recare a fare fondatamente i suoi studii in Napoli. L'alto personaggio, hene informato dell'irreprensibile condotta e morale del giovinetto, vi acconsenti di buon grado, e la

nirtuas: e gentile maestra cominció a dara le une lexicio di munica al Ciccorelli, etto uno pose ai mottras adigueto ad appronierie. Nel haves periode di un nume o qualche mesa fine tatili propressi, che boen si supurareme di les i que signori di Lancismo premurori della sun riuscita, del pari che l'Historia et unatari. Che tanto sucrore anna sull'ammestrario. Ma quando meno un lo supultara, altra contrariati ammestrario. Ma quando meno un lo supultara, piara contrariati ammestrario. Ma quando meno un construccione con colpito il un sottiantelente da colfa reimesso e trasbesto in Napoli, o Ciccarelli perdè fa sian sobile e espectras illustrario.

La novera madre di fui, sprovvista di beni di fertune, che per campar la vita era passatu a seconde nuzze, le nulla poteva saccorrerlo: di tal che, rimesto senza guide e senza mezzi, decisero occuparsi di lui e dargli i mezzi al suo mmeredire ed alla sua materiale esistenza le generose e rispettabili famiglie di mella città Organani a De Giorgio: ed egli dal ano lato mettendo a profitto quello che aveva aporeso dal Gianni e dalla gentile muestra , incominciò anche atta sua volta ad eserciture la professione, dando delle lezioni di musica. Avventuresamente per lui fu prese melto a ben volere del cante Saverio Genoino, che de prima le ricettò in sua resa, trattandolo come un individuo di sua famiella e ricomsensandelo in pari tempo per le lezioni che dava si suoi figlinoli. Vi restò sino al 1826, anno in cui la rispettabile signora Corcioni che si era stabilità in Napoli, le invità a raggiungeria , promettendogli tutta la sua amichavole conperazione, ande farlo avanzare nello studio della musica. al prime invite che ricevà il Ciccorelli , gl'individal tutti della essa del Conte si opposero; ma chiamato la seconda a la terza volta, fu pecessità di cedere, anche in consideraziene degi' incalcolabili vantaggi che poteva ricavare in Napoli, onde perfezionarsi nell'arte in cui trovavasi abbastanza ineltrato. Moito a malincore, ma nel tempo stesso con una certa anddisfazione, vi accondiscene; non perchè non sentisse gratitudine per tanti benefizii ricovuti da quella nobile famiglia, ch'egli molto amava e dalle quale era del pari riamato, ma solo perchò io questa sua diparinta intravedra de leatano lostano un pri brillante avvenire alla sua carriera. Testimociando la più vive e sontite dimostrazioni di gratitudine di riomosaccenza, il Giocarrelli lasciò quella ospitale città e la casa dei suo protettoro e homofattore.

Giunto in Napoli can lettern di raccomandazione a nersasaggi suffuenti e ragguardevoli, uno tra questi gli procurò la nenescenza dell'esteno dilettante, che altre golte abbiama avuto occasione di nominare con lodo, cav. Gasmaro Solvaggi. che amicissimo come era del cay. Cresceptini, a costui personalmente lo presentò, impegnandolo a spendere tutta la sua binevolenza e la sua valevele protezione in favore del Ciccarelli. Grescentini scormando in lui le mit felici disposizioni nel canto, cominció ad educarlo, com'erli solo forse sapova fare, in questa più che interessante branca dell'arte musicale . e contemporaneamente prerè il Direttore Zingarolli che si fosse compiaciuto di annoverario tra i tuoi allievi insegrandegli contrappupto e compesizione. Assistito affettuogarmente da questa due lummars, non poteva non faro dei noseveli scorressi, e questi furono di tanto riliovo, che dopo andici meni ottonne meritevolmente e graziosamente dal Soerano un sonte erratuito nel Collegio. Retratovi alunno, con aiù farvere zontiane e fint i suoi studu di canto, contronunte e communizione, ed ai 45 di novembre del 1829 abbandoné al Collegio munito dei niù Insorchiera certalicati di quei Dicottori e dogli aktri professori dal luogo, che nei diversi rami zi della musica como delle lettere l'avevano istruito.

Joffichesglasi una frantravolo occasiono di recarsi a Dresalo guer dane, a untaggiono condisionie, lettono di carto, volonitari no accuttà l'anvito, od vi giungora il 19 ganango 1830. Appeas fa colà, venee consteiuto il suo valore artistace e con quanto guate castatese, sobbene con piccola voce, e come zapesse insegnare il canto nel modo che l'aveva appresso da chi una dei sommi del suo tempo e diegraziatamente il nitu-

son come abbigino altra volta detto. Il Cicearelli decome anluto il moestro alla meda, ricercato e stimato da tutti, non nacen che dalla stessa Corte Sassone che lo scelse a suo maestro. Popo undici anni, mancato il posto di graestre di canto dell'Istituto Beale de rayazzo per i Soli ed i Cara della Capnella, venne quella carica offerta al Caecarella, elle accettolla nel 1841 e la ritenne fino all'agosto del 1847. In guella capitale (Bresda), detta l'Atene cella Germania, rucca di relebratà musicali, si dedicò il Ciccarelli a studiare fondatamento la scuola tedesca; e sotto la direzione di I. I. Francesco Detzaver, dette compositore e sonatore esimie di violencello addello alia Real Cappella, fece movi ed accurati studii di contramuato, di composizione e del modo di orchestrare. Le musiche che serisse dono, cioè una Messa di Requiesa per cualtro voci e min strumenti (1863) ed una Messa di Gloria (selem 4865) che not abbiamo sott occhio, mostrano ouzato broudto avesse sanuto trarre dai suoi novella studu Compose altresi molte grie e diversi svariati pezzi per gli artisti dell'opera italiana che in quel tempo cantavano in Dresda, e che ebbero ottimo incontro. Scrisse un opera seria, Colerana da Guisa, che dedicò al re da Sassonia Federaco II. mo che per contrarietà e malignità di colui che allora dirigeva la sorti di quel Teatro non notà attenere la sua eseenzione, ed ora, impolyerata nella reale biblioteca, dorme inguistamente il sonno dell'oblio. Le sue composizioni per Camera, scritte quasi tutto per i suoi ali,evi ed allieve, sono una quantità di duetti, prie italiane e tedesche e ramanze francesi. Musicò pare tre sonetti del Petrarea, molto apprezzati dai conescitori. Tutta la sopraddetta musica travasi in buona. parte i alibbicata per le stampe. Compose altrest una Serenata ed una l'astorale per pianoforto; uno Stabat Mater per sole voci di donne con accon nagnamento di guartetto di corde, eseguito con successo nel 1845 a benetizio degl' mondati ilalio straripalicato dell E.ba, cantato da 27 signore dell'alta aristocrazia ili diverso nazioni allora residenti in Dresda. Scrisse

pure altra Messe di glorie ed un Vespero per quattro voci e grand orchestra, ed an gran Te Dens (1): composizioni tuste ch'elchero bases successo, dirette da quel cimpro mentro della Real Cappella di Bresda Carlo Krots, Venne cominato da la red di Sassonia muestra di egaso della suna Real Casa. Elbe in dono dal Postolico Pio IX van grath medaggia colla suna Gelliga du una garte ed dall'altra inclusa tusta la finazione del demma della funtacolata Ospersione. Pu fatto Caralibre di 22 classo dell'Octobio di Faronesso I alta Re Francesco II, e nominator maestre dell'altra miscolata Ospersione. Pu fatto Caralibre di Sasso Cecilia in Reusa. Il Cicaralili, stantato, omnato e da tutti rispettato, vive da 40 anni in Dresda vita patriarcale o fittic, secondo la Secona Nanolliama dalla omale à manda fallo, consolato della caralibra della considera.

- Composizioni di Angele Giomestii esistenti nell'archivio del Reel Collegio di Kapoli.
- Stabat Mater per due sograni e due contralti con pieni, la soi terza minere, con accompagnamento di quartetto di corrie 1858.
- Messe di Requiem per quattre voci e più strumenti in sol terza minore 1868.
- Messa di Gloria in la terza maggiore idem 1865.

# II. Altre mensionate nelle diverse biografie

i" Calarina de Guisa, opera seria, Bresda— 2º Seconda Meses di Giorna per quattro voti e grando probbira—2º Vespero idem—4º To

(5) Questo To Deum vomas eseguiro par la prima volta nella Chinea Protestante in Drenda notio il titolo di Chinea della Croso nei 1º giorno di giomajo dei 1865. Vedi conneidenta di datei nei 1º gennajo del 1815 Ciccarelli lascoì la casa paterna per recarsi in Lauciano a trivara mestre per apprendere il musica, e dopo 60 mais, collo sistoso giorno, fene eseguiro una sua gran compositione. Quanto questi recontri sono interessanti nella vitá di un artifaci. Deum idem—5° Svariata musica per camora, duella, aris italiano e tedesche, e romano francesi—6° Tre sonetta del Petrarca—7° Setemaia—8° Pastorale per pianoforte.

#### MICHELE COSTA

Norme in Nanoli il & febbraio 1807 da Pastuale Costa discepolo di Leonardo Leo e scristore di musiche sacro che faceva eseguire nelle diverse chiese di Napoli ove era il titolare maestro, e da una figlia di Giacomo Tritto a nome Rosa, Rambine ancora mostrava le viù helle disposizioni per la musica , a dal padro ne apprese i principii e la snedosta maniera di sonare il cembalo, come in quei tempi si praticava. Le vocazione deciso che il gipvinetto mestrava per la bell'arte ed i giornalisti progressi che in essa faceva, determinarone il padre a farlo aggregare alle scuole esterne del Collegio di Musica allora residente in San Schustiano, ove in moo degli esami anguali ottenne di essere ammesso nel Collegio Convitto a posto gratuito. Estratovi, si dedicò da prima alle studio del purtimente sotte la direzione di Giovanni Furno, e quando ne fu al caso, cominciò a studiar contropunte col suo ave materno Glacomo Tritto.

Depe qualche anno passò nella scuola dello Zingarralli condeperacionera sella campositione. Appessa il casto sotto la savia scorta di quell'ergrejo Girchamo Crescentini, del qualci direnne une dei prediotti alliciri. Nel 1882 serisce pri la monzarione della signora Ruffaela Arastucci omo Messa per quattro voci con crebetta che riusal graditi al pubblico. Serisce pel Teatro del Collego l'operatta nitribata il Sopentio Prancet nel 1892, ed una seconda nell'amon appreseno, Il Delitto punite, le qualti eseguite dai susi tessi compara, obiero entrambe folico successo. Poi per le musicone, delle contrarbe folico successo. Poi per le musicone dei il Collego aveva dobligo di daro in alcune Chiese di Napoli.

a grande orchestra. Invitato dell'impressivo del Teatro Noto a comporto un' opera semiseria, questa ebbe il tatolo Il Carerro d'Ilégosada, che ottenne buno incontro nel 1928. Continuando sempra ad essere alanno del Collegio, fa chiamato dall'impressario Domenico Abrolja a scrivere pel Teatro di S. Carlo un'opera in duo atti, Maleina, che fa rappresentata nel gennajo del 1829, il pubblico per incarregiario nea gli fa vararo di lodi e di plausi, ancho perobè molto sporava nel di lai svenira come comosiliere.

Nella biografia di Zingarelli accennammo come e perchè il vecchio maestro inviasse il suo allievo a Birmingham. Il Costa, benebè giovanissimo e quindi non ancora esperto per dirigere le importanti ed imponenti masse di quanti erano gli esecutori colà radunati, senza nè anche conoscere la lingua; col semplice suo ingegno per guida, senne si bene internetrare la grave composizione del suo dotto maestro o trovarvi gli effetti di colorito, che ne risultò un'esecuzione si finita ed un insieme si perfetto, da riscuotere le dimustrazioni niù entusiastiche di gradimento. Dono Birmingham si decise a prendere stanza in Londra, e colà recatosi pubblicò varii pezni per camera, fra i quali il quartetto Ecco quel fiero istante, composto espressamente per la Corte, che fu eseguito dalle celebri Pasta e Malibran, non che da Rubini e Tamburrici, ad abbe successe di vera, che si proluggi per molti a moltissimi anni ne' concerti musicali che si davano in tutto le principali città della Francia, dell'Inshilterra e della Germania.

Il Costa, divulgatori a peco a poco il soo valore artistice, e fattaci ericheso per la perfitta esceuzione di Brimingham quanto valesse come divellare d'orchestra, venne da M.Lavitato porte, jampesario del Tentro latinan detto della Regina, invitato sei assumerne la direzione ad onervolissime condizioni, e diede non debile un luminose provore del sou ingegne e del sue valore nel condurre le più difficili esecuzioni musicali.

Nel 823 volle ripendore la carriera di compositore teatrele, e per aver i cei più probabilità di riscitta, pensò di recarsi a Parigi, ove cerisse per quel Teatre Italiano l'operaseria inte atti Malch-Adel . seguita dalla Giulia Griti, dall'Alberiazzi, da Rubini, Ivanoff, Tamburrini, Labbeche. Pareri diversi irvo scritti inforco a questa sussica, ma debboso tutti cedere al giuditio che contemperanemento no debboso tutti cedere al giuditio che contemperanemento modidelo l'egregio moestro Cavalier Carrie in una lettera da lui diretta al maestro Carlo Conti e della quale fin d'allora in trassi copio. Le pietera è la seguente:

« Mio care ed amato Carlo, « Mi brilla il cuere nel doverti annunziare il fortunatis-» simo esito della musica di Michelino, che si è data per

la prima volta sabato scorso 14 a questo Teatre Italiano.
 I requisiti che hanno accompagnato il felice esto sono

« stati: la bella e dotta musica (punto essenziale), la per-« fetta esecuzione dei cantanti (fortuna pei maestri), ed il

pubblico giusto e conoscitore. Lo spettacolo comincia con
 una bella introduzione, dove Lablache in abito di Vescovo

« Cristiano canta una cavatina piena di energia — Applau-« si — Segue un piccolo coro di dunne con una graziosis-

« sima romanza della signora Albertazzi — Applausi -- Dopo, « un coro di Arabi che precede la cavatina di Rubini --

Furore — Duetto fra Rubini e la Grisi — Cosl, cosl — Si è
 trevato questo pezzo un po troppo luoga e di non molto

- effetto. Per testa del primo finale vi è un gran bel duetto - fra Ivanoff e Tamburrini, et è stato applauditissimo. Un

largo assai ben fatto ed una stretta di un effetto esaltan te chiudono il primo atto. L'assieme di questo primo atto

te chiudono il primo atto. L'assieme di questo primo atto
 è stato trovato un po'froddo, a causa del libretto che non
 offre alcuno interesse. Il secondo atto comuncia con un coro

" di congiurati ed aria di Tamburrini, ch' è stata assai ap-

plaudita. Siegue un gran bel duetto fra l'Albertazzi e Tam burrim che il pubblico ha fatto replicare. Dopo questo duet-

to viene una interessantissina preghiera della Grisi vestita

« da Monsea, a cui siegue subito un duetto fra lei e Ru-» bini, e mentre quest'ultimo cerca di strapparle il giura-

" mento di seguirlo, sopraggiunge Lablache, interrompendo

" il giuramento, prosunziando con un enfasi tutta sua: Quol

" giuramento foi?". Min caro Carlo, l'interesse di anesta

u gurramento fas?... Mio caro Carlo, l'interesse di questo
u punto di scena è da paragonarsi, per dartene un'idea, a

« quello del terzetto dell' Esule di Roma del Donizetti. Tutto

« contribuisco all'effetto di questo grandioso pezzo, ed il

» nubblico che difficilmente s'incappa, cai cantoni ha chia-

" pubblico che difficilmente s'inganna, coi cantanti ha chia-" mato il compositore sul proscenio. Con questo terretto fini-

u sce il secondo atto. Il terzo atto principia con un coro di u Pellegrini, e siegue una gran scena ed aria della Grisiu Furne: — Dono, viene un'altra scena ed aria di Rubini.

in mezzo della quale si ode un canto religioso con accompagnamento d'organo: la cabaletta di questa pezzo ha fatto
rivoltare il teatro: gli urili e gli anniausi del nubblico sono
rivoltare il teatro: gli urili e gli anniausi del nubblico sono

rivoltare il teatro; gli uffil e gli appiausi dei pubblico sono
 arrivati alle stelle, ed hanno domandato la replica, dopo
 la quale si è chiamato fuori il maestro, assieme alla Grisi

la quale si è chiamato fuori il maestro, assieme alla Grisi
 e Lablache.
 Eccoti, mio caro Conti, l'esatto racconto dell'accaduto.

"Godine come me del trienfo del nostro Mickelino, e non 
Issoiare di voler bene il tuo amico — Michele Carafa. "
Bopo questa lettera, nè a me nè a ninn altro convengono ulteriari commenti.

Bilierate in Leofra, si deide interamente a municare un ormune turtulo della tragelli dello Schiller Don Gartapera parola espresamente scritte a un dinanda e premura dal chiarissimo peeta Leopoldo Tarantini. Le novità musiciai, serissero i giornali di quel tempo, il caratture d'rummatico, e di I colorito locale, facerano forso notevole che toni questa musica; che non la mai varcato le sponde del Tamuje; pur nondimeno, pel tempo che si conguli in Loudrap piacque sompe, o vamo giudicata dagli intelligenti, ano 
unova per l'inventione e l'ispirazione, pure maestrevolmente 
chabera le sertifica.

Merto Luperte, M. Lumley subenthé came impresante, e dope alcent amis, quistioni essende sorte fra Lumley e Costa, il fu Giusoppe Persiani profitab di quella apportunità per formare un nuevo Teatro Italaine a Coveat Garden, che chemante Rapal-Italian-Opere, e destinh Costa con potern assoluti alla direzione musicale. Nella lotta di questi due terri la riputazione gli stabilità del Costa si siluppo li modo che fu universalmente proclamato celebre direttore d'orchestra.

Nel 4855 serisse no grande ortateio, Bii, ed altre grandios del pari ne compose, il Nomane, crocasti ambidas della favorerele pubblica approvazione come opera degne di organ mensire o dottamento scritte. Ed acche qui, per conciliare il dovere di starcio esatto con in prudenza che ni sono imposta riguardio al compositori viventi, mi limite a tracerivere I esardio e la conclusione di una articolo riportato nella Gazzatas Musicoles di Napoli sano IV, n. 38, 32 settembre 4855, sull'oratroli intilidato Edi.

« Birmingham, 29 agosto 1855.

" Nove anni or sono, in questo preciso giorno, un grando

evente aveva inogo in isirmingnam, ed ii messes arusuce Musicale veniva arricchito di un capelavoro. Intendo dire

 del grand oratorio Elia, che il celebre Mendelssohn avava « espressamente composto pel Festival musicale di muesta

città e s'era recato a dirigere in persona. Quest'oggi

un evento non meno importante compivasi nella città stesas, nella medesima gran sala municipale dei concerti, in

a simigliante occasione, ed allo scope identico. Un nuovo

« oratorio, intitolato Eli, composto dall'egregio e rinomato « maestro Mishele Costa sopra parole in idioma inglese del

aignor William Bartolomeo , veniva per la prima volta
 eseguito dalla straordinaria ed impenente massa vocale e

a strumentale che rende questo Festival il più grandioso a del mondo. L'assemblea radunalasi per assistere a que-

 del mondo. L'assemblea radunalasi per assistere a quea si interessante avvenimento, componevasi di circa 4800

« stiche, e malte nobili famiglie della più alta aristocrazia a residente la Londra, accorsero a prendere parte a questa « festa, che tale sotte ogni rapperto può chiamarsi. Il ria cevimento fatto al puevo lavoro del maestro Costa fu davw vero trionfale . ed al certo pessuo compositore potrabbe « ambire a più grandi onori di quelli prodigatigli questa " mane. Al suo primo presentarsi in orchestra, e nubblico « ed artisti lo salutarono con fragorosi e prolungati anniausi. « che si ripoterono alla fine della prima parte dell'Oratorio « ed al principio della seconda quand ogli ritornò al suo a nosto. Le dimestrazioni però ch' chbero luogo dopo termi-" nato interamente l'Oratorio, sono alla lettera indescrivia bili. . . . . Le signore sventolavano i loro fazzoletti, pli " nemini agitavano i loro capnelli e gridavano a mena gola. " in mode che l'eguale di rado si sente nei Teatri e non " mai nelle sale de concerti d' loghilterra , in particolare

« trattandosi di musica sacra.

polmosi, che pure svevano encreitati per tre ore intere-Costa cer situitimente confine o commosso a tanto spontanea e remoress ovazione, e questa giornata resterà memorabili e gioricos non soltanto nella sua horganio, na ben anche nii fasti musicali dell' laghilitera che non ricordano sinora alcano esemple cossimile.

"Costa è il primo italiano, il qualo senza tenere la comrecenza formidabile d'un Havidi, d'un Medodissoha, s'arrecenza formidabile d'un Havidi, d'un Medodissoha, s'ar-

" venturasse in tale scabrese arringo. Egli n'è uscito com-" pletamente vittorioso , e l'immenso onore che gliene ri-" donda è puranche onore e gloria nostra. Per amot nazio-

L' erchestre ed il coro s'uniroso unanimi all' militorio con un entusiasmo senza pari, gli uni battendo gli archi sul rorescio dei violini, gli altri imitando il pubblica cell'agitare all'arna i fazzoletti, i cappelli, lo proprie parti della musica, ed acclamado il Costa sonza risasminio dei della musica. a nale ed artistico adunque dovrebbesi cercare ogni mezzo, e onde in degno ed efficace mode venisse riprodetto anche fra

a noi questo tanto encomiato lavoro dell'esimio discensio

« delle Zingarelli. A.... R .... »

Compose ancora una gran cantata intitolata The Dream (il Sogno) nel 1858 pel matrimonio della Principessa Reale d'inghilterra col Principe Reale di Prussia; ed un'altra nel 1863 pel matrimonio del Principe di Galles con la Princinessa Alessandra di Danimarca, intitolata Ethelberga.

Il Costa è tenuto in conto di ottime accompagnatore al pianoforte : direttoro inappuntabile dei famosi Festivale che si danno nel Palazzo di Cristallo in Londra ed in tutte le principali città dell'Inghilterra, come dei concerti di state a Corte ec. ec., è maestro di canto della Regina Vittoria, e lo fu del Principe Alberto mentre visse, como pure della Principessa Reale, ora Principessa Imperiale de Germania. Costa non solo ottenne cittadinanza inglese, ma la regina per ricomnensarlo de serviza resi e che rende tuttavia all'arte musicale, si degnò graziusamente conferingli il grado di Cavaliera de tre Regni Uniti, che gli da un titolo di nobiltà, c ara chiamasi Sir Michael Costa. .

Nel 4867 in occasione della visita del Sultano in gran gala al Teatro di Covent Garden, Costa compose un Inno in sua lode. L'Imperatore Ottomano essendone rimasta molto compianiuto, ne accetto la dedica, e lo decoro dell'ordine del Mediidib.

Nel 1858 essendo stato chiamato a Stoccarda per dirigere il suo oratorio Eli che fu eseguito in presenza di tutta la famiglia Reale , il Re del Wirtemberg velle personalmente congratularsene e si degno conferirgli l'Ordine Reale di Fedecico.

Nel 1869, essendo stato invitato della famiglia Reale di Prussia a recarsi a Berlino, compose un Inno espressamente per la nascita del Re (ora Imperatore di Germania), il quale dopo averio fatto ripetere tre volte, si degnò gradirne la dedica, e gl'inviò lo stesso giorno, per mezzo del suo Ciambellano, l'ordine distinto dell'Aquila Rossa di 3º grado.

Costa ha pure altre decorazioni cavalleresche, che per brevità tralasciamo.

#### I. Composizioni di Michele Costa esistenti nell'archivio del Real Collegio di Mapoli.

- Ildegords, melodramma semiserio in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1827.
- Malvina, dramma serio in due atti. Napoli Teatro San Carlo 4829.
- Naaman, oratorio in due parti, composto espressamente pel Festivale di Birmingham, 7 settembre 1864.

#### II. Altre mentovate nelle diverse Biografie.

4º Canglais seratia el eseguila nel tantina dal Collega, in assera del gorerazione cido lesero Care. Pranceso Server de Picago 1827. 2º Il Sopoles foracto, opera sombrera in due atu caprais elle 1º Il Sopoles foracto, opera sombrera in due atu caprais nel traca de Collegio dani calmi cido lesero (1852.—3º Il Bellia Panito, opera seria de Sera, Napoli 1827.—4º Malch-Add, opera seria rica va il terra il ractor la latina de la Picago 1º Picag

#### GHISEPPE CERCE

Non à solianto una gran valentia come moestre cempasiere che può dare diritto ad un pesto in queste nostra opera; mo anche tutte lo altre specie di lavori e di fatteche hanno confribitie à sostenere e divulgare la scuola musicale di Napoli. Se de primi si fosse voluto esclusivamente purlare, si sarebbe dato in luce un libro, so men del tutte inutile, per certo superfino, perché del lero nome il moond musicale è troppe pono, e motti altri sutori ne banno già (almeno dei principalı) diffusamente discesse. In fra i secondi merita essere annoverso Giucepe Curci, che esbehene no ssasi spinto molto innanzi come compositore teatrale, è de tenersi fra implicari come muestro di canto, e della nostra scuola di canto sostenitore e promulgatore indefesso, e distinto autore di musica di cliese.

Nacque Giusenne da Angelo Curci di professione notain e da Irene Cortese, in Barietta il 15 giugno 1808; ancor bambino mostrava inclinazione per la musica, sieche da uno zio paterno, Leonardo Curci, ne apprese i principii. Il padre prima gli fece imparare la chitarra francese, e a 42 anni eseguiva pezzi del Carulh e del Giuhani e strimpellava sul pianoforte alcune sonatine del Pievel. Divennto giavinetto, mostrava più decisamente la sua vocazione per la bell'arte, tanto che determinó il padre a condurlo in Nanoli per collocarlo nel Collegio di Musica, eve venne ammesso nell'anno 1823. Addetto alla scuola di Giovanni Furno per istudiare portimenti ed armonia, passò di poi in quella dello Zingarelli per imporare contropunto e composizione. Venuto Pietro Raimondi a maestro in Collegio nel 1825, el velle setto la di lui direzione, e coll'assenso dello Zingarelli, studiare anche la scuola che il Raimondi insegnava, quella coè derivata

da Leonardo Lea (1). Indi zonrese il canto sotto l'egregio Cavaliere Crescentini, Pieno d'ingeeno o di buon volere, fece progressi notevoli, e presto scrisse una prima Messa per quattra maci ed archestra satta la direzione della Zingarelli, esaonita nella chiesa di San Pietro a Majella il Sabato Santo del 4890 Avvenne che i suoi compagni di Collegio travarono la Messa monotona e di noco effetto, e nerciò lo nersuasero d'introdurvi un rezzo alla moda, come essi dicevano. Il Curri accordiscese, a cedendo alla seduzioni scrisso sulle narole Domine Deus un nezzo per voce di basso a tempo di valzer. La ciurma giovanile trovò che il pezzo intruso era bello: nure si temeva la presenza dello Zingarelli nell'esecuzione della Messa; perciò si convenno che se il maceira vi assistesse. le Messa si sarabbe esaguita come erà fatta solto la sua direzione, in contrario si sarebbe sostituito al secchia il nuovo Domine Deus, come accadde, tosto che sa forono assienzati che lo Zingarelli non era in Chiesa. Verso la metà del pezzo si vide sorgere una testa mezzo calva di sotto

(1) Quando Il Carci trovavas sa Vienna, in una nostra corrispondenza, non ricerdo a qual propesto, gli domandai rapome di quella buzarria o, meglio della velletà cli dube in quel primos tempo di apprendera nache dal Raismendi, quando avera il vantaggio di enere diretto nel sual stadii di contropunto e compositione da una Zingarelli. Egli codi rispetomi:

Io fui sumpre l'indefesso allievo del nostro assato e veneralo
 padre Zingarelli. Ha quante coso strana non passano per la menta

 paore Lingurent, ma quante cose strains non passane per la mente dei giovant? Tra queste fu per me quella di volere studiare la a finga sotto Raimondi, coi beneplacito però di Zingarelli, che va con per per la contra di contra di

acconsenti, senza adentarsene affatto. Però non mi dissi mai al liero del Raimendi, ma volti conoscere un pore la sua senola fri-

ts., giácobe questo gran fughista aveva nel suo cervello non so
 che di nuevo, di originale, di strano, ma confeso, imbrogliste e
 sensa estetica. La sua maniera di meliere parti soora parti o note

r sopra note , m' indusso a dimandarghi dei consigli ei mi accolsa a can benevolenza, e quindi divenni suo anico piuttosto che suo al-

« lievo, non avendo mai lastiato di essere per saleri dieci anni sco-« lare del nostro taro ed amato Zingarelli. » .

\* mare men mostro caro ed amato Zingaretti, s

l'orghestra, quasi per dimandare con vise corrucciato la ragione del sacrilegio commesso: costernazione generale era genento il temuto Direttore : ma che fare?... biscomava nur finine il malangurato nezzo. Terminata la funzione il Curei fu chiamato da Zingarelli nelle sue stanza : ove questi fissandogh i suoi grandi occhi cerulei, con un sorriso che te voi cristiano?... Si signore, con voca tremula risnose il Curca.-Provatemelo!!-Allera l'altre cominciò a fare il segno della croce ec. ec. - Dia dell'anima mia! (era il ano interenlare) incalxando la demanda riprese il primo a dire-siete davvero voi buon cristiano?... e nen sapete il Pater, il Credo? .... - Si signore, si signore, tutto in so, risnose subito il Curei, e cominciò a recitare il Gredo: arrivato alle parole et in Jens Christa, il vecchio maestro la arreste dicenda: - R credete che Gesù Cristo stia ballando un valuer in ciele, come vi esprimete col vostro Domine Deue? - La confusione del Curei fu al colmo, e non travando parole convenienti a rispondergli o giustificarsi, prese commisto, baciandogli la mano, ed abbandonando quelle sue stanze tra la confusione e la spayento. Per qualche tempo Zingarelli lo quardò alquanto in exenesco; ma sovrabbondando in loi la bontà del guare ed il bisogno di propagare tutti i segreti dell'arte ai suoi allievi, ricominciò a prendere seria cura degle avanzamenti di lui. Gli fece quindi scrivere una seconda Mesas con un Dixit Dominus per quattro voci con prehestra, eseruiti nella chiesa di San Camillo de Lellis: un Tentum Eroe per tre voci can orchestra; una Pastorole per voce di basso con accompagnamento di orchestra ; un coro per la festività di Son Giovanni; e tre sinfonse: musiche tutte che eseguste nelle diverse Chiese di Napoli a vicenda colle composizioni di Bellini e di Ricci, rimaste nel repertorio delle musiche del Collegio, ebbero sempro felice incontro. Alla sua valta venne incaricate dal Direttore Zingarelli di scrivere l'operetta pel teatrino del Collegio, e fu nel Carnevale del 1832 che questa si rappresentò sòtto il titolo Un'ora di prigione, con parole di Michele Paturzio. Questo primo lavoro teatrale . eseguito dal suoi compagni, ebbe successo, a tale che l'impresario del Teatro Nuovo signor Turchiarola lo invità a scrivere l'anno appresso nel settembre del 1833 sul libretta del poeta Checcherini intitolato Il Medico e la Morte. Nel 1834 venne dall' impresario Domentoo Barbaja impegnato a somporre per la quaresima di quell'anno un'opera pel Real Tentro del Fondo, con parole di Andrea Passaro, intitolata I dodici Taberri: esecutori furono David. Ambrogi e Luzio. Come premie del bel successo ottenuto, Barboia gli fece scrivere per la gala del 1.º gennajo 1835 la cantala per il San Carlo, Rusciere, sepra parole di Dalbone, od ebbe Interpetri Duorez , Pedraszi o Filippo Coletti. Non avendo ancora il Curci raggiunto gli anni voluti dai regolamentiper uscire dal Collegio, pretesero i Governatori che avesse composte una ecconda operettà pel teatrino del luogo, o questa fu col titolo Un Matrimonio conchiuso per la buaze, con parole di Andrea Passaro: il successo di questa quinta produzione in superiore alle sitro che l'avevano precodeta, o se ne menê tanto grido, che la Regina Isabella mostrô desideran di Contigia, Invetata dal Governo del Collegia, intervenne adun raupresentazione, terminata la qualo volto consecre il giovine meestre, che contava allora 24 anni, e gli disso quetile parole: « lo vi felicito per la graziosa operetta cho avole e -composta, che mi piace davvere : voi avete un bel talento: a continuate a studiare, e sarete un gierno distinte compoa sitore. - Poi rivoltasi a Zingarolli che glicle avera presentato, gli prodigò i nià grandi elogi, e gli manifestò i suot sentiti ringraziamenti per l'assidua ed andefessa cura cheegli pozeva nell'insegnare l'arte ai suoi allievi. Zingarelli ringrazió la sovrana con un semplico abbassamento da testa: poi continuando la conversazione, fece cadere in accuncio che al Curci manenva dovvero il tempo per terminare interamento e bene i suoi studii, nerebb prossimo ad abbandonare il Collegio por gli anni che stava per compiere, a necessità dei regolamenti. Che ciò non succeda, ripresso a dire la Sovrana; to gli farò occordare la grazia di poter restare altri tre anni in questo hosgo. E così rimase sino agli anni 27, in cui abbandonò per sempre questo soggiorono.

Immediatamente lasció Napoli , e diresse i primi passi a Milana per proteguire la carriera che aveva al bene inangurata. Ivi conobbe ed avvicino Dogizatti , che in vero non. gli fece buon viso; nè certo per rivalità di mestiene; egli era giunto troppo in alto, nè poteva mai temere il confronto di un giovine guasi esordiente; inoltre (e giuno il conosceva meglio di me) quel caro Donizetti era propenso pei giovani , e molto benevolo con quelli che animosi si slanciavano nella carriera teatrale. Dovette dunque esservi altro motivo: force rivalità di cuore, non difficile ad avvenire tra à giovani... D'altra parte chi nuò legger mai sigo in fondo agli memini?... Il nostro Curci non trovò adita in quella città per iscrivere un'onera, e perciò mosse per Torino, que prese subilo impegno di comporre per quel Teatro d'Angennes nel 1837 Il Properitto, che chhe buon successo. Di ritorno a Milano, como munto centrale ove si recavano gli artisti compositori e cantanti annena disimpegnavano nelle altre città i loro obblighi, ebbe invito dall'impresario di Venezia signor Rubici di scriwere per l'apertura di quel Teatro Apollo l'opera il Don Desiderio, con librotto di Pietro Fontana, che ebbe pieno incontro; e per la Società Filarmonica Campley scrisse L'Urasens con accompagnamento di due pianeferti, che anche piacque. In quella incantevole città, piena di possia e di storiche rimembranze, il Curci, giovanissimo ancora, piuttosto bello della persona, di modi gentili e di facile conversare, prese lunga dimora, e forse a tenerlo rinchiuso in quelle care lagune non obbero l'ultima parte le belle Veneziane, dallo spirito arguto e dal dolce favellare. Dopo un anno e più deliziosamento ed entusiasticamente trascorso tra le pittoresche gondole e gli arcadici amori, preso la risoluzione di lasciere Venezia, pertando seco la stima che avevane di lui il famoso delettante compositore zignar Perucchini e l'ultamo dei musici, il celchre Velluti. Prece la via di Milano,
eve appesa arrivato fu sorprezo do fiera mulattia che per
en mesi containo i fene lottare tra i via ce la morte. Rimessosi finalmente, fu consigliato, annichh di stabilirsi in
Milano, di recarsi pilutato a Vienno, eve ben dirette e hen
raccomandate avrebbe fatto fortuna nella qualità di maestre
de cante. Prima di saciar Milano, del 4840, compose quattro
romanze per canera che dedicò al celebre Alessandre Rolla.
Arrivato nella motropoli dell' Austria, e preceduto da

bella fama, ebbe occasione di conoscere la Contessa di Gallenherg, moglie del bes noto compositore di musica per balli. la quale done avere udito il Curci a cantare con quella sua simpatica voce baritonalo, che tanto entusiasmo aveva destato nelle gentili Veneziane, la soave melodia lo soffrii, soffrii tortura della Beatrice di Tenda, als prodigê i complimenti più lusinghieri, e lo assicurò in pari tempo di tutta la sua cooperazione per facilitargli la carriera in quella musicale città. Infatti, nel corso di poche settimane lo presentò al fiore della nobiltà Viennese, che a gara lo invitava chi per cantare nei saloni, chi per averlo a macstro, ed acclamato e ricorcato da tutti divenne presto alla moda. Alla sua volta la padrena del suo albergo, detto dell'Arciduca Carlo, che anche mostrava interessavsi di lui, lo propose al signor Barone Ozezy, nobile signore di Pesth, per dare lezione alta sua figlia Eloisa, e rimasero talmente incantate del modo com'egli insegnava il canto, che lo trattavano, mili che come maestro, quale intimo amico di casa. Più tardi dette lezione anche al figlio Béher che aveva graziosa voce di baratono, e tutti e tre gli facevano le niù lusinghiere offerte di andare a stabilirsi in Pesth, cosa che non accettò pel momento. Invitato da Pietro Michelotti lucchese, in quel tempo primo editore musicale italiano in Vienna, a comporre quattro romanze per camera, queste furono subito scritte o nubblicate per le stampe, o vennero dal Curca dedicate alla Contessa Stalberg, figlia della Contessa Gallenberg, maritata in Hannover, La Marietta Brambilla, che molte gride in allora menava di se in Vienna, le cantò per la prima voltanella Corte con gran successo, e poi le ripeteva in tutti i concerti che dava si pubblici che privati; onde vennero in tanta fama, che l'editore sopraddetto fece al maestro le più calde astanze per avere altri 16 pezzi di musica vocale per camora o vantaguiosissime condizioni, e tra gnesti rimasero deene di ammirazione Le Quattro Stagioni, che gli valsero il titolo di remanziere napoletano. La signora Contessa Gallenhere. la cui oninione in fatto di musica prevalera sull'animo di tutti in Vienna, vedendo con segreta compiacenza il volo che aveva preso il suo protetto maestro nell'aulica città, lo propose al ministro Jelduiski onde farlo nominare Direttere del canto al Teatro Imperiale di Musica Italiana detto di Porto Carinzia, posto che era rimaso vacante per la merte del valente artista signor Ciccimarra. Fu di poi presentato a S. A. la Principessa russa nata Schuveloff e maritata Ditrinchstein. Ia cui casa era il convegno dell'alta società. Questa nobilissima dama, quantunque molto iduanzi perli anniartista per natura, aveva l'anima sempre giovine, ed ameva il bello ovunque la trovasse. Il Curci incontrò la benevolenza di questa gran signora, che gli apri la sua casa, e con l'alta ana protezione gli apportò immensi vantaggi; anzi volle purò che il Curci componesse un'onera per cameca, che fu eseguita molte volte nel gran salone della procipessa alla presenza della più distinta società di Vienna.

La principessa, un gierno che trowrasi a diporto nella su villa di Badon presso Vienna, disse al Curzi: Voglio derad una bella allieva, mio coro sucetro: una sobile Polocca, lo Contessino Jereda Laddinsky, che servi qui, el alla quale mi forò un piacere di presentari. Il mostro Cora: (tutta è destino in questo mondo!) avera fatto la conoccenza di madamigella Emna Lobrun Robert, Viranceo, ambilité e gentille ereatura, de un'educazione finissima e di uno spirito elevato. cho vido in casa Czacky ove andova a dare lezione, ed alla quale famiglia era stata raccomendata da Parigi quella del Lehrun Robert : ed in un viaggio intrapreso con questa familita nella Germania era divennto amante mamato dell'Ennia. l'aveva dimandata ed ottenuta in isposa e già n' era fidanzato. Presentato dalla Principessa Ditrinchstein alla Contessa Laddinsky, mesta, dono le solite cortesie d'uso, to prego di voler dare lezione alla figlia Zaida ch'era una perfezione di bellezza: il tino della sua persona era singolare : dotata ner di più di una sumpatica voce di sourano, cantava benissimo solo le canzeni del suo naese, ma la nusica Italiana la cantava maie. Il Curci accettò l'onorevole incarico d'istruirla, e si dette la massima promura di farla progrefire. Non avesse mai accettate questo compite! Egli cou l'anima ardente di artista senne a stento serbarsi costanto alla Lebran . e dene pochi mesi la bella Zaida col crucio nel curre si allontanò da Vienna, ed il Curci profittando delle premurose e lusinghiere offerte che continuamente gli faceva la famiglia del Barone Ozezv, prese la via di Pesth. Quivi venne ricevuto, come suol dursi, a braccia aperte-

ed in particular mode dalla Baronassa, che nascera dall'almatre prasaja del Berera, allurar come un'imperatrice, ma delce come un negele cegli artiati. Questa nobile dessa lo delce come un negele cegli artiati. Questa nobile dessa lo prese a mollo ben volere, lo ammico come istimo nella sun franiglia, lo presentà a quel grand'e lo prodigarane le tesses cortesies, diché lu breve tempo el pottà divarire il mesetro ricercato, annato com'era da tutti e rimunerato la pramente. Quando la meglie, presa de spura per la rivoluzione di Uegheria, lo decise ad abbandozara per la rivoluzione di Uegheria, lo decise ad abbandozara prer la privoluzione di Uegheria, lo decise ad abbandozara prer la privoluzione di Uegheria, lo decise ad abbandozara prer la privoluzione di Uegheria, lo decise ad abbandozara prevano del benecolenza o di vera afferione gli era satas prodiga in tutta il tempo che in mozzo a loro si cra formato. Nei deca uma che i trattenen in Pesah per dara terione di nei di tutta del relicose di

ranto, direnuta una sua specialità, scrisse dei pezzi scielti per camera che piacorano tanto, e composo il Piccolo Solfeggio (Le Potit Solfieg)(f) stampato in Ungheria e dopo ristampato in Francia ed in Inghilterra, tanto popolare no fui il successo.

Abhandonata Peath, visitó l' Alemagna, il Belgio, la Francia, o quindi si recò a Parigi, arrivando in questa vastissima città pochi giorni prima che scoppiasse la rive-Ingione del 1848. Ivi adattandosi alle circostanzo de'tempi, scrisse un Inne di ouerra, eseguito con pubblico applauso nel-Giardina d'Inverno. Concorse igoltre con molta altri maestri al Premio Nazionale del 1848, e scrisse un Cara senza accompagnamento, Il sig. Adam, egregio muestro destinato a ejulicare del merito dei concorrenti e del valore delle loro composizioni, trovò tre sole di esse degne di ricompensa : il Coro di Curca, un pezzo di na Parigino suo allievo, ed un altre di un giovine Marsigirese. Adam per carità cittadina dette il premio al suo allievo Parigino, ed il giuri per sacondarlo vi si uniformò. Consisteva questo premie un una medaglia di brenzo, che portava da una parte l'effigie della Francia e dall'altre v'era scritto: Al Merito. Dipoi il Curci fu nominato membro della Società di soccerso musicale. Scrisse negli otto unni che si trattenne in Parigi sino al 1856 pna quantità di remanze, ed altra svariata musica per camera, non meno che l'onera buffa in due atti Il Baccelliere, sopra parole di M. Bigere, che nen ottenne che la semplico udizione, e ciò per i torbidi tempi che allora correvano, nei quale gli ammi esultati erano rivolti più alla pelitica che ad ascoltar musica.

 Invitate a recarsi in Manchester, colà serisse il Bel Cauto, opera scolastica dedicata a Mercadante (2), stampata e pub-

Questo Petit solfège si forma dell'unione di tanti piccoli solfeggi sertiti per una voce limitata, ed utilizzimi per far progredire i ragazzini e le giovinette che commitiano a solfeggiare con accompensamendo figurato.

<sup>(2,</sup> Quest'epera del Bel canto è una raccolta di colfegge, ove non

blicata in Londra dall'editore Wesfel e compagni. Quest'onera obbe erigine da questo, che trovandesi il Curci in Manebester alla direzione delle classi musicali vocali , ove sa cantavano Gori, pezzi d'insiemo e pezzi concertati in tre linone differenti, e più ancora esercizio di canto, egli credette comporre all'uopo la sopraddetta opera per ottenere con tal metado niò felici e nià prenti risultati dal suo-insegnamento. L'editore Wesfel, che trovavasi in Manchester, volle farne l'acquisto, e poi la pubblicò per le stampe in Londra. Fu anche ner quelle classi che armenizzò per tre voci l'Ave Maria di Schubert, come pure l'Erlköning, la Nann'à ed il Wonderer dello stesso autore, senza alterare in nulla gli accompagnamenti che lo Schubert avez posto al semplice pianoforie, e da questi stessi accompagnamenti traendo l'armonia vocale unita al capto principale dell'autore : di modo che la felice idea che ebbe il Curci di armonizzar questi componimenti, fu una grande nevità, e nuovo l'effetto che produsse.

Bopo tanto peregrianes, il padre del mestro Curri ottagrario desiderare di rivederio del abbracatiro. Aspena manificatato questo suo desiderio al figlio, questi inscrib futto e si mies in vitaggio per Estelata; o ree aputto di isso riteron, venne da quel Manicipno disposto che fosso ricevuto cottustacianestes. Un corte di carveza e hande musicani figi andò incostro, e foce verramente entrata trionfalo in quel paeso che ovide nascera. Piedeo hambino, ed ora il vedeva riteramer sedulte, exrico di conori o con un bel posto nell'arie. Chi nella qualità d'intendesi delirgieva la servit di quella Provincia nel 4856 era il Cav. Mandarini, ucono istritico e entendo con quale estusiamo venisso ricevuiu ed acchamato il Corci nella ana patria, vollo personalmento conocerio e l'initid a recarsi in Bart. Il neste mestro, di

è scopo principale la parte meccanica, ma l'estelica. In essa, lungi dal trorare aguilità, fesioni di Irilli ed altre cose che compangono i soluta solfeggi. Foreams solamente canti lurghi, armonsoss e con secompagnamento all'uopo. medi squisiti e dignitoso nel portamento, incentrò tanto nell'animo di quel funzionario, che fu prima da lui nominate direttore de quel Teatro Piccipai, e poi si ordinò a quella Commissione tentrale che lo scritturasse per comporre la cantata che doveasi esezuire per festezziare la pascita di Ferdinande II. seggiungendosi che si desiderava un seggette sterico. Chiamato all'unno il valente giovane nocta signor Francosco Rubino, onesti propose per argomento della cantata Alfonso d'Aragona in Napoli, che incontrò il gradimento generale. Il libretto riusel soddisfacentissimo al maestro e pel suo concetto o per i bellissimi versi, che con facilità vesti di spontanea musica, la guale nelle pruove produceva grande effetto. Intante si pensò dall'autorità di mandare il libretto un Napoli per l'approvazione : ma chi il crederebbe ?.... L' Areopago di qui scrisse all'Intendente in questi termini : » Pate co-· noscere al maestro Curci ed al poeta Rubino che non » vi è niente a ridire sul poema scritto e musicato Alfonso « d'Aragona in Napoli; ma per ragioni di stato l'ese-- cuzione non può aver luego; perchè siccome nella fior « del dramma gli Aragonesi cacciano via gli Angioini, il Go-\* verno del Re (sono le testuali parole della Ministeriale) a ha creduto nell'alta sux prudenza non permettere la ran-- presentazione di un tal fatto sulle scene, piuttosto che ri-- cordere dono tanti secoli alla Francia l'umiliazione della a disfatta. » E così si cradè sonorimere un rilevantissimo fatto storice, senza ricordarsi che la storia pen può cancellarsi, e che tutte le novità che in ogni tempo sono sorte e tuttavia sorgono ner tentare di farpe dimenticare alcuni avvenimenti, non fanno che metterli in moggiore evidenza. In appresso sa ordinà che si facesse scrivere un Inno in

la appresso si ordinò che si facossa scrivere un fino in lode del Re, coll'ingiunzione di parlare di prosperità, di commercio, di strado ferrato e coso simili, in sostanza scrivere di quelle tali parofe che si dicono a tutti i Sorrani nel momento che regano, e che si possono adattare ad ognuno cambiando il nome dell'indivizzo. Il Rubino si rifiutò di farla, e fu un certo Petron, che ford al Curri la poesia. Questi fu felce ne file sua composition, ed incantità talmente il pubblico favore, che l'Inno rimase nella memoria di tutti come musica populare; tunte che allorquande Fordissando II mosso per Bari nel 4558 e coli fornossi alquanti giorni, tutte le sere dalle masse popolari unito a tutti i dilettani Barcai dei due sessi si eseggini questo fune aranti al palazzo dell'Ispendente ove risedeva il Re, che sempre più si compisceva a risofirio.

Dope essersi il Curzi fermato un anno a Bari a dirigira qui l'Estro Piccioni, chianato dalle cure della fangigira qui bilipita a rigatizire, ed in Barletta continnò ad esercitare l'argo di musica. Fa in quel frattempo che si aprirano diverso istituti d'introdime letteraria; e proguto da quel Manticipio perchè desse in uno di cesa l'ezioni di lingua francese, vi acconsenti, so mon altre per riposarsi delle faciche durate nella giorenti, e non patamb più prestare al-Parte sua predictata il fort cello che lei dorenze.

Nella quale tranquilla occupazione, egli che si era come ritirato dal mondo, avrebbe potuto dirsi in un certo modo felice, se la scentura non fosse venuta a colpirlo. La sua amata moglie, presa da lunga e crudele malattia, divenne demente e fint col pendere la vita: il suo dolore si accrebbe immensamente, quando nello spazio di due ore cessò di vivere anche la sua prima figlia frene, cui non tardarono a seguire nel sepolero altresì la piccola sorella Maria ed il primegenito Angelo. Il solo figlio Roberto sopravvivente, se non riesee a compensario di tutti questi dolori , almeno cerca di rendergh sopportabili gli ultimi ami suoi, dopo tante sventure ch'egli soppe sopportare con quella rassegnazione che donano la Religione, la tranquillità della esscienza e l'intemerata vita. D'allora in poi, le poche ore che l'esercizio della sua professione e le occupazioni del suo Ginnasio gli lasciano libere, ritirato nella sua solitudine, come per alleviare le pene e riconcentrare lo spirito più alle celesti che alle

mendane meditazioni, egli ha pensato dedicarle alla composizione di musiche sacre, che noi riportereme in fine nella seconda categoria. L'ultima di queste ch'è a nostra conoscenza è un Christus e Miserere. L'autografo di siffatto comnonimento a mia istanza e premura el promise di donarlo a questa biblioteca musicale, e mi partecipó averc scritto sul frontesnizio mueste parole: « Al mio caro e vecchio amico " Francesco Florimo, per collocarlo nell'Archivio Musicale a del Collegio, ove io fui gratuitamente educato nell'arte. « Debole omaggio di gratitudine, Giuseppe Curci » E la sna lettera di partecipazione finiva cost: « Conservo ancora " l'autografo della mia opera il Proscritto. Se tu credi poa tesse trovare modesto posticino nel too archivio, avvisamelo, chè te lo manderò subito - Guisgops Cunct. » lo accettai il dono , e lo attendo insieme al Miserere per registrarli nel Catalogo.

# Composizioni di Giuseppe Curci che si conservano nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Un'Ora di Prigiono, opera buffa in due atti. Teatro del Collegio 1833.
   I Bodici Tabarri, opera semiseria in due atti. Fondo 1834.
- 3.º Ruggiero, cantata, atto unico. San Carlo 1835.
- Un matrimonio conchiuse dalle bugie. Teatro del Collegio 1838.
   Dizit Dominus per quattro voci e grand' orchestra. in
  - fa terza meggiore.

# II. Altre menzionete nelle diverse biografie.

1" Messa in mi bemelle terza maggiore per qualtre voci con orchesira 1847.—2" Alira in sol terza minure per fre voci con organo e quartetto 1856.—3" Alira in re terza minure per fre voci con cagano interrusione con organo 1856.—4" Alira in sol terza minore per fre voci (con orazon 1857.—5" Alira in re terza minore oetre voci è

erando erchestra 1857. -6" Altra in fo terza maggiore per tre veci e grande orchestra 1859 .- 7° Messa Funebre in do terza minore ner fre vaca e grande orchestra 1870. - 8º Dizit Dominus in fa terza maggiore per tre vori a grande orchestra 1858 .- 9" Altro in do Jerza magainra per tre voci can organe scritto per le monache di S. Lueiz di Barletta 1866. - 10° Altro in si bemelle lerza maggiore per tre voti con organo 1871 -11° Credo in si terza maggiore per tro mori e grande erchestra 1857 .- 12" Magnificat in es bemolie terza maggiore per tre voca e grande orchestra 1858 - 13" Altro in sof terra maggiore per tre voci con organo scritto per le monache di S. Lucya on Barletta 4806. -- 14" Altro in do Jerza manguare ner tre voca con organo 1871 -15" Vens Sponsa Christs per tre voca anche con organo, e quattro sonate per organo 1866 scritto per le monaci e di S. Lucia di Barlella 1858. - 16º Are meris stella in la terza maggiore per voce de tenoro solo , con coci , cumona abbigata e grande orchestra 1858 -- 17° Altra in fa terra magniore per vace da tenore con organo 1871. -- 18" Numero 30 Tentum eros per voce di tengre , basse , a due vecl ed a tre voti con accompagnamente d' organo scritti in diverse epoche. - 19º Litanta per trè voci con organe scritta per la Chiesa dei Teatini in Burletta 1857. -20" Altra per tre voci con engano scritta per la Cattedrale de S. Maeis de Raelotta 1958. - Ti. Alles ner tro voci can grenno ner la Chiesa di S. Giovanni di Dio (idem) 1807. - 22º Altra di Passione per tre voci con ergano per i Teatini 1860. -- 23° Secrum Consiprium in soi tersa minere per tre voct con organo (857. - 24" Tre aliel Second Considers ner tre sect cun ergano 1859 - 95" Alfro in ai hemolie tersa marriore nor tre voca con organo 1870. --26° Inno Pasterale per tre voci con organo scritto per la Chiesa del Santo Sepolero sa Barletia 1859. - 27° Altro scritto pei Teatini di Barletta 1859. - 28° Altro idem 1860. - 29° Altro per ten veci con organo ner le Sacre Seine, seritte nei Teaties de Barfelta 1860. - 30° Altra sdem per S. Vincenzo Ferreri per tra vace com ergano 1863. - 31" Saire Regins per tenore solo , coro e grando orchestra in la hemolie terza maggiore 1858. - 39" introito per la Means del Giovadi Santo per tre voci con grande orrhestra 1859 -33° Christus e Miserere in sol terra minore per tre voci con oretostra 1859. - 24" Altre per tre voca alla palestrana 1862. - 35" Altro ner tre voci biznche con organo scritto per le monache di S. Chiara in Borletta 1868. - 36" Tre Conti pel Venerdi Santo scritti per le monache di S. Buspiero in Barletta 1864 -37º Pasmo scritto per la Chiesa del Santo Sepolero en Barletta 1864.

#### FEDERICO BICCI (1)

Quattro anni dono il fratello Luizi , nacque in Nanoli nel 1809 Federico Ricci, che dalla tenera età educato nei rudimenti della musica, venne anche quattro anni dono il fratello ammesso come alungo nel Real Collegio di San Sehastiano. Rotati entramba di un'anima eminentemento musicale, collo spirito vivo e facile, l'intelligenza non faceva loro difetto per apprendere con facilità le più astruse lezioni . tanto più che avevano in loro quello che l'arte non può dare, cioè l'inestimabile istinto della meledia. Destinato il giovinotto Federico dal Direttore della Musica alla scuola di Furne per apprendera Partimenti ed Armonia sonata . ad un punto determinato che il maestro credè opportuno . l'alunno passò alla scuola di contropunto, e presentato allo Zingarelli, questi l'accolse tra i suoi discenoli Venuti Pietro Raimondi e Francesco Ruggi ad 'occupare il neste rimasto vacante per la morte di Giacomo Tritto, lo Zingarelii velle in narte sgravarsi dell'istruzione dei suoi discepoli, cedendo alcuni di essi estratti a sorte ni maestri puovi venuti. Fra questi Federico Ricoi teccò al Raimondi. sotto la cui direzione continuò e fiel I suoi studii. Baimondi, arido come compositore e pedante come istitutore , mon lasciava perció di essere un dotto contropuntista e coscienzioso insegnante. Le dottrine che aveva appreso dalle scuole di Leo, Sala e Giacomo Tritto, si diede a tutt'uome ad insegnarle al Ricci, che, come il Raimondi riocteva.

(1) He credate non poler far di maglio acila presente biografia, che andere solla errei tracistat dalli evaluto aignor de Villara nella notica pubblicata a Parigi nel 1806 rigunido a questo compositore cel allo seco opere noticio sulla cui renti han osi è da mozore dabbia, perché l'autore crea arecussimo del Ricti, el è a suppurus estres state da contili sourat o suggerio.

mostrava la niù grande attitudine ad angrenderle. Ricci, che non nerdeva il suo tempo, pupado fu in grado di avere la promezione che sa Collegio si accordava ai giovani studiosi. ricevetto da Bellini, che allora era primo tra gli alunna, il bravetto di maestrino, e a datare da quel tempo una recipreca amicizia e stima fu stabilità tra tero, la quale crebhe a dismisura cogh anni , a tale che divegnti adulti e figurando entrambi da maestri nel mondo musicale: l'una elogiava l'altro e viceversa. Avvenuta la morte del Bellini, non ressà il Rucci, come tuttora la dimestra, di avere vera predilerione per la musica di lui. Bellini durante la breve suo vita non fu insensibile all'amicizia che il giovine Federico eli mostrava. Cominciò il Ricci a dare pronve del spe ingrenn, componendo, come at praticava pei Conservatorii di Nanoli, prima qualche sinfonia, poi dei nezzi staccati di musica sacra, ed in ultimo una Messa per quattro voci ed orchestra che enn successo venne eseguita dai suoi compagni- e da lui diretta in diverse chiese di Napoli. Quando il fratello Lungi dovette recarsi a Roma, fu ben delerosa per Federico la separazione, poiché quantunque bene avanti nella compogiringe non avea però finito il tempo voluto dai regolamenti del Collegio, e deven restare, ancorché provetto alunno, sino agli anni 22. Col vivo desiderio di rivedere il fratello, dono qualche tempo trascorso dimandò Federico un mese di licenza, ed avendolo ottenuto, eccolo già sulla via di Roma anelante di abbracciore il suo Luigi. Chi può descrivere il contento che provarono questi due invidiabili caratteri, tini di franchezza, lealtà ed espansione di cuore, nel trovarsi insieme ?.... Di fatto congiunti, come moralmente nen erano stati mai divisi, perchè dominati sempre dalla stessa volontà, dai medesimi sentimenti, dalla stessa maniera di vedere e di sentire, erano si forti i legami che li univono fin dai primi anni e si calde le loro affezioni, che rappresentavano, come si dice comunemente, un'anima sola in due corpi senarati. Tale raza intimità fece si che con puù ragione venivano da per tutte 58

chanasti pi indivaribit, e questa comunanza d'idee, di gusta, di principi, di vita e d'interesse durb, come è dettu nella biografia di Luigi, sino al tempo che questi centrasse matrimenes. Un mese passa colla rapisità del fulmine quando si à gioreane olficio. Federeno en ai seutra la forza di separarsi una seconda volta dal fratello, e perciò decise che fosse meglio affoniare la collera di quei reggliori d'asa Picto a Mapella, che con gran premura dimandazano il sos sollecito amei un maestrino del sue valore e di tanta utilità pel Collego. Ma Federico ciudendo le loggi del longo, rispesa addaccado hunne e cattive rapioni, e la più forte tra le altre fu quella della già presa risoluziono di novele più interno novele più interno more prode della già presa risoluziono di novele più interno more prode della già presa risoluziono di novele più interno more presente della già presa risoluziono di novele più interno more presente della contra della già presa risoluziono di novele più interno more presente.

Stabilitosi in Roma, il che avvenne nell'anno 1829, contanuò con fervore i suoi studii, coadiuvato das lumi, da'suggerimenti che poteva a lui insinuare il fratello, che come di onnosto carattere non mancava di trovarsi spesso con lui in contradilizione, fatto che l'esperienza ha insegnato servir di cemente all'unione ed all'amicizia, sempre che nel fondo del cuore si nutra sincero e virtuoso affetto. Luigi era, come è detto altrove, vivo, allegro, col sorriso nel cuore o sulle labhra . Federico riflessivo, serio, pensieroso. E pure col volger degli anni un perfetto cambiamento si operò in essi: l'allegria divenne il patrimonio di Federico, e la tristezza s'impessessò di Luigi, che come più andava avanti negli anni, si anneiava di tutto e scora ragione si attristava di tutto: allora Federico, in cui il riso e la gioja quasi oltrepassavano i limiti. si studiava di confortare il fratello e di rilevare il suo snirito ed il suo coraggio abbattuto, cercando di ridonargli la sua prima ilarità, quella naturale leggera goncuranza, e la contentezza della prima gioventà; ciò per altro non era facile cosa, e doveva essere piuttosto l'opera del tempo e delle distrazioni che pure cercava di procurargli (4).

(1) Fu in questo anno 1829 che Federico Ricci comobbe ed avvicinò Oranio Vernet, allora Direttore della scuola di lette arti in Pederico cumpose da primo in collaboratione rel fratello nella primavera del 1835 pel Tentro del Fondo in Napoli Topera buffa in duo atti il Colometto, ch'ebbe felicissimo successo (1); e dopo velle con fondata ragione farni un nome insignendente da quello del fratello, sotto l'egida del qualo era entrato nella estriera artistica di compositore, o da sè solo sericon Managione del Colomonomo, corre huffa in den stit rascrisco Managione.

Roma. Tutta l'aristocrazia dell'intelligenza pareva che si desse convegno in casa del grando artista per rendere più spiendide le serale riunioni, salle nuali il nestro maestro anneriava il tributo che eredeva micliore, cantando sell stesso la melodiose sue composizioni , veri fiori di eleganza e di buon gusto. Una sera in cui si sentiva prà ispirate, vi manifestò tanto ardore e forza di espressione . che nareza trasnarisse in quella imponente e flera sua fisonomia un eable riflecte del cuelo di Napoli. Quelli che l'ascoltavano non sanevano contenersi dall'applaudirlo. Vernet medesimo ne fu trasportato, e fissandolo a lungo come in un' estasi, parve trasfondersi nell'animo del compositore. Qualche giorno dopo i due artisti s' macontrarowe ad il Vernet futtorisi presso così eli discerse: ... Che ssi direste. caro maestro, se vi amunaciassi che mi sone servito del vestro velto espressivo e della vostra testa caratteristica per un quadro cui sto lavorando ?.... L' altra perà voi mi rimaneste scolpito in mente, tanto che ha dornta consegnary, sulla tela : repute meca e ditenti se ci sono riqueito. - E il sognetto? chiasa il Ricci: ma l'altro sorrise a volla Inciarcliene la niena sorpresa, Infatti, quale fu lo stuporo del manstro. allorchè varcando la soglia dello stadio del gran pittore, si riconobbe effigiato mella meravigliosa figura dell'Oloferac?... Egli strinse commorso la mano al Vernet e lo ricopobbe senio,--- Ma gual era l'avvenente donna raffigurata nella seducente Ebrea dal nobile nortamento. dallo sguardo severo e risoluto, dalla fisonomia espressiva, insomma mella biblica Giuditta?.... Era cole: che dovera niii tambi associore il suo nome a quella del niù grando dei grandi magatri. Cioscobino Ressini, o divenire de los andivisibile e dolce compagna : musione che so dapprima fu invidiabile, le apportò poi sventuratamente il niù grando des dolori, quello di chiaderali ali occhi, quando il sommo lusciò que-

(1) Se questa musica ed alcune altre di quelle che lu appresso sa menzioneranne si trovano riportata in modo diverso da ciò che in altre Motrafie si legge, è merchè murbori indagini banno cod consistiato.

presentata in giugno dello stesso anno al Teatro San Benedetto in Venezia. Questo esperimento chbe i più felici risultati e fece bene pronosticare del suo avvenire. Nel Carnevale del 4836 serisse di bel nuovo in collaborazione colfratello anche pel Teatro del Fondo l'opera buffa in duo atti B Disertore per Amore, o non il Disertore Spizzero, come erroneamente scrisse M. Fétis, la quale parimenti incontrò il favore del pubblico. Di noi compose da sè solo nel Teatro grande di Triesto nel Carnevale del 1837 il melodramma semiserio con poesia di Gaetano Rossi Le Prigioni di Edim-Surno, ch'ebbe anccesso splendidissimo, e venne poi rappresentate in tutti i Teatri d'Italia. Un'elegante ed incantevole barcarola nel primo atto, Sulla poppa del mio brick, divenne rapidamente popolare pel suo brio, per la freschezza della melodia e per la forza di espressione nel dipingere il carattere, la gaiezza e la felicità di un morinaro quando trovasi sulla sua nave, ch'è tutto il suo mondo. La niù fellee ispirazione è il pregio di questa musica, fina, elegante e piena di gusto e di affetto. Furono gli esecutori la Gabussi, oggi moglie all'egregio de Bassini, la spognuola Giuseppina Armenia Benfigli, e Scheggi. Nello prueve la Gabussi, a cui era affidata la parte della Pazza, n'era pece e per meglio dire niente contenta, e mostrava di aver golosia della rivalo, che mai però ha potato eguagliarla nell'arte. La discordia tra quelle due cantanti ne ricorda una simile avvenuta tra la Ronzi de Begnis e la Boccabadati quando in San Carlo rappresentarono i Capuleti e Montecchi nel 1831. Bellini che di passaggio vi si trovò, fu quegli che fece aprire le braccia di Giulietta al suo Romeo. Federico Ricci fu obbligato d'imitare l'esempio del suo antico camerata, e per calmare l'irritazione ricorse al mezzo più facile e sicuro a raddolcire qualunque ira di donna, lodarla cioè e chiamarla bella! Alla pruova generale il compositore si avvicinò all'igritata Gabussi, e con quel 600 fare allegro e scherzevole, le sciorino questa amphili e seducenti parole: Che grandi e beali occhi avete, corina mia!...

La Cabussi, a cui lo spirito non feco mai difetto, con quella sun ingenua vianti risposeggii Se cesi piotessore cambini, sarente giù secuerrito. L'opera cettid il più grannie de cantenazone i la cantante, prima na cantenta, che lor compietto sopra tutti; il risontimento si cambini ia una grande sumiciai: si stirutore altetto amenne la mano e la posta fatta. Ob 1 le danne! che assori perfetti el imperfetti esso sonoto.

Due anni dopo il gran successo delle Prigioni di Edimburga serisse Federico Ricci nel 1839 per la Stala di Milano l'opera seria Un Duello sotte Richelieu, ch' obbe non altro che un semplice successo di stima, meno un solo duetto tra soprano e barrtono di grande effetto, che piacque molto (1). Nella quaresima del 1841 compose pel Teatro della Pergola di Firenze Michelangelo e Rolla, che ebbe felice meentro: ed in ispecio il terzo atto (propriamente quello della morte di Rolla), che è un pezza da fare onore a qualunque compositore. Quest'onera fu castata dall'egregia signora Giuseppina Streppone, alla quale Verdi più tardi ha dato il suo gran nome, da Sebastiano Renconi e dal Moriani. A quest'ultimo l'opera è dedicata, e con questa, divenuta poi la sua favorita, egli trionfò in Bergamo, Venezia, Milano, Ravenna, Dresda, Madrid, e per allusione ad una specialità, evo si mostrava senza eguali, il Mariani venne detta il Tenore della bella morte (2). Fu-

(1) In queste siesso anno e nella stessa Milano un novello astro appareo sull'orizzonte sunscale, cho in brova doveva riccupire il mundo del suo nome: Giuseppo Verdi scrisse l'epera Gherio confeda San Bonifacio.

(2) Mi reconsta un amaços che sonobbo da vicino Il Merman, che era un vero puscera il sentru portha ama fin questi modelto quanta ul'acito a un vero puscera il sentru portha ama fin questi modelto quanta ul'acito reconstante la rissisti del Michelengolo e Rella sa Vecersa devitu al 120 mercito princopialmente. Non valvero pran considierca presso a poco cest), ma è un fatto che dopo di me quell'epera amo fin più ripropressata in verizzati. Decento beguno dei, solthone no sicus sulla sonza como un mestidone, chie l'abritui di crimmosvere stroppit distrazzamente i l'espir verizzazia o le sensibilismo vecciname, «

questo 1844 pel maestro Ricei anno foltunatissimo; chè scrisse per la Scala sepra parote di Giacomo Sacchèro Cerrado d'Allamera, una delle ses più belle produsioni, la quale pure gran successo ottenne, non solo nei Teatri d'Italia, ma benanche in Parigi, voe qualche anno dopo la rappresentarono la Giulia Grisi, la Brambilla, Marie e Ronconi.

Per le nezze di S. A. R. Vittorio Emmanuele con l'arciduchessa d'Austria compase nel 1849 una cantata. La Felicità, sopra bellissime parole del Romani, che ebbo gran successo in Genova, pojehè dal Municipio di quella città aveva avuto la commissione di scriverla, e quivi si esegui nel Teatro Carlo Felice messo in gran gala per la fausta eircostanza, in presenzo di tutta la Certe e con grande affluenza di spettatori , accorsi da per ogni dove per vedero i novelli anosi. Tutto riusel brillantemente, e la cantata oltremodo piacque alla moltitudine, ed alla Corte in particolare. Più tardi il Re Carlo Alberte, in una gran festa data al suo palazzo in Genova, domando che un'altra cantata focca composta dal Ricci sopra parole dell'illustre genevese Marchese di Negro. Ben volentieri condiscese il maestro, ed in pochi giorni musicò i versi del di Negro, Immediatamente la cantata si mise in concerto, e presto si arrivò al così detto concerto generalo; ma terminato che fu, il grande sendiero di S. M., il Conte di Salluzzo, si avvicinò al Ricci per complimentario in nome del Re, e nel tempo stesso gli espresse il desiderio che la Masstà Sua aveva manifestata di vedere durante tutta la rappresentazione un gran getto d'acqua sulla scens. Il maestro, cho a tale annunzio provò la niù dispiacevole sorpresa, sommessamente fece esservare al Copte che il getto di acqua produceva grande strepito, e ch'era impossibile sentire la musica con questo accompagnamento di nuovo genere. Il Salluzzo rispose con la freddezza di vero cortigiano, che il Sovrano amava molto vedere zampillare le acque sulle scene, e perciò bisognava obbedire e non faro inutili osservazioni. La gran feutana venno immediatamente

ordinata e riusc) di un sorprendente effetto. Il Re non era un dilettante fino di musica: il gusto, che pur diceva d'avere per questa divina arte, forse non era il maggior dei pregi suoi , ed in questo somigliava alquanto a Napoleone III, it agale diceva un giorno a suo cugino il Duca d'Hamilton (che a me lo ripetè), che egli detestava cordialmente la musica. perchè questa gli pareva come un rumore poce meno spiacevole de tutti gli altri, il che però pon gl'impediva de mostrarsene in pubblico entusiasta, ed ammiratoro di coloro che la professavano, Cosl non pensava però Federico II di Prussia, grande amatore della musica ed esimo segatore di flauto : nè Napoleone 1, che si commoveva ai lamenti che l'infelice Romeo faceva sulla tomba di Giulietta, e si deliziava sentendo le tante volte ripetere quelle tali Cantatrici Villane.... Ma ritornando alla cantata, il Ricci che amava di far sentiro la sua musica alla Corte che la comprendeva e la gustava più del suo Sevrano, onde evitare il rumore che le screscio delle acque naturalmente produceva , pensò di farle cadere in un gran bacino foderato di crosso snugne. La fontana cettava superba le sue acque, che l'astuzia del maestro, pur compiacendo al Ro, aveva fatto divenir mute.

Nel novembre del 1842 compase per la Scala di Miliani Topera Valioniene, n'el tibep poci incontro, o modesta ristato, come dice Roman nelle crendogie della Scala, perchè il gran successo di quella sugiono fa per I Lomberrii alla prima Crocinia del maestro Verdi, como per l'anno avanti en stato pel Nobsoco che avves eccitato un entusismo indicibile. Il poce noto autore del Conte di San Banicio esta alla peresta o più additava con la terza eguarta sua produzione si sublima seggio che doveva occupare e la giurissa via che dovera percurere.

Nel 1843 Federice Ricci si recò in Parigi, ove da personaggi di alta distinzione venne presentato alla signora Contessa Merlin, che lo ricevè coi piti squisiti modi di cortesia e gottilezza, come in tempi anteriori avova ospitato Rossi-

m. Bellini e Donizetti. Alla sua volta il nostro Ricci. is quella casa musicale per eccellenza, si fece ammirare come compositore e come captante, e con una non hella voca funz voce da vero maestro di cappella come suol dirsi), col prestizio dell'arte che eminentemente possedeva e dell'antelligenza, cantando le sue composizioni ne traeva il più grande effetto. Una sera principalmente, presso la citata Contessa aveva talmente messo in brio l'odstorio, che Lablache, ivi presento, pregato a cantare qualcheduna delle sue belle e aredilette canzoni napolitane, rispose: « Dono quelle a sì affascinenti del Ricci che avete inteso, nulla notrà « niù producre gualche effetto, » Belle sarolo, che oporano il grande artista che le ha pronunziate, ed il Ricci che n'era ben meritevole. Egli tenne fermo a non voler cantare, o Ricci venne pregato di sedersi di bel nuovo al pianoferte. Rivide Orazio Vernet, allora di ritorgo dalla Russia, e che ricardandosi della bella serate trascorse in Roma, valla rinnovellarle in Pariot, ed il nostro maestro neo si stancava mai di rinetere quella incantevoli melodie composte nel tempo della sua nrima ciovinezza e che tanto avevano entesiasmato il Vernet, giovino anch'egli allora (1), M. Fétis non parla punte nella Biografia dei musicisti di queste viaggio a Parigi: invece serive che il Ricci è stato in Lisbona ed in Madrid. ove le sue onere è vero che vennero rappresentato con successo, ma peo furono dirette da lui, che son visitò mai melle capitals.

Nel Carnevale del 1844 lo rivide Trieste con una novella

(1) Il De Villar, nel descriver qualo redipicionasi di affeiti vincute ra questi dina estitui, così serve i lincute Vienta ta toignaria e canacce sa hanciellince el son amisté pour le compastieur. Re 1884, le revoyat à liune, il pequità il l'inule le preficii de sussissante el lin en fit humago l'itici le conserve religionement. C'est perm lui la surque d'una mantifi finiste, c'est, en adoite e tangs, un souveair du temps beureux de la proncese. L'eropera-hair description de l'action par l'action de la proncese. L'eropera-hair description.

produzione in tre atta, Isabella dei Medici, rappresentata con noce successo in quel Tentre Grande. In collaborazione col fratello Luigi scrisse dopo pel Teatre d'Angennes in Torino-l'opera buffa in due atti L'Amante di richiomo, soggetto tratto dalla Zoè di Scribe : rappresentata nell'estate del 1846. non ebbe successo alcuno. Nella Quaresima dello stesso anno serisse per la Scala il molodramma scrio Estella sopra parole del Piave, che venne bene accetto, come rilevasi dalla storia cronologica della Scala. Quest'opera dall' autore fu offerta e deducata a Sua Maostà l'Imperatrice del Brasile, ed in segno di gradimento chie l'onorificanza di uffiziale del-Cordine della Rosa, Nel 1847 scrisse per la Fenice di Venezia la Griselda, che primo avova musicata il maestro Paer, ed chbe un buon successo. Vi era un core di donne che destava molto entusiasmo, e che il pubblico faceva ripetere tre solle tutta le sere durante i intera stagione, chiamando sempre sul preseccio l'autore, come pure tutte le coriste. I due ritratti, apera scritta sopra librotto dello stesso Ricci, fu rappresentata pure in Venezia al San Benedette l'autunne del 1850, e tutte le sere si faceva replicare un magnifico terzetto en un finale molto ben conslotto en apprezzato dagl'intelligenti. L'Estella fu data a Vienna, ove piacque abbastanza. Nello stesso anno 1850 compose in collaborazione col fratello, anche pel San Benedetto in Venezia, il melodramma fantastico giocoso in quottro atti, sonra parole del Piave, Crispino e la Comore, cho dedicarone alla Contessa Matilde Berchtald, ed chbe il più grande e clamoraso successo.

Le tre opere sopramencionato, il Colonnello, il Bisertore per amere a C'abeneti di rickione, furneo dai due fratelli compeste collettivanente quando vivevano in una comunnaza perfetta, escapitare, asvultabile, penasodo in un sel modo, fondendo le loro isite enti molesmo modello; essi sitarcavano ul una di filo le laro anvenzona uncidolche, nè di cciò vi è do apprendenti il... Lavavavano milita modesima stanza: appena uno accennava o gorgheggiava un motivo, l'altro se ne impossessava e se lo personsicava correspendolo e terminandolo : appena una bella ispirazione si affacciava alla mente dell'une, subite l'altre la seguira, l'unificava sita sus : ed in simil guisa da pensieri disparati, essendo in entrambi una la maniera di vedero e di sentire, nasceva un insieme omogeneo e perfetto. Se un di essi si metteva al pianoforte, l'altro gli su sedeva vicino o nosseggiava nella camera: ma le loro intelligenze non cessavano d'intendersi e di rispondere tra lero, e da dislegate che prima erano, diveniane una sola. Essi avevano come un'ero tra loro che non gi'inganoava : i loro cuori battevano assieme. Alcune volte avveniva qualche disparità per una diversa mamera di vedere e di sentire , o per qualche differenza di gusto; ma il disaccordo era di breve durata. Qualche felice idea, qualche spogtaneo retrovato, subito ristabiliva fra essi la primiera armonia, Ripreso appena il filo interrotto del lavoro, i due compositori ricatravano nella consueta maniera di volore, di sentire e di esprimere allo stesso modo. Era impossibile, per una collaborazione intima a questo punto, sapere qual era opera dell'uno, quale dell'altro. So si dimandaya a Luigi chi aveva accitto quella o quell'altre pezzo, risnondeva; è Federico; e se si domandava a Federico, rispondeva; è Luigi. Non fu cost però componendo Crispino e la Comare. I Ricci erano separati d'interessi e di esistenza. Luigi fu invitato a scrivere l'opera in parola; celi propose a Federico di prendere parte al lavoro, e questi volentiera accettò. Sicche divisero metà per ciascuno i pezzi del libretto, e sempre da buoni fratelli, senza obbligarsi a seguire alcun ordine prestabilito, ma ognuno lavorava dalla sua parte. La partitura stampata in Milano dal Ricordi, portava sopra ogni pezzo il nome del rispettivo autore. Noi le indichereme equalmente per semplice curiosità storica ed artistica, perchè è impossibile che un'opera offra più unità e più insieme, più analogia di colorito e bello essetto, si per la durata dei pezzi, come per l'impasto della strumentatura e l'omogeneità delle melodie : tonto la maniera è la stessa, che sentendo quei felici e spontanzi pensieri che piacciono e per la loro eleganza, novità, forza e pel laro andamento, non si potrebbe dire: qui si vede Luigi, qui Federico. L'intera opera sembra dalla medesima testa generata e dalla stessa mano scritta. Una delle qualità più meravigliose del Grispino e la Comare è dunque questa per così dire universonalità dell'opera : e si crede appena como essa sia il frutto della collaborazione di due compositori, anche fratelli che sieno !... È Luigi che comincia, e suoi sono i primi sei pezzi. Alia sua volta viene Pederico con una cavatina del baritono de seno un po' filosofo, con la grande scena e duetto del pozzo, e col duetto tra Annetta e Crispino col quale termina il 4º atto. Rientra pei nel 3º atto con un duetto tra tenore e baritono, col terzetto della consultazione fra tro bassi con un core di Medici Misteri impenetrabili, e con un mestetto (dual ti vegge o mia diletta.

Grispiso e la Comera fu l'opera cho incentrè da per oggidore la generia puprunzione, dopo che per molte stagioni abbe fermate, e forma nacera la dellizia del Parigini; tracidata in francese equalmente nacemata fa fatto i giro della Francia trionfilmente, como lo la fatto dell'Inlan, del Purtogallo, della Sparan, della Rassia e del Nuevo Mondo. Qual augremo centente è mai questo per un compositore di mostica, e quale lustaglièrera addisfinzione pel nostro Callegio e per la nostra Scoloit.

Sortisse reserves sees a remaver at 1850s pet leaters intaliano di Portic Carnatia in Visura in l'accionant cosmo un tre atti, parole di Gaetano Rossi, Il Merito e I Amente, estequito dalla Medori, ia cantante dalla bella voce, dalla Maria Lablache, da Scalese, da De Bassini e dall'impareggabile Fraschani, che divise col fortunato maestro gh conci del triomfo fia dalla prima sua apparizione. Il librette è ricavato da un' opera francese del Vial. In Vienna serisse anocera nel 1853 Topens buffa IP Paniere é Amere, che quantanque cadesse totalmente, pure venne in essa applaudite un magnifice quintette Buona sera signor Pantalon, e una romanza del tenere muzhilmente cantata dall'egregie Fraschina (1).

È dispracevole, come dice it De Villars, vedere un autere di tanto versatile talento, ricco delle più spontance melodie, nel più bello degli anni, dopo aver dato delle pruove più luminose e convincenti di ciò che poleva e sapeva fare, e di quanto altro si sarebbe potuto attendersi da lui, arrestarsi ad un tratto e farsi cadere di mano la penna a dismisura feconda e brillante di tanti tesori di melodia e d'armonia. Perchè ció non debba recur sorpresa o meraviglia . il De Villars annunaia la cosa considerando come sono difficili lo condizioni di un compositore un Italia : dano lunghi studii questi perviene finalmente al Teatro : ma è qui che si presentano tutte le difficultà, è qui che comincia la sua odissea di sventure, di contrarietà dispiacevoli, di palpiti, di speranze, di timori, di ambizioni, di gioria, di avvenire, di fortuna, di state sociale. Si tratta di correre di città in città, di scriwere priopera a vola di pecello, came suol dirsi, senza poler rivedere o meditare quello che si è scritto, perchè aspetta in sala il copisto per prendersi il foglio appene si termina. Altri spartiti deve comporli a tempo determinato, poi farli studiare da artisti formti quasi selo di bella voce e null'al-

(1) A proposito di Fraschini, ecco che casa ne scrisse nell'Opinione l'erudito sig. F. d'Arcais dono I esecuzione della Forse del Destino in Bologna: « Il Fraschim è più vicino ai sessanta anni di età che non al · cinquanta: enoure conserva sempre la sun voce fresca e poiente, e non trastura alcon pesso dell'opera, e giunge in fine dallo spar-

· talo seusa fatica. Quanto al metedo de cunto , so non aveva pi-· udito questo colebro tenere da diece o dodici anni, e non l'avrei. · prii riconosciuto. La sua lunga carriera fu per ius una continua

 scuola il suo accento, il suo modo di frascagnare rausmentane e ura i viù bei tempi della senola italiana. Il Fraschini adonera egre-

e giamente la messa roce, el a tempo opportunu relegga quelle noto · puene, sopore ed escillanti che scuologo le fibre degli uditeri. A

· Bologna fu accolto cogli operi dovute ad un sommo artefa. »

di pregiudizii, di esigenze, di riguardi che credono a tere dovuti , senza aver dritto a meritarli ; pei ancora, far leco comprendere la narto da rappresentare, il sentimento musicale, l'espressione delle parole, i chiaroscuri da ilare alla musica per ottenere i desiderati effetti; da ultimo assistere e guidare i concerta, essere per lo più in continna lotta cogli artisti che vectione, non voglione, e che essi stessi nen sanno quello che non vogliono o quello che vogliono : mettersi qualche volta in urto coll'impresario, col direttore dell'orchestra, con quello del nalcoscenico, cei coristi, col vestigrista, col macchinista, coi luminarii, insomma, detto in una narola, con quella turbo di cento che forma quel fale mondo del nalcoscenico, che tutto ci vuole e che contribuisee tutto a dare una rappresentazione musicale. E ciò non basta ancora: bisognava subire l'umiliazione (cosa che fortunatamente non è più) di presentare da sè stesso la sua opera al pubblico, assistendo per tro sere seduto al cembulo mell'orchestra, esposto alla berlina ed a tutte le vicissitudim alle quali va soggetta una nuova opera, non esclusa la niù dolorosa, quella della disapprovazione del pubblico. qualche volta ingiusto, volubile, che non di rado approva quello che dovrebbe disapprovare. E tutto questo per guadaenore tanto (salve eccezioni) muanto solamente basta per vivere meschinamente: e dopo tanti anni di si improbe e smodate fatiche, arrivare ad una vecchiezza, che, in generale, se non nella miseria, nel hisogno si passa di certo. Ecco la vera condizione dei compositore Italiane di musica sparsi pello diverse città della Penisola, Lasciamo da banda le lusunghe dell'amer preprie, i fumi della gloria, che cagienane si delca illusioni : essi ubbriacano è vero, ma però non danno da mangiare. Onando un'opera ha conquistato il favore della popolarità ed una lunga esistenza, allora diviene consuremente parlando un affare commerciale, ed è quasi sempre l'editore che ne profitta esclusivamente, perchè il compositore ha ri-

nunziato a tutti i suoi diritti per una meschina somma di danaro ricevuta per avidità o per bispeno prima di andare in iscenz. Dono avviene la buona riuscita dell'opera, e con essai grandi guadagni e molti altri vantaggi ancora; ma l'autore si trova spogliato dei prodotti dell'opera sua; egli con poca accortezza non ha curato di preveder ciò: un regolare contratto fatto colle volute forme e debitamente legalizzato ormat l'incatena. Ed era peggio appora prima dei trattati internazionali che oggi tutelano la produzioni dell'ingegno. In quei deplorevoli tempi di contrabbando i contraffattori delle produzioni dello spirito si arricchivano ancor meglio degli editori, che pure avevano legalmente acquistata la proprietà; che avveniva perciò?... il gran male cadeva sopra i poveri maestri; essi soffrivano tali eventualità e tali combinazioni di cose che non potevano impedire; e tanto pergio venivano perciò ricompensati, perchè i loro editori si trovavano più impacciati e più circoscritti nel loro commercio, e forse erano i soli che non potavano vivere del frutto delle progrietà da loro acquistate; ed i poveri compositori, vedendo cadere nel dominio pubblico le loro produzioni ricercate ed applaudite da per ogni dove, gettavano gli occhi sul passato e si sentivano stringere il cuore.

Ma ritoraiamo al panto donde aiamo partiti a solo eggetto di dre una spiegnione dello reve cause dei tilennie che teane per notiti sam il nostro Federico Ricci. Como suo fratello, gell pure prese la risoluzione di altentamari dal Teatro, non perchè la fortuma e l'ispirazione gli fossero venute meco, ma afin di cereuro per altra via i mezzi di guadagno estranei a quelli della scena, pieni di sunserure, di rancori e di fatiche, di palpiti o d'incertezza: ed anche, o con fu l'ultima delle cause alla presa sua determinazone, perchè trave-deva lontano lontano certe nuovo cordiche tendenze che in unusica tislima simacicava di predere, cambiandei il suo glorison seggio melodico per quello delle strane e complicato combinazioni armoniche o dell'esperazioni corbestrale pre-

pugnate da un apostolo moderno, che per buona ventara ancora conta tra noi pochi seguaci: i quali, avversarii dichiarati dalla melopea, crodono ben fatto mettersi sotto il regno del trombone e dell'algebra musicale, dimenticando che l'eco della lira di Paisiello e Cimarosa, di Rossini e Bellini ha risonato o risuona ancera, non solo sotto il cielo d'Italia, ma nel Mondo universo. E questa non è noesia o rettorica : la storia sta là per darci intera ragione. Ma pure la smania di tutto rimaneggiare, di tutto riformare, dei noverum rerum cupidi della musica, la smania di rendersi originale non sapendo creare nuove cose, ma accozzando stranezze sopra stranezze solo per ottenero effetti plateali di sorpresa e di sonorità . ansomma il creduto bisogno o l'impellente necessità di scguire una certa scuola moderna, ha invaso il dominio dell'Arte, e lo invade tuttavia (4).

. Ha un bel dire il Filippi (così scrive il D'Arcais), ma

(1) Dal discerso inaugurale del signor Genesio Morandi, regitato da lui madesimo nella feste musicali in Longiano, riportiamo il seguento branu molto adatto al caso nostro.

· Opri una scuola musicale straplera, che non fa ancora impalli-« dire le nostre labbro, pè tremare i nostri polal, nè rigare di la-

· grime il mestro volto , perché forse clia non sa ancora piangero: e miracolo d'ingegno, non di cuore: matematica, non poesia: una « scuola che si appella dell'appenire perchè forse non ha aucora un

e nassalo, o corto non ha il presente, o le animo e gli organismi alla \* ner les un Italia mon sono ancor fatti : una scuola che non ha ancora

« leggi nella natura o nell'arte Italiana perché à una grande ribelle e ella stessa elle nostre loggi: che non ha ancor tempio nè sacerdoti

· nei portenti di etto secoli, perchè ella tenta uccidere i nostri sa-· cordoti : che mon ha ancora tradizione nella genese di scitemila anni e quando Eurepa sorgera e si creavano le cuità colla musica. e non . ha legislatori fra i filosofi che commentazone il dette divino di Pla-

e tone, che la musica è ogni scienza e ogni cosa; e non ha ancora e veri artisti nei pacsi ove Vintenzo Gioberti scrisso che la musica « figura l' organamento e l'educazione degl' individus e degli state:

· questa scuola tenta ora turbare il sentimento musicale italico e « struppares una corona sumeriale di otto secoli!! »

, tutte le astruserie e le stravaganze formano una sola fa-- miglia; e quando si proclama bello ciò ch'è soltanto biz-" zarro , ne viene la naturale conseguenza che s'incorage giano i giovani a mettersi in una via che deve necessas riamente conducti in rovina. Il male che hanno latte (se-" guita il D'Arcous) a Roma il Liszt e lo Sgambati, artisti a per altra distintissimi, ed il primo più che distinto insia une, è incalcelabile. Furono essi i sacerdoti della muova - religione musicale, di quella musica que il cante è trascua rate affatto, e non rannresenta che un paziente tessuto a di combinazioni strumentali, ove l'orchestra è quasi sem-« pre prolagonista, ove in ogni battuta si cambia impasto e « colorito istrumentale, ed i disegni s'intrecciano continuamente, si confordono e non di rado si elidono, ove l'orec-« cluo non riposa mai , di quella musica che qualcheduno « prentamente chiamò una perenno motompsicosi istramentale, a che dà prinova non dubbia di pazienza, ed anche se voglia-" mo di dottrina, ma l'effetto che ne risulta è meschino. " Che Waener resti solo nel suo alto piedistallo, e como henissimo dice il Castelfranco (1), « continui ad arrabatiarsi " nella Germania col suo ingegno sovrano per predicare « con la parola e con l'esempio una dottrina inapplicabile a o ner lo meno insostenibile nella sua esagerazione, e faa cendo sforzi erentei d'ingegno per edificare sul vuoto e a nonolare il deserto: » per noi, eccentrico, strano o no che celi sia, ninno può contrastargli mai il suo primato in quel tale realismo, verso il quale (come sennatamente scrisse l'eradato signer Mazzucato) (2) « egli inclina, e forse senz'ava volersi, forse anzi credendo indirezzarsi a sfere più elea vate di quelle percorse sinera dai compositori melodram-" matici ". Wagner sara sempre un grande artista, in tutta la forza del termine, e basterebbero a mostrarlo tale solo

 Yedi il giornale La Scena di Venezia, giovedi 9 marzo 1871. N. 47.
 Vedi Gazzetta musicale di Milano anno XXV. N. 48 – 27 noventore 1870. la sinfonia e la marcia del Tankouser : e se non avesse forviato sarebbe uno dei sompii nel campo dell'arte, se non nella categoria dei genii, ove sembra ch'esti miri a collocarsì colla musica dell'ovvenire, indubitatamente in quella. dei grandi scrittori continuatori dei periodo architettorica di Schastiano Bach. Ma i suoi imitatori, e coloro tutti, che figli degeneri, pretendono seguirlo nelle sue stranezze, nelle sue utonie , senza avere il suo ingegno , nè pessedere la sua dottrina musicale, nen componerono, a nestro modo di vedere, ma fatturano musica, che, al dir dello scrittore del Mondo artistico (anno IV. Milano 26 novembre 4870) a proposito d'un'opera colà andata in scena: « È un nastica cio senza nè cape nè ceda, con l'orchestra che dice di « occuparsi di melodia e i cantanti che pretendono di fare a l'accompagnamento; con un wagnerismo mal digerito « che farebbe venire il mal di nervi al niù linfatico emac-« cione tutto calma e tutto pazienza; con un caos di disa sonanze, a paragone delle quali lo stridor di denti dei dana nati è uno zuechero; con un cumolo sterminato di note che = saltano, ballano, corrono, volano, si urtano, si abbattono e # si sotterrano a vicenda, agitandosi stranamento, come ne-« core matie, che vanno e vengono e lo 'mperchè non sonno, » In una parola, i pretesi wagneristi, perdendosi in quelle aberrazioni musicali, ed ingolfandosi pelle difficoltà di sintassi , nei problemi armonici, nelle esagerazioni , nei gridi, negli urli, nei gemiti, che pure non sono musica, come soles dire e diceva ottimamente Ettore Berlioz, che per fermo non era un conservatore in fatto di arte musicale, suaturano e deturgano quell'arte, che solo sa essere grande quando si poggia sul vero e sul semplice, o Quanto si mostra men, tanto è più bella.

Noi pensiamo con Carlo Botta, che dopo le prime riformo iniziate degli Spontini, Manfroco, Mayer, Paer, Generall, grandiosamente poi compite dalla rivoluzione Rossiniana, e con le altre innovazioni apportate all'arte da Bellini a Giuseppo Verdi, a la musica pervenuta sia a quel grado di perfeziome sopra il quale nulla più ne resta nè da desiderare, nè a da aggiungere, ed al quale qualche cosa aggiungendo, si " va verso la corruzione (1). "

Per la protezione della famiglia dei conti di Adelerberg che il mostro Federico conobbe ed avvicino in Venezia nel 1851, done il gran successo di Crispino e la Comure che aveva entuspasmato la nobile contessa Caterina, questa al sue ritorno in Russia si ricordo del Ricci, e per mezzo del suo succero che occupava le funzioni di Ministro della corte, ettenne per lui immantinente con decreto impersale del 1º settembre 1853 il posto d'ispettore delle classi di capio alla scuola imperiale di musica dei Teatri di Pietroburgo (2). carica che da quel tempo ha esercitato sino all'anno 1869 con generale soddisfazione e dando i più felici risultati didattici. Federico Ricci, se persistè lungamente nella determinazione di tenersi lontano dal Teatro, seppe però troware altrove i compensi che dona la vita artistica di comnositore e le dolci emozioni dei successi di altra volta. Benissimo accolto ed amato da tutti quelli che lo conobbero da presso, stimato e ricercato dai personaggi più eminenti che avvicinava, e godendo la sumpatia di tutta l'aristecrazia Russa, egli passava allegramente la vita, quasi senza av-

vertire neanche il fardello del mezzo secolo che gli pesava sulle spalle. Egli era, come si dice, in tutta la forza della Non pertanto lo hanno fatto morire prima del tempo che

parola, un aimable bon vivant.

(2) Questo impiego contisto nel perfezionare gli allieri che liappo mighor dispositione per l'arte del canto, prepararis per l'opera naz.omale Rossa, aprir loro un avvenire dopo lo pruove di uso , ed assicurarli di una comoda esistenza. Quanto sono più logice di noi quelli che diciamo più indictro di noi".. Depe aver dato un'educazione musicale at loro cittadini , at adoprano pot come facili esordire nella. professione a cui sono destinati, ca assicut loro un avvenire.

<sup>(1)</sup> BOTTA, Storia d' Holia del 1740 al 1814

Dio gli ha destinato di passare in questa amara, ma por sempre cara, valle di lagrime Una sua biografia stampata in Lipsia lo porta merto nel 1851. Il fu nostro chiarissimo Pierangelo Fiorentino, a Parigi, in un'appendice del Constitutionnel, gli fece un articolo pecrologico, e dono, tutti lo credettero realmente morto in un viaggio fatto da Varsavia. a Pietroburgo, Il suo compatriotta però fu felicissimo mualche tempo dopo di smentirsi e celebrare la resurrezione di un morto, simpatico a tutto il mendo. Un anno dopo l'annunzio della falsa novolta, un giornalista i ner discrezione si tace il nome) che vive di articoli funerarii, indirizzò una lettera alla famiglia del Ricci dimandando dogento o trecento franchi onde cercar notizie per compilare una necrologia sul compositore defunto. Questa lettera cadde precisamente nelle mani del creduto morto maestro che allora trovavasi in Trieste, e leggendola diede in un grande scroscio di risa che richiamò l'attenzione di tutta la famiglia, la quale partecinà alla stessa guiezza per l'accaduto ous pro ouo.

Il Rocci non rimano però estranen perfettamente all'arc, quantanogne ritura del Teotro, perchè oltra molti pezzi staccati, composti e pubblicati a Milano ed a Detroburgo, comerca pur persensi di au no quantità di musica di sul gonera ancora medita, che faceva e fin ufire agla mus; che le avvicianan. A Vienan il vecchio Metierniche, che molto lo predigiere, as computera un ascoltarta ed elogiaria. Il Prencipe Guerialdi passava ore felici quando l'ucie sodera al pianotore di lue, ed a preferenza degli attra perti saultra con dietto quella simpatica melodra de Moreterino scritis sopra vera dell'abate Casti, che sessos gli convera ripetera. Il Ministra d'Italia in Pictroburgo Marcheso Pepoli gli fece comporre una centata che si aceggil enti suo pelaggio in onore del paces che rappresentava: essa produsse grande efficto e frutta d'inmestro la decernacione di ufficiale dell'Ordine Marustano.

Il Ricci riceveva couse emolumento della sua carica sedicimila franchi annui, oltro al privilogio di potersi asseniare per tre meis in ogni anno, che per lo più passava in Italia od in Francia. Volendo, dopo 55 anni di un regolare e non mai intervoto servizio e dopo che italia classi ch'egli dirigava uscirenco valentissini cantanti, abbandonare anche por regione della sue sià quie i modeli lospi, diamadò il suo critiro, che con molta esitunna gli venne accordato dal Gorerno, godende ora come per legge di un'annua pensione, in qualunqua sia luogo gli piaccia scegliere per sua diamara. Deno un silenzio di suosi tre luntri che Pederico Bicci

serbo per le scene, un bel giorne salta fueri con una nuova produzione. Una Follia a Roma, che in breve periodo di tempo ner mezzo della stampa occupa di sè il mondo musicale. Ecco come un semplice caso fece la fortuna del signer Martinet intraprenditore del Teatro Fantaisies Parisiennes, Versa il 1868 il maestro Federico Ricci aveva nel suo portafogli il libretto e la musica di un' opera buffa in tre atti intitelata altora Carina : più tardi prese il nome di Monsieur de la Paliese, ed in ultimo fu detta Una Follia a Roma. Il Ricci cominciò a scriverla in Pietroburgo, e la terminò in Parigi. ove pell'autunno del 1867 mi fece sentire a pianoferte molti pezzi che mi piacquero assaissimo e poi incontrareno la generale approvazione. L'autore la compose pel Teatro Italiane di Parigi ; ma per quistioni insorto , d'amor proprio per parte del maestro e d'interesse dal lato dell'impresario signor Bagier, questi non volle accettarla per farla rappresentare in quel Teatro. Venuto tutto ciò a cognizione del sionor Martinet, immantinente cercò di divenirae possessore, e stabilita i natti e le condizioni col maestro, affidò la commissiene di voltarla in idioma francese al sig. Wilder letterato Belga, che pure melti dramni aveva accomodati per le scene francesi, e pel Teatro Italiano aveva tradetto dal tedesco l'Oratorio Il Paradiso e la Peri di Roberto Schumann. Il tutto portato al suo termine, la prima rappresentazione fu data il sabato 30 gennaio 1869. Il signor Artuvo Heulhard, che fece uno studio soora Una Follia a Roma, così la definisce:

- « Musique deux fois belle, car elle est mélodique par les
- « lignes pures du chant au rhythme net et serré; sympho-« nique par les richesses variées et qui jettent les dessins
- « d'orchestre enroulés autour d'elles comme les arabesques
- « des palais Maures. »

Il successo fu troppo grando per la piccola canienza della sala, e perciò fu necessità di ricorrero al rimedio. In puesto mentre il Teatro dell'Atenco (4) si trovò libero, ed immantinente la chiese ed attenne il Martinet, e si affrettò a trapiantare tutta la sua compagnia e l'orchestra su guesto novella saggiorna, Ciò avvenne agli 41 febbraio 4869, giorna della settima rannresentazione di Una Follia a Roma.

Ripertiame le opinioni dei diversi giornali che nella circostanza ne narlarene.

L'AVENIR NATIONAL. - v . . . . Une Folie d Rome est tout bennement un chef-d'oeuvre de musique bouffe .... « Tren de musique : voilà le seul défaut que nous nuissions reprocher à Une Folie d Rome ... L'excès des richesses est souvent

un embarras. e Dans toute cette riche partition. I'on croit voir courir on #1 mé-Indiane au da thillre descend dans l'orchestre où il dessine de danses et charmantes arabesques, Pourques, l'ingéquité de la nièce une fois accentée, noureuoi a-t-on permis de blesser des creulles françaises nar la versification la plus défectueuse et par des fautes si nombreuses contre la syntaxe? Nous avons fait remarquer que M. Wilder famult rimer ernouer avec familier: ailleurs, il fait dire à l'amoureuse: « Il faudrust que le pardonne » Veziment, il faudrait qu' un directeur me pardounkt point de pareilles licences M. Wilder est belge : que la France lui fasse bon accuert, rien de mieux ; mais il devrait bien prendre conseil de MM. Potrin et Labarre, qui font de bons vers français au-delà de Quievrain et de Mouscron. »

Etienne Arago.

(1) Questo Teatro, fabbricato nella Rue Scribe, fu destinato da prima ad un'istituzione regolare di conferenze e di concerti. Qui si esegul el Deserto da Feliciano David o tutto un renertorio di onore classiche, È al solo Tentro sotterraneo che trovasi in Parigi, e Pultuno ordino dei palchi è a livello della strada.

LE CONSTITUTIONNEL. — • L'Itabe went de rendre encere un grad service à la mangre, que los doit tant. Le maciro litter, ! l'auterr de Orașuna, le melliere opéra-bestie, que nomo spass entexas depus que les grands maires se sont tex, a fast cabesa à l'intrivavant et utile literat des l'abalisant-francement d'une partition acouville que a dé executée le 30 janvier avec le ples grand et le plas léguime souche.

• Une Folse a Rome n'appartient pas au genre du vandorille muscal. c'est une seuvre fine et excellente qui se classera non loin de ces immerielles comédics le Barbier, Don Pasquale et le Caid • Néalor Rossection.

L'ÉPOQUE — « La partition en est restée rux mélodies vivantes, à l'estram de bon golt, à la distinction entralanale, à la sonece home enfant? Elle ne s'empédanties par plus dans les vapeurs de l'avenir qu'eile ne se noie dans les concades de l'actualité... « Peut Founder.

L'INDÉPENDANCE BELGE. — « . .. Tout est fête, tout est joie, tout est rure dans l'opéra nouveau, et ja vous assure que ce tière : Une Folte à Bonne, fait sonner joyeusement les grelois de sa maroite d'un bout à l'autre de la partition.

 Que de grâce, que d'esprit! On dirait que Bonnetti su Cimareia out signé ces pagés-là de leur phisme d'or. Veilà la traie masique houffe, vive, légère, diégante, et toujours pleine d'une distinction exquise, juique dans les éclats du rire. »

JOURNAL DE SAINT-PÉTERSBOURG.— .... Une Felte d Rome est un tromphe pour F. Ricci, D'un bout à l'autre de la soirée on a hattu des mains...

Co qui caractèreo la hauvelle partitore de Ricci, C'est l'absence cità patici de l'uble midodorge, Cela pittale et selle sans cense. C'est mon manque toupure en acâns, sierie à la réplique, no atterdant par moi d'apastera burres. C'est de la traie manque inflémen de la beane ecole, cello de reservation de la proposition de la beane ecole, cello de mondres. Le deste de repuise par un tour d'autrempetation plus moderne. Le deste le repuise par un tour d'autrempetation plus moderne. Le deste par le proposition de la prime les viraits, avivit pu trouver un ibbens à mopleticion dans la deste la partie de cles qu'e du la serve, ju ne trouve personne.

il faut ètre un de ces braves musiceses d'Italie, qui chantent de nassance et sams asseir pourques, il faut, die-je, être Italien; et, qui plus est, Napolntain jusque dans la mocelle de sa musique, comme Riccs, pour avoir pu livre des étuncelles de ce caillou rebelle qui s'accelle le ovême d'Une Folix à Bonne, »

Lėo.

LA LIBERTE. — « Une Folt a Rome, do Frieldeite Rick, present place a cité de Griggione » de Comer. Ce it à gratide de Ginzavas, fassaties par la serce de Rossan, Qualto closes décitions que la home de Gratia, quartie que la companie de la compani

Paul de Saint-Victor.

LE MONITEUR.— Que c'est charceant el que c'est care la muaque spirituelle!. Et si les opéras sont nombroux, où la paté, la terreur, la baine, l'amour, les plus véhémentes passions éclatent, combem peu un en compte où l'aspirit étuncelle dans la phraze musicale et voes amine d'un operar sentuenti de gasté!

a A ce point de vac, il y a des peries dons l'ocuvre nouvelle de M. F Ruce....; quelle verve et quel entram, quelle vivacaté d'allare dans l'acte qui ouver l'active et colu qui la ternante! Comme bout cela est vii et médicique, et comme on a l'oreille charmée et he comer récioni :

Amédée Achard.

OPINION NATIONALE. — « Quelle verve, quelle séve, quelle unspiration mélodique et scénaque, quelle gaselé, quelle profusion de mouts teuxés et mes cherchés, et quelle orchestration à la fois plesne de finesse et de rejuel?

« Dans le premier et le troisième actes , la vie circule avec une intémnté merreilleuse, on ne s'appartient plus en éçoutant cette exquise musique; on appartient tout entier au compositeur, qui par la magie de son inspiration vous mêne où il veut et fait de vous ce ou'il lui platt. »

Alexis Asevedo.

LA PRESSE LIBRE. - v Voilà donc de la musique , de la musique telle que, depuis le Burbier et Don Pasquele, un ne la connaissait plus dans l'opéra-bouffe.

· Point d'éclats, point de sonerités inattendues, point de recherches de l'effet, même au prix du goût ; rien de vulgaire ni d'apprêté . rien uns force le rire grossier : un charme délicat , quelque chosa comma une conversation sourisate et distinguée, une feje telle en'en l'éprouve dans un cercle d'amis , avec quelques femmes aimables et jolies, une galeté aristocratique et fine, de l'esprit sans crudité, de la fraicheur sans naiveté fausse, tout cela léver comme une aile d'oiscan qui traverse le ciel, dont it ne reste rien, et eue, cependant , on n' oublie pas. On dirait d' un bruit de nids en querelle . dans les premiers jours du printemes. Des Français, surtont des Parisiens, ne sauralent, quelque talent qu'ils aient, écrire dans ce stele. Il fant pour cela un autre soleil, un borizon plus bleu. »

Henri Meret.

LE SIÈCLE, - « Comme toutes les données bouffes d'origine ita-Henne, la Folie è Rome n'est ni bien agancée ni bien intéressante. Elle sert de canevas facile aux broderies du musicion.

a M. Frédério Ricci s'est tiré de sa tâche en maître. Sa nartition est éblouissante de verve et d'esprit. Sa muse a la fibre gase; ce me sont que récits comiques, chansons amusantes el roulades à perte de vue. Rien ne languit, rien ne délonne dans cet ensemble si bien conduit. L'autour nous prouve une fois de plus que pour faire rire, il n'est pas absolument indispensable de recourir à des licux communs, genre débraillé. Sa plaisanterie est de bonne maison ; ella n'a pas le verbe haut. Le théstre pour lui n'est pas un tréteau, les artistes ne sont pas des pitres, l'orchestre n'est pas un amaigame d'instruments grotesques. Il s'est souvenu des modèles du genre , de Don Pasquale et du Barbier. Une Folie à Rome les vant presque. Les mélodies s'y succèdent toujours brillantes, toujours aiertes, charmantes et gaies comme des pinsons. Les accompagnements sont un autro chant à côté du chant. Quelle lecon aux fabricants d'opéras leurds et leuis comme on vous en sert depuis trop longtemps! »

Chadeusi.

L'INDOM. — La Poile à Rome, que les Bratistics-Pariennes bennent de journe, et tout à fait de la mien veine (ceile de Cinarean, de Treivauxil et de Roman). Ce n'est par de l'opéra-compus formois sur sen minuelleres la N. Sortie et sez préciatifs de delien ; évei tun ouvrapp paisant, min, raint d'un robust rére, campé et signerare. On s'y receptive pas de ces finness qui essentie de l'apprent. On s'y receptive pas de ces finness qui essentie la dédectation des belles danne de l'étaid de Ramboullet. Il estable que ces side de Popular vesant par les er rétiences et les sides de norfs de la Cidite. Une estenda, c'est l'école d'Aubre et la descriptance d'ains que je compure à la Cidite.

« Ja viens de pronomer le nom de Mollère, et il fant convenir que ce nom se présente bien à propos. Si le titre n'avait pas déjà été pris. Une Folie à Rome pourvait s'appeter aisément Le Nouveau Pourceaugnac. »

Daniel Bernard.

Per son divenire troppo prolissi non riportiamo gli articolì degli altri giarcali, Figuro-Programme, La France, Lo Gouleis, dovanal Officiel, Le Monde illustri, Le National, Le Nord, Paris journal, Le Paye, La Patrie, Le Public, i quali, chi più chi meno, feocro a un dipresso gli stessi elogi della Falifa a Roma.

Un successo cual clamoreso o da tutti concerdimente amanties, devere necessariamente succiariar in me il antimente di fare che l'autografo di questa musica fesso conservato sen clamora cardirio. A compiere tutti gili cologiallora proligati a ficci o nello stesso tempo indicare come
requisto di quasti altra untagrafo pervenisse al Real Collegio, trascrive un brano di un articolo sull'oggetto dal preclotto. M. De Villare (4).

- « Un grand succès vient de couronner un compositeur « Nanolitain, précisément élève du Conservatoire de Naples,
- a l'ancien condisciple resté l'ami de M. Florimo. Je venx
- " parler d'Une Folie à Rome, qui avec Le Barbier de Seville et D. Pasquale, forme la plus délicieuse trilogie de la

<sup>(1)</sup> L' Art Musical, 9 année N. 51-1869.

musque bouffe, depuis l'ère Cinarassenne. Au trisuppe de F. Bicci et de sou dersite opérn, M. Peiroime, comme compatriele et ani, fut doublement charmé; mais la fibre délucate de l'archivaste pe réculla en unbue temps, et le bibliothécaire ent une sée five, celle de passéder le manuer de la Fédic d'Anne, non porr lui , il est trop plice d'abséguion pour cels, mais pour son cher cellège,

» plein d'abedgation pour cola, mais pour son cher collège, «» le divine sans peine.

» Je fus chargé de la musion, et jétais sir d'areace de réussir. Que de four, dans nes hoppes conversations de tensis les jours, Ricci m'a-t-il parté de ses peines amotes, de ses réussir, de ses réussires, de ses réussires méchants de ses réussires, de ses réussires méchants de ses réussires sombins, des canarades bons on méchants, de son cher Bellai, de sen nifre Luija et de ses réussires de ses réussires de ses réussires de ses réussires de la reçuir l'instruction scolière et artistupe; cer San Pétre de Majella de Naples est tout à la frés nu lyée et un conservatoire musical. A la simple énoucisiée de la demande de notre on mil l'archivité, l'auteure de Une le de de le de l'au mande de notre on mil l'archivité, l'auteure de Une l'été à Rome prit son manuscrit, et à la première page inscrivité ces matics.

 Al carissimo mio amico Francesco Florimo, per depositarlo nell'archivio del Real Collegio di Musica a Napoa li. Parigi 30 ottobre 1869.

" J'annonca: la bonne nouvelle à M. Florimo, dont la " réponse pleine de satisfaction et de remerchments pour le " maître, me se sit point attendre.

Appena ricevei tale desiderata partiture, la presental al regio commessario di questo Real Collegio, cavaluer de Nowellis, che grazionamente seriese al lucei la lettera che qui riporto, insuemo alla risposta del maestro, per mestrare qualo reruprecanza di cortesse e di gratitudine entrambi si manifestassorio.

#### « Illustre Maestro

« Vi partecipo di aver ricevuto in ottimo stato il magni-« fico autografo del vostro sparitto Una Follia a Roma, che ha destate, e meritamente, tanto e tanto entusiasmo nel « gran pubblico Parigmo; e ve ne rendo, a nomo di tutto

" il Collegio, le maggiori grazie.

" Voi nom vi notete immaginare , egregio maestro , con

qual cuere lo abbia viste entrare negli scaffali di questo nestro archivio, accanto agli untegrati degn Scarlatti, dei Lee, dei Pergolesi, dei Cumarosa, dei Rossini, dei Bellini e di tanti altri grandissmi musicisti Napolitani, anche unesta vostra neziosa sertitura Ecco i bo detto o

e con me dissero tutti quelli del Collegio, ecco il buon frut-

to della gioriosa Seuola Napolitana.
 Federico Ricci, educato qui, allievo di questo vetusto
 Collegio, è diventato un grande maestro, ha fatto spar-

" titi insigni, è state applauditissimo, e con ciù offre la
" pruova più solenne, più consolante, che le tradizioni del

« Collegio continuano sempre le stesse, che la catena delle « belle e potenti intelligenze musicali non si è rotta , ma

« esiste sempre ed ha gli anelli d'oro.

" lo già sapevo, illustre maestro, quanto i giornali musicali d'Europa avevano lodato la vostra opera Una follia " a Roma. Anzi mi ricordo di aver letto io stesso in un

» bell'articolo del signor F. De Villars nell'Art musical,
« che lo spartito Una follia a Roma forma col Barbisre di

« Siviglia e il Don Pasquale, « la plus délicieuse trilogio « de la musique bouffe depuis l'erc cumarostenne. »

Figuratevi dunque quanta non dovette essere la mua
 soddisfazione net vedere it Collegio in possesso di quello
 splendido lavoro scrutto di pugno dello stesso autore!

« Vi rende, le ripeto, i psit sentiti ringraziamenti per un

#### \_ GAE \_

- « regalo cost raro e cost caro, e mi pregio di dichiararmi
- e eon la mit alta stima e con animo riconoscentissimo
  - " Napels 20 giugno 4870. Vostra devotissimo RANDARIE DE NOVELLES

Regio Commissario. All' Illustro Maestro

FERRICO RICCE Parigi.

- All' Illustris, signor Cay, De Novellis,
- . Gentilissimo signor Cavaliere
- . La vestra graziosa lettera del 20 scorse giugne mi ha
- " recato grandissimo piacere, e mi ha composso il cuore nel sentire che tanto voi che tutto il Collegio avete fatta
- . buona accordienza all'originale della mia opera Una fola lia a Roma.
- « È per me cosa estremamente gratissima di poter essere
- · ricordato in cotesto vetusto Collegio, dove he passate la
- « mia infanzia , la mia prima gioventà, deve ricevetti eta timi insegnamenti, ed essendo a lui che deve tutto quel
- . poco che be potuto fare nella mia carriera artistica.
- " In conseguenza, son io che ho da rendervi i niù sentiti
- · ringraziamenti per avermi concesso l'onore di ammettere
- « un mio modesto lavoro nello stesso archivio che contie-- ne le classiche produzioni di tanti celebri maestri, nostri
- « concittadini. « Ho avuto sempre indicibile culto per quel gruppo im-
- mertale di gemi sovrumani, che formano il vero faro che
- a possa guidare, a traverso le tenebre, la gioventù, e tenerla
- avviata alla melodia che fu perennemente l'impareggiubile
- « prerogativa della Scuola Napoletana.
- " Essi, quei sommi, mi servireno di guida, mi furene di
- scorta, e sono estremamente felice che il mie medestissi-

- mo manascritto si possa trevare a fiance degli eriginali
- " melodico , potrò dir loro sommessamente e con riconoscenza estrema, che quel poco di cui son debolmente ca-
- " pace . lo devo allo studio di quelle loro sublimi e dette
- a carte, tanto celebrate nel mondo intero.
- « Intanto rinnovandovi i miei più vivi ringroziamenti, vi « progo di gradire da un vecchio allievo di cotesto caris-
- « sime Collegio , affidato ora alle vostre prestanti cure , i « sentimenti di alta stima, di profonda gratitudine, con cui
- a mi prezio dirmi

Umilissime servo Feneraco Breez =

Parigi 5 luglio 1870 Rue Lafavette n. 53.

In nan vita si operosa e con un raro iagumo che il Ricci possedere, se per 55 nai rittati silinziose como composito estarate, fis perè utile e giovevole como sistitutore o propatore di una perettat senola di canto, che britista per l'accento deramusiteo senza iperboli, per la purità, so-hireit è catuppetra dello silie, cost tutti enlispessativa prime honor escenzoso, senza lo qual l'arta discapta immanamente; quella senala incomance he per secoli: ha recochebe l'Italia, e non la maniorata od esagrata che avenutamente docinio na giornata i quant tutta la pesiolo su tutta de montante del continui ne giornata i quant tutta la pesiolo su fundamentamente docinio na giornata i quant tutta la pesiona si tutta della pesiona di un contrattamente docinio na giornata i quant tutta la pesiona si tutta la pesiona si tutta della pesiona di contrattamente docinio na giornata i quanti tutta la pesiona si tutta la pesiona di tutta la pesiona di tutta della pesiona di periodi ancienti della pesiona della pesiona di contrattamente docinio na giornata i quanti tutta la pesiona di tutta della pesiona di contrattamente docinio na giornata i quanti tutta la pesiona di tutta della pesiona di contrattamente docinio na giornata i quanti tutta la pesiona di tutta di pesiona di tutta della pesiona di contratta della pesiona di contratta della pesiona di contratta di contratta della pesiona di contratta della pesiona di canto di contratta della pesiona di contratta della pesiona di casta della pesiona di casta di casta di casta di casta della pesiona di casta di

Il Ricci abbandonata la Russia e decito di ritorrace alla palesta testina, ono potera presentari ul mondo musicale che con un'opera da produtre un grande effetic: e questa fe appunto fine Falia a Russa. Essa è la più bella e aplendità captrar che potence officire per fare sperrer del tou vasta e fertide linggans altre produteini ancera le ne reachas enerpe più depos dell'ammiranone e situa dell'universale; ed a sui reca immenso contento il termane la presente bia-grafa non con le sofile iestriciali lapudarie, ma con sinceri

angurii che di tutto cuore facciamo al nostro caro amico maestro Ricci, di anni proluogatissimi e felici, per arricchire sempre più di novelli allori le sua artistica corona.

### Composizioni di Federico Ricci esistenti nell'archivio del Real Collegio di Napoli.

- Le Prigioni di Edimburgo, opera seria in due atti. Trieste 1837, Fondo di Napoli 1839.
- Corrado d'Altamura, opera seria in tre atti. Milano 1841, S. Carlo 1850.
- Una Follta a Roma, opera comica in tre atti. Parigi, Teatro delle Fantaisies Paristennes, 30 gennajo 1869.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Il Colonnello, opera buffa in due attr. Napoli Teatro del Fondo 1835, musica di Luzgi e Federico Ricci. - 2º Monsieur des Cha-Inmenux, opera buffa in due atti. Venezia Teatro San Benodetto . primitiera 1835. - 3º Il Disertore per amore, opera buffa in due atte Nanali Tratro del Fondo 1836, musica di Luigi e Federico Ricen. -"A" I'm Duello sotto Richelieu, Milano Teatro la Scalu, carnovalo 1839 - 5º Michelangelo e Rolla, Firenzo Teatro della Pergola, guarresima 1841. - 6" Vallombra, opera seria in due atti. Milano Tentro della Scala, dicembre 1842. - To Isabella de' Medici, opera seria in due atti. Trieste Teatro grande, cornovale 1844 .-- 8° L'Amente di richiamo, opera buffa in duo atti, Tentro d'Angennes, estate \$846, musica di Luigi e Federico Ricci - 9º Estella, melodramoia serio Milano Teatro la Scala, quaresima 1846 -10° Gruselda, opera somiseria in quattro atti. Venezia Testro la Fenico 1847 .- 11º Crispino e la Compre, melodramma tragico giocoso. Teatro S Benedello, quaresima 1850, musica di Luigi e Pederico Ricci. - 19" I Due Ritratti, opera buffa in due atti. Potsia dell'autore, Venezia Teatro San Benedetto, autumno 1850 -- 13º Il Marilo e l'Amante, melodramma comico Vienna Teatro di Porta Carinzia, primavera 1853. - 14º Il Paniere d' Amore, opera bulla in due atti. Vienna idem, primavera 1853. -15" Due Messe per quattro voca e grande orchestra che strusse quande era alumno in Conservatorio - 16º La Felicita, cantata eseguita al teatro Carlo Felice in Genova 1842 - 17' Altra rantata ordinata dal Re Carlo Alberto, ed eseguita nolla lteggia di Genina --18° Altra in onore dell'Italia eseguita in Pietroburgo -19° La Marcheming, scherzo con accompagnamento di pianoforte sopra parole deil'abate Casts. Pietroburgo 1863. -- 20° Sonetto con acrompagnamente idem . Pietrobargo 1863. - 21º L' Amour mouille . ode can accompagnamento di pignoforte. Pietroburgo 1866. - 22" Walzer per canto con accompagnamento d'orchestra, parole dell'antière, Pietreburgo 1865.-23° L' Irus, romanza ulem - 24° La Chatte, canzone idem 1867 .- 25° La Jeune captire, melodia idem - 26° Vipre a den z. sometto idem - 27° Fleur d'esperance, sonetto idem - 28° Adreus a Suson, cantanella idam. - 29° Le Rideou de ma roume, idem idem. - 30" A Ninon , canzonetta idem - 31" Un dernier zoleii, melodia idem. - 32° Hasson, strofe idem ideni - 33° Le Bies de Funnocence, tre versetu, idem idem .- 34" Derniere pensee, inelodia elem idem - 35° Il Lamento, melodis idem idem - 36° Arbum per cauto contemente sei melodie -- 37º Solfeggi composti nel carso di canto del Conservatorio di Pietrobargo (nezzi mediti) - 38º La Coupe et lex Levrex, frammento per harstono con accompagnamento ili pianoforte - 39" Horace et Ludie, duetto per soprano e tenora con accompagnamento di pianoforte. - 40° La Venus Cuttipage, meli lia per baritono idem idem -41° Le Bot, aria per haritono idem ideai -42° Le Vieux Célibataire, causene iden iden, ... 43° Recordare, quartello per soprano, contrallo, bar. ono e basso, pezzo composto per la messa famebre scritta us onore di Rossini

Con sua lettera da Pisa a noi partecipara Federico Roccu aver presso di se della musica inodita, cioù molti perzi per aggiungerti all' opera Il Merito e l'Amente tradotta in finncese, che devosas rappresendare io Paragi nel novembre dell' anno scorso al Tearro Lirice; na sopravennta la guerra, rastò la devoderio un sempleo progotto privo della una escuzione. Egli termina così la sua lettera « llo amera compesto un' opera del tutto mova sopra un libro finacese del signer E. Nagae, che doneva dissi il mese di dicembre seura al Theire der Bouffes, initiolità provisciriamenta Erfane et la Doperesso, e pura etteso i titali avenumenti an la potato esser rappresentato. La conservo interamente finita nel mio particologia, per pio topetra rappresentare quasi-

do la pace sarà ristabilita. L'originale fin d'adesso l'offro a te, per riporlo nell'Archivio del Collegio, e te lo apedirò quando l'opera andrà sulle scene, sperando che possa avere un licto successo. Altrimenti:... capirai che merita di essere offerta ad un pizzicagnolo. Ecco tutto — Addio. »

# LAURO ROSSI

Vide la luce in Macerata, da Vincenza e Santa Monticelli. Il nadre onde accudire ad alcune sue faccende domestiche venne a stabilirsi in Napoli, conducendo seco la moglie, il piccolo Lauro , cd una sorella che negli anni l'avea preceduto di due Instri: ciò avvenne nel 4847. Nel corso del 4849 cossò di vivere il padre, ed in noca distanza di mesi lo seguì nel senolero anche la madre. A carico e cura della sorella, già maritata, restò il fanciullo Lauro, studiando sino all'età di dieci anni le belle lettere. Ma la sorella scorpendo in lui la predilezione che mostrava avere per la musica, si determinò di collocarlo nel Real Collegio di San Sebastiano, ove venue ricevuto come alunno a pagamento nell'anno 1822. La sua buona disposizione per la bell'arte si manifestò dono alquanti mesi, ed i progressi che fece nel periodo di quattro anni lo portarono al punto di noter concorrere per un poste gratuite, che ottenne in considerazione del suo raro ingegno, benchè non fosse napolitano (1). Furono suoi maestri

(1) Nella parte prima di quest'opera si è potato rilevare cane i conservatori di musica in Nagoli rella primitura bene stitutante fossare antà di beneficiera pel figli del professori di muoca peweri, oggorare per orientali de sa ransesivaziono daperare per cincita è conservationi della conservazione perime di conservazione della conservazion

e precellori Govunne Furne, Nicolò Zingardil, e Grabano Crescentini di cui è tato uno degli allicri probletti, e notto la cui direzcione apprese il camto, in quel periodo irrillante della Scuolo sapolisano. Dopo querila di Zingardili, passo anche alla senale del Raimondi, come solevano fare quasi tutti i giornal- camposilori dei Conservatori per conocercio del uscuolo; e dei portava disasporti una imascrip, che anzi concenivano dell'utilità che apportar potca questa promisenti d'insegnanceto.

Il Bassi, andata avunti assai nella compositione, serivera. Messe cantate da cliri sariatia pera pie sosi conogogii del Collegio, che modestamente se li appropriavano annuaziandia come peopie camposizzosi, e no riscotavano applausa d'incompagimente, che in concienta doverano capror da non universa. Instanti il Bassi, che se ne conocere l'autare, no godrava interamente, ab uni rivolò II segreto, ab pelacò mai I nome di colere che come corvi si adornavano delle peane di parvano. Queste gircolette dervare pure una volta avere la sun fine, cel il Rossi dopo che si sentira tutti i giorni applarite satto il nome dei suni compagni andio Chines, nel can-cetti del Collegio e il nattri corvegni massicali, volle mestraria per conto preproje, so socie l'arrango letarite, il quales senti-

a vari gerens che si suno succelata istenti parcechice valte suggesti melle floccorde di cliescavitaria a stalibir regulamenti, a reinsirri, non mai è stata el sun tolta in carritteralita primiture di stata di esti tolta in carritteralita primiture di stata di riviti finnire maggiormenio rispettuti, venus si mates at su Minario di sun d

vasi di sver più decica inclinazione. A 18 anu, folice etc. delle sperano, cristo la vua rimm opera Le Cantases Viltane pel piccolo Teatro della Fennce di Napoli, modestissumo nelle sue proprioni quanto cra modesta l'ambatine del gio-vine maestro escordiente. Dopo compose pel Teatro Nuoro Le Villano Contresa, opera che desti fanutisma, che ci riprodata in diverse città ed la tempi diversa, ottenne sempre data in diverse città ed la tempi diversa, ottenne sempre pel Teatro San Carlo (1) 'opera seria Cestanne de Dringoli, atessa appliasi, invisto dall'impresamo Barbaja, acresso pel Teatro San Carlo (1) 'opera seria Cestanne de Dringoli, con composito Castina di compagne c Lo Spaso al lotto, opere tutte ch'ebbre bunn successo.

Denirett, che tanto amva ed incoraggiava sempre i giuvani d'ingegne, proposo il Russi a muestre compositres di direttore del Teatro Vallo in Roma. Colà questi serisse nel 1832 Il Disertore Soizaro, che cantato da Giorgio Roncom toba incontre di fantatismo. Rimase in Roma due anni, occupando sempre lo attesso posto, cen solerzia, fernetza ed in-

(1) Domenico Barbaja, che bene è noto fra gl'impresari di tempi non ancora loniani, aveva nec sistema di offrire scritture ner la comnosizione di socro pei reali teatri S. Carlo e Fonde a futti i giovani allievi del Collegio che dessero speranza di riuscita. Egli soleva dire, che fra men giovani, con pochi quattrini, trovava chi a lui ne faceva guadagnar di molti. Se bene o no egli ragionasso, lo dimostrano Manfroce, Mercadante, Conti, Bellins, i due fratelli Riccs, Costa, Rossi ed altri, che, tutti ad invite di lui, hanno scrutto o il prime o il secondo loro sparisto. Che in oggi si sogue un sisiema del tutto contrario, restringendesì gl'impresarii o a scritturare esclusivamente maestr: di alta rinomanza, o a riprodurre musiche altreve create, non nossiamo arrivare ad intenderlo, né erediamo che siavi chi si faccia a costienziesamente lodarlo. Si cerchi il bello musicale evangue si trovi : rinvenuto che sia, si riproduca pure tra usi, che sempre come bello sarà apprezzato; ma non si tralasci, non si metta da bunda interamente quella nostra Scuola, a cui tutte le nazioni hanno reso e rendono glusta onoranza, o si coltivino anche un poco i giovani incogni. affinché l'elenco dei nomi che qui sopra abbiamo accennoti si possa vedere aumentato con altri di nazi valore.

deficto nume. În questo periodo di tempo compose due operre, Daddrinis fermeno di Sporto o II Mosterro di scassio di re, Daddrinis fermeno di Sporto o II Mosterro di scassio di esceguito in cast del cavaliere Castini, ore radunavasi eletta società, risconero businghieri e meritati applanis; con società, prisconero businghieri e meritati applanis; con stateso Teatro Valle diesel Popera Le Fucina di Bergen, Pere commissione pei del Direttra delli Ospisio di Sias Michael Mossignor Teati, acrisas l'eratorio Saul, edi a questo socria il sevor montro il seo versatibi ingoggo ne diversi genera composimenti. Chianato in Nilmon nel 4834, cumposo per la composimenti. Chianato in Nilmon nel 4834, cumposo per la Sesala La Cassa dischistino, aggi conoscitus notto il titolo dei Palsi Mostarii, che incontrò la generale approvazione, o che rigordotta nel vuri teatri d'italio, odanene da preporazione, che la stessa felice rinactio, tatto che si chianava in quel tempo Il Burbiere di Singiglia del Bosto.

La Marjetta Malibran rimase talmente incantata di questa musica, che impegnò il maestre a scriverne una ospressamente per lei, e gli ottenne perciò dal Duca Visconti, che allora la faceva da impresario nel Teatro della Scala, una scrittura per comporre a vantaggiosa condizioni l'opera ch' ella desiderava pel Carpevale del 1835. Ma volendo cautare pello stesso anno 1834 un'opera del Rossi, di accordo con Barbasa eli fece scrivere l'Amelia pel Teatro di San Carlo. Il maestro si dedicò a tutt' nomo per riuscire in questo sua novella lavoro, tanto niù che la scrivere ner colei che soora tutto le altre della sua enoca regnava, gli avrebbe apportate grap vantaggio nel seguito della sua teatrale carriera. Ma che cosa sono le donne, anche dotate del niù grande incegno, anche ispirate dal genio come era la Malibran? Il capriccio sta loro sempre accanto, ed il mù delle volte è il supremo motore di tutte le laro operazioni. Saltò in testa alla Diva di fare introdurre nell'Amelia una situazione nella quale ella potesso ballare un passo a due col ballerine Mathis, Searsa tal diceria in Napoli, tutta la città si mise in movimento, e fortunato potea dirsi colui che aveva ottenuto un posto in teatro; « Comincia l'opera, la Malibran « canta ; ma il pubblico impaziente di vedere la cilelité a cantante muovere le gambe, non bada al canto, non bada a alla musica, e corrucciasi tullo perchè molto tarda a a ballare. Attenzione generale ..... Le gambe nel ballo non o aveyano l'abilità della gola nel canto, e la Malibran in - quella strana rappresentazione è disapprovata dai pubblico. L'ostracismo toccato a quella stravaganza si riverberè sula l'opera, la quale andò a fascio col ballo, e non solesa e a fors' anche nemmanco udita, cadde trascinata dalla forza a dell'altra caduta. » Per questo mal esito dell'opera assai ne soffrì il maestro; ne valse a mitigargli il dolore della patita disfatta il lietissimo successo dell'opera Loccadio, rappresentata alla Canobbiana l'estate del 1835, la quale hastorebbe per se soia a dar foma ad un maestro . per le tanto peregrine bellezzo in quella raccolte, e tra le altro per un coro di stupenda fattura e di sorprendente effetto. In quel memento granse in Milano il signor Patigno, venute in Italia per riunire una compagnia di artisti cantanti pel Teatro del Messico, ed insiememente un maestro per dirigerla, che congiungesse il merito di essere pur anche compositore. Intesa l'opera del Rossi, se ne invaghi, ed ando a lui, proponendogli a buone condizioni una scrittura per tre anni, che il Rossi contre l'avviso di Intti i suoi amici e della stessa Malibran accettò, sl ner distrarsi un poco dal dolore che sempre gli era fitto nel cuore per la caduta dell'Amelia, come pel desiderio di vinggiare è di vedere nuovi paesi e genti e costumi nuovi; e perciò si sciolse col Visconti dall'obbligo di scrivergli l'opera per la Malibran come era tra loro convenuto, pagandogli una penale di duemila franchi. Quando il Rossi volontariamente lasciava l'Italia e l'Eurona. Bellini. l'affettuoso bardo, esulava da questo mendo. Il Rossi volle presentare un fiere funchre aila memoria del compagno di Collegio, dell'amico che stimava ed apprezzava tanto, e compose un Elegia che dedicò alla celebre Giuditta Pasta. Tutte le volte che questo canto di dolore si eseguiva nelle società particolari, commovevansı gli astanti sino alle lagrime.

sció l'Italia il 15 ottobre 1835, e done 83 giorni di prospera navigazione toccò il porto di Vera Cruz il 6 gennajo 1836. In quella città, popolata da ricchi negozianti Eurenei, la compagnia lirica ch'egli conducova detto due concerti pubblici. ed in questi il Rossi rifulse si per la scelta dei pezzi concertati ed eseguiti sotto la sua direzione dagli artisti con perizia e finezza di gusto, come pel modo squisito, delicato e spiceate di accompagnare al pianoforto, perché entrambi fi concerti, per la fretta con cui furono approntati, per mancanza. di tempo necessario a fare le pruove, non poterono avere il concorso dell'orchestra, e fu assoluta necessità servirsi del solo pianeforte: non pertante l'effetto fu equalmente soddisfacente, ed il pubblico, più che contento, ne divenne entusiasta. Preceduto da bella fama, e dopo si felice risultato, apnece giunto al Messico fu da tante famiglio recercato ner maestro, che molte offerte dovette per mancanza di tomno riflutare. Durante la sua dimora in quel nuovo mondo, mostré perizia semma ed intelligenza nella direzione dei classici lavori , e si acquistò rinomanza tale, che nessun manstro venuto dopo di lui potè eguagharlo. In questo tempe riprodusse in lingua spagnuola l'overa La Cusa disabitata : strisse l'opera tragica Giovanna Shore; compose parimenti molti lavori chiesastici, fra i quali una gran Messo di gloria, ed un gran numero di nezza staccata, che tutti incontrarono il generale gradimento. Per causa delle vicissitudini neli-Aiche del paese, dopo due anni la compagnia intera fu sciolto. e cinque artisti, incluse il maestro, formarone una società, Rossi, in questo momento della sua vita, emerse benelico. filantropo, compassionevole. Assunse la direzione della scielta compagnia, e propose a questa di fare una passoggiata artistica nell'interno dello stato Messicano, dando un corso di recite ur ogni città principale. Non deve passare inossorvata l'attività che il maestro italiano palosò in questo escursione. Refi fu il padre, il fratello, l'amico di tutti orano 40 della compa-

gnia, e a tutti si affratellò, intrattenendoli con giovialità ed amore. Reli precedeva sempre di qualche giorne l'artistica. carovana: stimulava il fitto dei teatri, sale ec. ec., faceva gli abbonamenti, rivedeva i conti, acritturava que professori d'orchestra che notevano convenirgli : con essi solo concertavo le diverse opere, che la compagnia appesa arrivata, dopo un giorno di risoso, eseguiva in pubbliche sappresentaziani, le onali da per tutto producevano il più grande effette: insumma era di un'eperesstà meravigliosa ed indefessa. Una sera stavasi per rappresentare Il Barbiere di Sinistia. Il basso Figure cadde da una seala e si scenció tante da pon notersi sostenere in niedi. Il teatro era pieno zespo di spettatori. l'introllo era straordinario : come rifiutario mandando via il nubblico, con tante discapito della società? Tutti gli artisti mesti e scoraggiali si rivolsero al maesto: Che petrò fare? ezli disse lero... Pei li lasciò bruscamente, e pochi mementi dono si presentò nell'abbigliamento del famoso Figuro, Tottil'acclamareno, ed il pubblico informato della risoluzione oresa dal maestro perchè non mancasse lo spettacolo, lo rimuperò con le più granda ed entusiastiche dimestrazioni di effetto. Il nostro muestro confessava egli stesso che nou dispiacque come artista.... almeno se no lusingò; ma come cantante si credeva felice quando l'orchestra copriva la sua modesta e certo non bella voce. La serata fu soddisfacento per tutti. Intimata le guerra dai Francesi ai Mossicani nell'autunno

ammans is guerra cas r'unices si Moesteus sell'artimos del 383, moli strainari si illostramoro chi quelle contrada, anche perchè corrova voce che totti de quegli indigeni sarabone satti tracchiali. Perci di Rossi, pene di risersa i sill'azama, e poce tempo dopo il mo arrivo colà vones acrititurno in qualità di direttori del teatro, coll' chèllig di mettere in secona le opere di sua composizione date al Messico. Alla sua vatenta deseni che quolla triplico compagnia asponesse nel solo corro di ciaque mesi diciolto partiti al pubblico Avanese. Nel 1839 il dovizioso Marty Torres assunas l'impresa di quel teatro e scritturo d'i messico Rossi, adfidando alle solo sue lestre e scritturo d'i messico Rossi; affidando alle solo sue

cure l'andamento e la direzione di quegli spettacoli. Il Marty non faceva altro che soddisfare i contratti, ed il Rossi poteva diras l'assoluta ampresario, perchè egli disponeva, regolava e dirigeva tutto l'andamento teatrale. Era tale e tanta la fiducia che quel ricco negoziante aveva in lui, che gli diedo il difficile mandato di condursi in Italia per fissare una auova compagnia, affidandogli vistosissimo sommo senza canzione alcuna, lasciandolo assoluto arbitro, e dichiarandosi preventivamente contento di qualunque sua operazione. Difficilissimo incarico, che il Rossi adempli con disinteresse, abilità e delicatezza. Di ritorno al Messico, il Marty. che pure le rimunerò benissimo, rimase eltremode soddisfatto della mussione affidatagli; ed egli fu al aquisitamente delicato, che dagli artisti da lui scritturati non velle percepire la mediazione, come è di costumpoza tentrale, del sei per cento su contratti. Ciò fece meritare nuovi elogi al suo carattero leale o generoso. Nel 1841 il Bessi sentì il hisogno di avere una compagna.

ed espandere in quella la bontà del cuere e quel tesore da affezioni che serrava nel potto. La signora Isabella Obermaver. prima donna assoluta di quei tcatri, distinta e nobile creatura, che alla perfezione nell'arte univa educazione e mode squisiti, fu la donna che prescelse. Dono alquanti morni di questa unione furono assalità i coniugi dal fiero morbo dette febbre gialla, dal quale scamparono per puro miracolo. Nella sua convolescenza il nostro Lauro abbe la consolazione di leggere anemeziata nei giornali la sua morte; perchè spedite da sette medica che l'assistevano e perduta ngna speranza di guarigione, nel pubblico si era creduto estinto, e la stampa propago nei due monda la sua morto. Chi ha sofferto la crudele malattia della febbre gialla, risente per lungo suazio di tempo mille malori: il Rossi e sua moglie non ne andarono esenti, e furono consigliati di abbandonare il paese ove si erano informati: quindi intrapresoro no viagreto alla Nuova Orleans ed a Madras, nelle qualt città dettero un corso di recite per parcechi mess. Ma questo non bastà a cabarre il Ressi dalle sparentento impressioni generate in ini dal periodi corso. I medici trovareno ch'era per lui asspirata necessità il terrare in Buropa. I molti svoi disceppii si offrirona di pagnegii per tra una li elationi il dippin, purche immanesa tera loro, perchò avenne tanti fiducia nel uno inseguenteto, che soetenenno o dicevono belarre ner Ressi per messire, per conterse enche senza si necsi organici; ma la sun saluto che deprira giorno per forno l'obbligà a lascura definitivamento quel longhi, ed il 3 febbrajo del 1843 appredo finicamente a Cadica, dopo 2 giorni di traverata.

Otto anni nassati dal Rossi al Nuovo Mondo gl'interrupmero la carriera come compositore, perebè indefesso ed attivo come era ner l'adempimento dei suei obblighi, noco temne ali rimaneva per dedicarsi a scrivere opere. Di più, l'aver devuto dopo la sofferta malattia peregrinare di paese in paese per procurar pane agli artisti che conduceva con so, anche materialmente glielo impedivo. Per muesto suo modo di onerare lasció in quella terra la puù oporata memoria di se. frutto del suo delicato sentire, del suo cuore e dell' clevatezza nella sua anima. Per distrarsi e per un pure divertimento fece un giro per la più belle città della Scagna; poi parti per Napoli , dondo riparti per Venezia e per Milano ; aui rimoderno I Falsi Monetaris e serisse Il Borgomastro di Scheidam ch' ebbe successo felicissimo: immediatamente riparti per Madrid, ad accompagnarvi la moglie, la quale era scritturata pel teatro del Circo. Dalla Spagna mosse per Napoli, affin di mettere in iscena la nuova opera buffa Il Dottor Bobolo, ch'ebbe esito infelicissimo, mentre poi riprodotta in Tormo l'anno appresso, fece per un'intera stagione la fortuna dell' impresario Negri, Nella stessa Torino, nel teatro d' Angennes, scrisse nella primavera del 1845 l'opera grandiosa Cellini a Parioi, che se ebbe meentro fortunatissimo, non si potè riprodurre altrove, perchè scritta per due prime donne assoluto, difficili a combinarsi nello stesso teatro.

Retornato in Madrid, il signor Salamanea gli offri la direzione di quel teatro detto di Oriente. Il Rossi non volle neecttare per non rimuover da quel posto il maestro che trovavasi ad occuparlo, benchè lo splendido Salamanca avesse garantito che quegli godrebbe sempro del suo onorario. Sul finire del 1845 si restitut in Milano, ove diede alla Scala l'onera appositamente scritta in soli diciannove giorni, Azena de Granata, ch'clibe buon incontre; riprodotta poi in Vienna al Teatro di Porta Carinzia, l'ottenne equalmente; e nella primayera del 1847 per lo stesso teatro scrisse poi l'opera di obblico La Fiolia di Fiogro. Richiamate in Milano, comnosc per la Scala nel Carnevale del 1846 al 1847 l'opera Bionea Contarini, che fu accelta con freddezza, a ne furono causa melte circostanze : la prima e forse la principale fu l'aver volute con quell'opera protestare contre l'assordante chiasso delle onere moderno: la seconda ragione fu un pettegolezzo che vale la pena di raccontare. La catastrofe del dramma nortava che il tenere morisse in iscena. Alla prima donna, bizzatra e capricciosetta, saltò in testa di voler morire ella in luego del tenore: successe disputa tremenda fra foro, ma vinso, como era di dovere, la prema donna, Il tenore non potendo morire come gli sarebbe spettato per il regolare scieglimento del dramma, non volte ner nulla prender parte nel quarto atto dell'opera, e perciò l'azione ne rimase smezzata, e la musica smembrata, menca, rappezzata, produsse poco o niuno effetto e cadde interamente. Gl'intalligenti sostennero che questa musica, data nella sua integrità, produrrebbe buon effetto, perchè bene elaborata, con semplicità di modi e con una certa novità di forme e di nensieri.

La mal ferna salute della moglio obbligò il Rossi a trasferires in Napoli, ore si trattenno per duo anni, anche perchè le vicende politiche di quel tompo facevano tacere quasi tutti i teatri della Pensola. Invitato poi in Milano, serisso per la Scala nel 1843 Il Domino Nero, opera che consolidò senapre più la fama del suo autoro, tanto che venne immediatamente scritturato per comporte un altro spartito pel prossimo anno 1849.

Nel 1850, alternando la sua dimora tra Napoli e Milano. guasa a riposo de'suoi pellegripaggi artistici venne nomunato Direttore del Conservatorio di Musica nella seconda di quello città. L'importanza artistica di questo nosto, la grandezza dell'incarico e la non lieve responsabilità gli davano seria occupazione, nerocchè dedicava tutto le suo cure ed il suo ingegno al nuovo ministero, ove qual sacerdote veniva chiamato a conservare; nel tempio della Dea delle melodio, il sacro funco dell'arte. Le annuali accademie finali e gli allievi che uscirono sul volcere di quasi venti anni da quell'Istitute musicale. mostrarono quanto il Rossi sia addentro nella musica, quanto informato nei progressi che l'arte stessa fa tutti i giorni. e quanto suo pensiero dominante sia quello di trasfonderla pei cari giovanetti alle suo solerti ed amorevoli guro affidati. Egli non idelatra il solo classicismo e quel periode antico di grandezza musicale in cui tanta rinomanza acquistarogo i maestri usciti dalla nostra Napolitana Scuola; ma volge i spoj studij anche al moderno, alle palpitanti attualità, o dove il saggio criterio musicale di lui trova il buono, ne fa tosoro e lo porce cencroso ai suoi allieri.

Nel novembre del 1851 venne colpite da fancata exentara, percetodo la sua distate moglie lashella Obernauger, ch' egil encertoresto marca. Assuefatto con era da molti ama illa vità demestica, a cella quale trovara solo solliuvo conferie alle uso serie eccupazioni di artista, presa la risolationa con 1855 di spessare altra doma, Sofie Casarereda del Societarda, che dopo qualche anno perchè ancura, isciendolo padra di deb sambini che portato ai nono di Laura ed Eggesia. Di bel nonvo isolato sulla terra e nel bisogno di un adocura cinci conscrizio, seguita con la sulla del Salifernia di Casareratorio, la signora Matide Ballernia di Casalenaggiore, che espetio i que nonzo ci per de perche perche perce nazzo: i quale sobbete dottati do stumo.

qualid, da fare sperare buona riuscita came cantante soprano, pure allettata dal carattere dolto ed affottuoso del Rossi, accettò la vita tranquilla che lo si offriva. Le nozza si celoburono ti 28 novembre 1864, e quest'unione abbella tuttavia Pesistenza dei coniuri.

Di un'attività prodigiosa, il nostro maestro dal 1850 al 1859 compose grap quantità di sveriata musica strumentale e vocalo che si esezul pelle accademie del Conservatorio, e diverse opera, come nel 1851 al 1852. Le Sobiae per la Scala. di Milago, nel 1853 L'Alchimista pel Teatro del Fondo di Napoli, nell'autonno del 1855 La Sirena per la Canobbiana di Milano. Nel dicembre del 1858 poi pubblicò coi tini Riconti la Guide di armonia pratica orale per gli allievi dell' l. R. Conservatorio. Sospese quieda per parecchi anni di scrivere opere teatrali, e solo ad istanza degli editori Giudiei e Strada di Torino nel 1868 ricomparve al Teatro della Canobbiana con due farse, Il Sigaro rivale e Il Maestro e la contante, nelle quali celi è anche autoro delle parole; e scrisse poi nel susseguente autunno 1869, anche per conto del suddetti editori, al teatro d'Angennes di Torino Gli Artisti alla Sera. Queste ultime tre produzioni obbero esito felicissimo, e segnarono il progresso dell'armonia non mai disgiunto dal melodieso canto italiane.

Bierres Accademie e Sesisid Filarmoniche lo vullera a lorgoggaste. L'Accademia di S. Gedicia in Arma lo nomini un sestire alteritanto fece L'Accadem, puri in Avana. Inciltre fin consistato Manterio omercio della Congregatione di Accademia di S. Casilia in Rena, consistentere moraria della Senslar graticità di canto in Comenso, socio morario della Senslace graticità di canto in Comenso, colo morario della Promoura Bellini di Palerno, di Maccata a di Napoli, della prinmoniana di Bregamo, dell'Accademia Filarmoniana Romen, socio collistrati della Secietà Pilarmoniana di Regueno, socio collistrati della Secietà Pilarmonia di Bregamo, dell'Accademia Filarmonia della Secietà Pilarmonia di Regueno,

Tra le opere composte dal Rossi, quelle che meritano il prime posto sono Cellini e Parigi, I Falsi Monetarii ed

Il Bossioù Nevo, perchè altamente filosofiche e riche di ellezie unuscat. Felle flommal lo chamara sentette di bellezie unuscat. Felle flommal ich chamara lentation den di eller volte gid detto, di son etesderei trappo nei gindati sul compositori tuttaria viventa. dobbiano qua fermare o ci fermiano. Non ci si può nagare per altre la facellà di rigiette ci iche di altri susteri travasi pubblicato per le stampe, o perciò chiudiamo questa hiografia col oggenate brano.

a Il Rosai è uno di que' begli ingegni fatte quasa eselu-« sivamente per l'educazione dei giovagi : disinteressato sino w alfa zoneuranza : e pieta d'amer propria , son solo por a trasfondere quello che possiedo, non per conservaro gea lesamente in se quello che sa, celi va annerbo guando = 51 può dire: questi è allievo del Rassi.... Pazientissimo w e severo nel tomno stesso, e niù di tutta abnegata nor se, « come la tonera madre, purchè vegga fiorire il suo allie-« ve. Egli ha un fare di composizione tra l'antice ed il me-« derno, tra l'armonia molodica di Cimaresa e la piena e « grandiosa di Rossini e Mercadante. Non rinunciando mai « al canto , concede alla moda quel tanto che non offonde - la melodia, il buon gusto, la delicatezza dei sensi. Le sue « cantilene sono peregrine : i suoi accompagnamenti fioriti e \* ricehi: mu la filosofia è la sua norma perenne, per cui e egli sacrifica tutto a questa necessità, fino al nume del

Teatro, cioè l'applauso. Però delle sue opere come di tudtu, quale pui felice qualc mone, nessuma si può diro difeltare per regola, per maestria, per buso senso.

La lealtà e la riconescenza sono cel cuero di Rossi prepotenti passioni, e la beneficeura trova cco non solo, ma
alberce octanto nell'anima di ini.

« Lauro Rossi è amato e stimato da tutti coloro cho l'ar-« vicinano, e gode nel mondo e nell'arte fama e rinomanza » meritate. S'egli è poi vero che l'arto musicale vuol esse-

« re, come l'amore, sentita per natura, Lauro Rossi è artista

a per eccellenza, perchè trovasi in lui eminentemente svia luppato il sentimento artistico v (1).

#### Composizioni di Lauro Rossi esistenti nell'Archivio del Collegio di Napoli.

- Le Contesse Villane, opera buffa in un atlo. Napoli Teatro la Fenico primavera 1820.
- Costanza ed Oringaldo, opera seria in un atto. Napola Teatro San Carlo 1830.
  - La Casa disabitata (1), opera buffa in due atti. Milane
     L. B. Teatro la Scala autunno 1834.
- 4.º Amelia, opera semiseria in due atti. Teatro San Carlo carnevale 1834 e 1835.
- J Falsi Monetarii, melodramma in due atti. Milase Teatro della Scala 1841.
   Borgomastro di Scheidam, opera semiseria in tre atti.
- Milano idem 1844. 7.º La Fiera, essia Il Doltor Bobolo, apora semisoria in tre
- atti. Napoli Teatro Nuovo carnovale 1845. 8.º Scommessa e Matrimonio, opera semiseria in dun atti.
- L' Alchimista, opera semiseria. Napoli Teatro del Foudo estate 4853.

## Altre menzionate nelle diverse Biografie

- 4º Le Villane Conlesse, opera bulb. Napoli Teatro Nuovo inverno del 1830 Yº Il Canno di Campagna, opera bulb. Napoli ostata 1831. 3º Il Distratos Soisser, opera senuncia, Roma Teatro Valle zutunno 1832 4º Deldorsos invenno di Spoleto, opera seria llena (casa privala) carnovalo 1832 5º Il Macatro di Scunda, opera bulb. Roma (casa privala) primavera 1832, 6º Le Fia.
  - (1) Ampelio Magni. Lauro Rossi, cenni biografici.
- Quest'epera, raprodutta in ispagnuolo, venne rusodernata sotto ii titolo I Falsa Monetaria.

cane ift. Bergen , opera semiseria Roma Toalro Valle autunno 1833 --7º Saul, oratorio scritto per l'Ospizio di San Michele in Roma 1823 -8º Elegia in morte di Bellini, dedicata alla Pasta. Milano 1835. -9" Leocadis, spera semisoria Milano Tentro Canobbiana estato 1835 .---40° Giorgang Shore, opera tragica. Mossico Textro Municipale estate 1835 .- 11° Cellins a Parsys, opera semisoria. Torino Teatro d'Angeomes primavera 1845. - 12" La Villana Contesea, rimodernata, opera buffa, Teatro Butera primavera 1845 .- 13º Asems di Grangis, opera seria. Hilano Teatro della Scala autumno 1845 .- 14º Le Ftolia di Finaro, opera buffa. Vienna Teatro Perta Carinzia primavera 1846 .- 15º Bianca Contarino, opera seria, Milano Tentro della Seala carnovale 1846-1847 .-- 16" Il Domino Nero, opera semiseria. Milano Canobbiana autunno 1849. - 17º Le Sabine, opera soria, Milano Tentro della Scala carnovale 1851 .- 18" Le Sirene, opera somiseria. Milano Teatro Camobbiana 1855. - 19" Il Sigaro Rivale, farsa 210ensa. Milano Teatro Canobiana autumno 1868. - 20° Il Mossico e La Cantante, farsa di cui il Rossi compose anche le parole. Milano Textro Capobbiana 1868. - 21° Gli Artisti alla Fiera, opera buffa, Torino teatro d'Angennes autunno 1869. - 22º Cantale diverse. Perra sacri. Messa di gloria scritta in Avana. Pezzi da musica vocali ed ustramentals, composts per gli allievi, ed un occasione delle accadem.e dell'I. R. Conservatorio. Cantata scritta pel Real Collegio Femmineo di San Pilinoo in Milano, Grande cantata per l'arrivo in Milano di S. M. l'Imperatore d'Austria, Altri pezzi nell'opera La Vergine de Kermes, a beneficio e totale interesse del Pio Istatuto Musicale in Gremone. Guida d'armonia orale, per gli allievi del R. I. Conservatorio.

## EBRICO PETBELLA

Nacque Errico Petrella in Palermo il 1.º dicembre del 1813 de Fedele, unificale di marina, e da Maria Antania Mazzalla di Penza. Fanciullo, fu condetto dai genitori in Napoli, di all' età di otto anna comincoli ad apparare museca dal professore di vibino Saverno del Giulegio di San Schallon, ammesso nello scuole esterno del Collegio di San Schallon, o, di a 12 nol 1935, pervio casmo, otteme il posto grattori nel Convitto del Collegio. Stando il padre assente da Napoli ner affari di servizio militare, la madre coi modesti mezza che aveva per vivere, non potova provvederio di un combalo per istudiare. Il vispo giovinotto immagino di formarsi una fastiera artificiale di bucce di arancia, adoperando la parte externa di esse per rappresentare i lasti per tuoni naturali e la parte interna per i cromatici, scrivendo sopra ciascua taste la lettera iniziale che indicava il tuene, e di guesto preteso combalo si serviva par esercitarsi nello sue lezioni. Venute a notizia del direttore Zingarelli l'ingegnoso ritrovato del suo giovine allievo, ordinò immantinente che a ane suese si comprasse un cembalo, che regalà si Petrella per inceraggiarlo ed savogliarlo de mà a studiar de pronosite quando la mancanza dello strumento non reteva fargli estacole. Allerchè fu ammesso nel Collegie, ebbe a suoi maestrini Hichele Costa e Vincenzo Bellini. Indi a poco passò alla scuola del Furno e di Francesco Ruggi, e dono i progressi che mostrò di aver fatto nello scorrere di qualche anno. Zinearelli le accolse tra i suoi discenoli a studiar contropunto e composizione. Una società di signori aveva prese a dirigere il piccolo Tea-

tre della Fenice di Napoli. Vi era tra ussi il signes Sangiovanni, nincio della fundigità Pettella. Venno in mente al Sasgiovanni di faro serivero un'opera per quel l'estre al nostro giovino Errice che contras appena nedicia nosi; ne parò al pudre, che sicuramente devette andora altero della proposta, ma son ebbe corraggio di aderiro e prima non consultarse suo figlio. Recatori in Collegio ed espostogli l'accadato, ebbe in risposta un sudace du... Il patre son manco di fargli presenti lo grava difficoltà che potera uncontrare ce dal Geverso del Collegio ed al litertore Zangrelli per iscrivero un'opera per un pubblico come il Napolitano, malto esignate, benchi la rappresentazione avvenisse in un testro più che modesto, una il figlio persiste nell'affermativa di comporte a qualunque costo l'opera suddetta. Cingarrello, enformate del fatto, francamente ve si oppose, dicendo che quantunque il Petrella avesse le più belle e felici disposizione per la composizione, pure non era al caso, e doveya aspeltare qualche anno ancora per terminare bene tutti gli studii ed apprendere l'arte nelle sue singolo branche, prima di esporte un suo lavoro al pubblico, che sapeva essere indulgente pei giovani esordienti, ma non lasciava però di essere severo contro coloro che non essendo ancora in grado, si esponevano da temerarii ad affrontare il sno gindizio. Vane furono tutte le buene ragioni e le persuasive che i suoi maestri e gli amici suei veri cercareno d'insinuargli. Egli avea già firmato un contratto per comporre un opera nel Carnovale, ed anziche lacerarlo, preferi meglio paciraene dal Collegio, quantunque non fosso giunto ancora aglianni voluti dai regolamenti. Ciò eseguito, e preoccupato dal pensioro fisso di scrivere l'opera per la quale credeva divenur subito Maestro, accetto con vero trasporto il libretto di un' opera buffa in due atti presentatogli dal poeta Andrea Leone Tottola, intitolato Il Diavolo color di Ross, e lo cominció a musicare.

Il Petrella sino allors non avera mai sè nidis un'opera, nè assistità di un'a prepressationite teatrale, e deciamolo pure, non avera to ancho actitto un pezzo di musara stramatele, di modo che in quatto prime iavero pod durit che tutto fore alla ventura, segunodo solo le sue inpirazioni, che cerce di guidara tilla meglio cel poce sua supera e colle semplici cognimenti di scoult. Piu andese, è vero, il suo procedere, ma chi non conocco il vecchio adigio audices fortuna prast'... La sua opera, nadata un incena alla fine del lassa procedere, ma chi non conocco il vecchio adigio audices fortuna prast'... La sua opera, nadata un'acces alla fine del lassa procedere, ma chi non conocco di vero finantismo, ed il dicinstetturne giornato, salutulo maserto, direnno soggetto di ammirzazione per tutti. Napolitari , che indistitatamente si affoltavano al piccolo Textu foldi Penico per ammirare i prunsi frustit che dava questa novella pinna, che più tardo devera ungigiantiri tanto da occupare, da se il mondo mi-

sicale. Una sera, tra la moltitudine delle persone di tutte la classi e condizioni che accorrevano alla Fenice, si trovava il suo maestro Francesco Buggi, che sentendo l'unanique approvazione del pubblico al lavoro del suo allievo, ne piangera per tenerezza, e dopo averlo invitato in sua casa, l'obbligio a continuare e finire i suoi studii di contrepunto, da fughe, di canoni ed altro, che costituisceno poi il vero maestro. Anche la Zingarelli, quando intese il gran succease che aveva ottenuto il suo disobbediente allievo, se ne compiacone e diceva: « Per me non ora un segreto la spiccaso talento a che dimostrava questo più che temerario giovinetto: peca cate che non velle asceltare i mici consigli ! ma se in-« coraggiato da questo miracoloso successo continuerà a « studiare, non manchera de brillare tra i maestri Nanele-« tani e di fare onere nila nestra scuola. » Tra le condizione della sua scrittura vi era quella, che se l'opera incontrava. l'impresarie si abbligava a dargti 40 ducati (170 lire); se poi nen riusciva, il enaestro nulla aveva a pretendere. Tatte al contrario di come si pratica in giornata , in cui un novero giovine per vedere messa in iscena una sua produzione deve pagare ingente somana all'impresario onde farla accettare! Perchè Il Diavolo color di Ross obbe incontro più che favorevole ed inoltre apportava un grande introite in egui rappresentazione, l'impresarie ebbe coscienza, ed lovece di quaranta ducati ne pago ottanta al fortunete maestro. Nella qualità di storico ci conviene far notare che in quella medosima stagione scrissero per le stesso teatro rinomati maestri , cioè Pietre Raimondi e Valentino Fioravanti; ma dopo il Diavolo del Petrella , le lero composizioni furono trovata nallida a non obbero successo alcuno. L'impresario offri al Petrolla una nuova scrittura a vantaggiosissime condizioni, che questi non volle accettare, preferendo di scrivere per un testro di maggiore importanza, e perció diede al Teatro Nuovo nel 1831 le opere buffe Il Giorno delle Nozze che abbe buon successo, e nel 1832. Pulcinella morto e non morto che piacque discretamente.

Nell ann, 1835 penso di serivere un'opera seria. Gimolocca. se em soggetto fu tratto das Martira de Chatraubriand. Avendo musicati alcani pezzi, li fece sentire alla Ronzi de Begnis, al Lablache, non che all'egregio direttore Giuseppe Festa, e questi ne rimasero tanto soddisfatti, che proposero subito al Barbasa di far rappresentare l'opera in ban Carlo, assumendo essi la responsabilità della riuscita, ma la Soprantendenza teatrale di quel tempo, perchè troppo gavane il Petrella e senza nome ancura, non volle accettarlo tra i macstri di obbligo. Tal rifinto lo indispetti non poco, ed invitato a serivere altra opera buffa pel Teatro Nuovo, compose nel 1836 Lo Seroccone che non ebbe buon saccesso. Nell'anno del 1837 scrisse per lo stesso teatro I opera semiseria I Parata Spannyola con libretto di Enmanuele Bidera, chebbe splendido incontro, e venne encomiata anche dal Don zetti, che spesso andava a sentiria e ne lodava a preferenza un gran bel duetto tra la donna ed il buffo , ramasto come giorello in totte le secietà musicali napolitane. Nell'arno 1839 compose anche nel Teatro Nuovo Le Miniere di Freinberg chiebbero brillantissima ed mianime approvazione. Dietro fant, successi si era limitato a dimandare per ogni sua naova opera il modestissimo prezzo di ducati centoventi (lire 510) per ognuna, che, trovato anche esorbitante dagl impresara di quel tempo, fece sì che il Petrella indispettato contro di essi, prese la violenta e mal calcolata determinazione di non comporre mit opere teatrals, e simase per d'ect anni inoperaso. senza scrivero più una nota, el occupando il suo prezioso temno e gli anni più belli della sua gioventa a dare semplicomente lezioni di canto per vivere, e fu nel periodo di questa per lui disgraziata epoca che prese il posto di direttoro della musica del Teatro Nuovo, periodo in em Mercadante ivi diede la sua Elconora

Dirigendo l'impresa del medesimo teatro un certo Marra, questi non trovando esagerate le pretese del Petrella di 120 ducati per un'opera, gli diede commissione di servere nel 1850 mella che portava il titolo Le Precautioni, con poesia di Marco d'Aricezo. Ma caduta l'impresa del Marra, a nuova speculatori che gli erano succeduti non vollero riconoscere il natto dal lore antecessore stabilito col maestro Petrella. e gli messero litigio ne tribunali, che pure trovarono tali attenuanti rugioni (perchè non bene espressi i natti del contratto) da poter condannare il maestro a dare l'opera a prezzo miaore di quello stabilito e stipulato col Marra; ed il padre stesso lo consigliava, pel quicto vivere, di consegnare la spartite per la misera retribuzione di ducati 40. Le Precausiona andate in iscena obbero successo da vero fanatismo, e per un anno intero senza interruzione alcuna si rappresentarono in muel teatro con plansi semore crescenti e con un nuliblico ansioso di sentirle e risontirle, dovendosi buona narte di esso rimandare indictro tutte le sero, perché non permetteva di contenerio la picciolezza del teatro. Il Giornale Ufficiale di Napoli del Petrella così scriveva : « la quest'opera possano dirsi risorti Paisiello e Cimarosa; » sinceco e lusinghiero elogio al mersto del nostro maestro.

Bull'impressro del Teatro del Pondo vonta giorni dopo a gran assecaso delle Prenenziani gli si foce proposta di scivere un opera sensueria nel 1851 cel Utilo Blesa di Tolesa, poesia dell'agregio Dononica Bologoste, con compenso 8 800 decati, che il Petrella accettò; egli composo soluto la musica; ch'obbe grande saccotto; quato che si pensò di trasportaria nel Teatro Ston Carlo oce che eguale musteria i perzi che più emergevano per bellezza e novula era una renanza catatta da bolfa con accompagnamento di volocello, si pateine da commonwere alle Jagrane, o che venne motta bolatta disci risoliicosti.

Dopo tale splendido successo renno invitato a scrivere Fopera di obbligo per S. Carlo nel Carnovale del 4854, in quel S. Carlo in cui anni prima, per le ragioni dette sogra, era state rifiutato. Marco Viscosat fu il soggetto suo factito, che con puecere insissi, oper la Venco, la Borgita Masso, al

Franchini e il Ferri. Il tentro si apri in quell'anno col Tremeters di Giuseppe Verdi , che ebbe quel successo favoloso che tutti ricordano. Dopo si diede la Margherita Pusteria di Pacini su libretto del detto Bolognese, che cadde compiutamente. Tutti compiangevano il Petrella che doveva senire l'ultimo, e forse ere destinato a subire la stessa infausta sorte del Pacini; ma fortunatamente successe il contrario. Il Marco Visconti incontrò la generale approvazione: gli applausi di tutto il pubblico furono unanimi e prolungati, e fu con quest'opera, acclamata ogni sera di più, che terminò in quell'anno la stagione teatrale, spargendosi la fama di tal musica con tanta celerità, che nella primavera veguente venne riprodotta al Teatro Carlo Felice in Genova, nell'estate a Vicenza, nel dicembre alla Scala di Milano, ed in quella atessa stagione si rappresentò alla Fenice di Venezia, al Testro Regio di Terino ed all'Apollo di Roma, e da per tutto ebbe felico e deciso incontro.

Immediatamente la direzione di Milano gli diede incarico di scrivere per la Scala l'opera d'obbligo, Elnava o L'Assedio di Leida vide la luce nel marzo del 1855 in quell'imperial tentro, ed ebbe esito si felice, essendone executori la Maiser, Graziani e Corsi, che in Napoli il Teatro San Carlo ed il Testro Nuovo si disputarono chi dovessa prima riprodurla, e per decisione dei tribunali la nuova musica fu raporesentata nella stessa sera ai due textri ed ebbe in ambidue uma sulendidissima riuscita. Una malattia segravenuta al Petrella gl'impedi di scrivere l'opera, anche di obbligo, per la Fenice di Venezia nel carnovale del 1857: ma ristabilitosi , accettò l'impegno di comporre a più vantaggiose condizioni quella (sempre di obbligo) per la Scala di Milano l'anno appresso 1858, e questa fu quella fortunatissima Jone. ch'ebbe ad esecutori la Albertini, Negrini, Guicciardi, Biaochi ec. ec., la quale, disgraziata nella prima sera a causa d'incerta esecuzione, ebbe poi incentro di fanatismo nelle recite consecutive, e por da per ogni dove; e non solo nei

teatri di Europa, ma dell'America ancora, ove è sempre acclamatissima e desiderata; notandosi che mentre faceva il suo trionfal corso, contemperaneamente si davano in Milana con plauso L'Assedio di Losda al Carcano e Le Precauzioni a Santa Radegonda. In seguito di tanti successi gli venno fatto il grazioso e lusinghiero invito di scrivere la terra opera per la Scala, distinzione che dopo Bellini, il solo Verdi avea ottenuto: ed Il Duca di Scilla comparve nella quaresima del 1859, eseguito dalle sorello Marchisio, da Pancani. Merly. Laterra; e non ostante i movimenti politici e guerreschi di quel tempo, l'opera piaeque, quantunque rannresentatasi le sole quattro ultime sere della stagione del 1859. Chiamate in Napoli, compose la Morosina pel Teatro di San Carlo nel 1860, e piacque tanto, che gli venne offerta scrittura anche per l'opera di obbligo nell'anno appresso, carnovale del 1861. Questa fu la tragedia lirica in tre atti Virginia, eseguita dalla Galletti, Negrini e Coletti, L'esito di quest'opera fu contrastato, e può dirsi che generalmente non piacque. Nell'estate precedente avea scritto nel Real Teatro del Fondo il Folletto di Gresy con poesia dell'anzidetto Bolognese, ch'ebbe buen successo, quantunque gli animi in quei giorni fossere a tutto altro rivolti che alla musica, Invitato dalla Commissione dei Reali Teatri di Nannii, scrisse nella stesso anno e per lo stesso S. Carlo l'Inno a Vittorio Emmaquele.

Gli anni 1862 e 1863 li passò non sappiamo dre se nell'inerzia, el riposo o nella meditazione: certo si è che il repertorio teatrele, che pure ne avvertiva la mancanza, aon venne arricchito in quel periodo di tempo di altre produzioni del Petrella.

Nel 1884 scrisse pel Regio Teatro di Terine La Contexas d'Annils, possini di Peruzuna, e piacque molte. Venne di pei pregato di farla rappresentare in Roma, quindi in Napoli, e dappertutte ottenno eguale e splendido successo, ed è una delle opere alla moda che sta faccudo il gifo ndei due emisferi. Perso unique colla direzione de Testra di Neplo, cempoer sa Carlo nel 1865 i Golissia, de ribbe contrastat mierta, mentre l'ebbe forturata in Torno, Brezco, Bena cel attre città d'Italia; ma l'incostro si disapprovazione di univisir audite volto dipende di atrole cause forse estraner al mento della sisesa. Chi più rispondere una della volobilità dell'incostana, de anche din caprici el pubblice l'aboritato attra trattalo se la registrato fanta, che i contemperanei ri-cedara tutti, e persió redio inalità el qui riplectifi.

Nel 1860 compose pel Testro Apollo di Itoma Caterona Brarde resgonta di coloniga Thereia e da Pandofinia. Questa fopera elebe successo felicistimo, e prima che fosso andata un tecena, degi estoria Gindien e Sarba di Terno no avvena esquistata la proprietta. Nel carmovale del 1869, invitato a servero mopera per S. Carlo, questa fu la Georeane II di Nepui, sespen hibretto di Ghidaterono, eseguita dalla Lutta della Sunta, dalla Favi Golla, Zaccanutti e q'inniti Leoni Ebbe gratasima accopianza da questo suparrale, e qualche volta anche secre pobblico, che molti pezzi facero ripettere tatto le serva. La signera Lutti brittara quale spiendidissona stella. La Pavi Golla di sustrava son degno estalible. In questo lavero u è da tutti notato un gran progresso che al Petrella avea fatte sell'are di comporra.

Finalmente, nella primavera del 1870, scrisse I ultima pera mittolia I. Pomensai Spari pel Teatro della piccolle città di Lecco, quasi patria di quei due fishanzia pratagonità del collectrame numan staliano, che il Mazonei serazio in una casipala in Lecca, ed noi il Patralli compses ascora la missera sogra labo tratto da quel sogretta e centria in mosa dospra labo tratto da quel sogretta e centria in mosa demonei ancienta del presenta del Petrolla, città dassa accuratamente composita con carte, somme guasto el eleganza; e vi fu chi sosteme che i unastro no potente meglio exprimere colla musica se le prole, ab le situazioni sceneda, suti in questo ttti georalica.

che uscendo dalla moltitudine piandente volle caratterizzarla non tutta di egual merito. A noi niace unirci all'universalità, che la proclamò degna sorella della Jone e delle Precouzzoni. Per rendere niù solenne quella cannessentazione y intervenne l'ottuagenario illustre autore de Promessi Spasi. Ograno può bene immaginarsi la orandi ovazioni che eli vennero tributate, e per riverbero ebbe anche le sue il sestro Petrella, ch'era ben contento e raggiante di giola in noter dividers : frenetici applansi di quella serata col nel grande italiano vivente, col nestore della letteratura moderna, in Firenze, in Torino, in Genova I Promessi Snosi ebbero la stesso felicissimo successo che in Lecco, e niù solendido ed entusiastico l'ottennero in Longiano, nella ricorrenza delle feste musicali , quando in quella città s'inanonrà il nuovo teatro detto Teatro Petrella Quel vergine pubblico, inebriato dalla musica di lui , lo colmò di onori e lo retribut con lo più entusiastiche acclamazioni.

Petrella ha avute directo maniere di comporere: la pruncomincia col Disente lebra de Ruso e termina culla Presumani; la seconda comuncia col Marco Virconti e termina culla Jone, dà principio alla terza maniera La Conterne d'Amedi, che fiziace con Promest Spost. Il far disamina di queste diverse maniere ci farebbe uscirio dal nostro programmas postsamo solo soticinente far rileares che le due sue ultime opere sono con più diligenza composte ed accuratamente elaborate.

#### Onorificenze

1863 Gavaliere dell'ordine de Ss. Maurizio e Lazzaro. 1864. Socio del Reale Istituto musicale in Firenze. 1865. Maestro compositore onorario dell'Accademia di Sas-

ta Ceculia in Roma. 1865: Socio dell'Accademia del merito di Roma

1865. Uffiziale dell' Ordine de' Ss. Manriaio e Lazzaro.

- 4866. Socio promotore onorario della Commissione di Guido d' Arezza.
- 1868. Presidente della Commissione suddetta.
- 1868. Uffiziale dell' Ordine della Corona d'Italia.
- 1869. Socio dell' Accademia Filormonica Rellini in Palerme.
- 1870. Socio Nazionale della Roale Accademia di Belle Artidi Napoli.
- I. Composizioni di Errico Petralla esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Manoli.
- 1.º Il Diavolo color di Rosa, opera bulla in due atti. Nasoli Teatro la Fenice 1829.
- 2.º Il Giorno delle Nozze, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1831.
- 3.º I Pirati Spagnuoli, opera semiserla in due atta. Napoli Teatre Nuovo 1837, riprodetta alle stesse Teatro nel 1856 con nuovi pezzi aggiunti.
- 4.º Le Miniere di Freimberg, opera semiseria in due atti. Napoli idem 4839.
- 5.º Le Precauzioni, opera buffa in tre atti. Napoli idem 1850. 6.º Elena di Tolosa, opera somiseria in tre atti. Napoli Real-Teatre del Fondo 4859
- 7.º Marco Vizconti , opera seria in tre attà. Napoli San Carlo 1854.
- 8.º Elnavo e L' Assedio di Leida , melodramma tragico in quattre atti. Milano Teatre la Scala 1855, poi rappresentata in Napoli nel 1856.
- 9.º Jone, dramma tragico in quattre atti. Milane Teatre la Scala 1858, poi rappresentata in Napoli nello stesso auno.
- 10 ° Il Duca di Scella , dramma serio in quattro atti. Milane Toutre la Scala 1859, pel rappresentata in Napoli nel 1860.

- 11.º Morosina, melodremma tragico in tre atti Napoli San Carlo 1860.
- 12.º Il Folletto di Grery, commedia in tre atti. Napoli Real
- 13.º Inno a Vittorio Emstanuele II. Napoli Real Teatro San Carlo 1864.
- 44.º Virginia, tragedia lirica in tre atti. Napoli Real Teatro San Carle 1861.
- 45.º La Contessa d'Amalfi , dramma serio. Torino Teatro Regio 1864, rappresentata in Napoli nel 1867.
- 16.º Celinda, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro San Carlo 1865.
- 17.º Giovanna II di Napoli, dramma serio in quattre atti. Napoli San Carle 1869.

## II. Altre mentovate nelle diverse Biografis-

17 Padrionite merio a non merio, opera balla in dan stit. Nigoli Cartin Nisson 1823. — 2 Gimolocca, pera seria. Nigoli Gartin Nisson 1823. — 2 Gimolocca, pera strut. Nigoli Tastro Nisson. 27 Lo Sercosme, opera balla in den attit. Nigoli Tastro Nisson. 1928. — 2 Castronia Bissonii, opera siministi. Lecon 1800. — Davidi Selba. — 2 I Premensi Josef, opera siministi. Lecon 1800. — O'Cran Marcia Gartinestes, artita per orienta di S. A. In 10 mer of Cran Marcia Gartinestes, artita per orienta di S. A. In 10 mer professor. — 7 Diversi Alberta di maria vocalo per maner. — 2 Well. Servidi di Goliese o gran numer di Selegoj per direnze Mell.

### ARREPPE TILLO

Nacque in Galatina, terra della provincia di Lecce, il 26 febbrajo 1814, dis conque Giosno è Maria Rosari Agrolia. Dal jadre, distinto maestro di cappella, apprese i principii della musica ed a sonare il pranoferte; poi passò a sindiare il partimente col meestro Luigi Carnovale di Lecce. A poco a poco si fece palese in lui non solo la vocazione, ma la de-

cisa volontà di apprendere la bell'arte, e perció il padre prese la risoluzione di condurlo in Napoli, onde collocarto nel Real Collegio, che in quell'anno, cioè nel 1826, era passato dall'edifizio di San Sebastiano all'attuale di San Pietro a Majella. Appena arrivato, venne presentato al Direttore Zingarelli, il quale dono averlo esaminato, lo rstrevè non pure disposto, ma tanto inoltrato a sonare il manoforte, che lo gindicò meritevelo di un posto gratuito. Immediatamente ne fece rapporto al Governo del Collegio, e questo al Ministro dell'Interno, il quale uniformandosi all'articolo XVI del regolamento organico, per merito struordinario els accordó il posto gratuite nel Collegio in data del 20 luglio 1826. Dallo Zingarelli vennegli destinato il pregevole muestro Giovanni Furno per insegnareli partimenti ed armonia sonata, e scorgendo la particolare disposizione che il giovinetto mostrava per senare il pianoforte, quando Francesco Lanza venne a maestro del Collegio nel 4 aprile del 1827, le affide alle solerti cure ed alle severe lezioni di lui. Il Lanza fu il primo che introdusse in Naneli quella classica scuola di Muzio Clementi, che progredendo sempre da quel tempe fin oggo, la dato i mù felici risultamenti (1).

(1) Basterable per provare l'ecodieras di questa social a silei de Contatante Pallambe, de la cado allitoro de Larax, e che dope entere faits tants applicative dal pubblico perspiso el aver mercitas pittament de la chaina de los da dificilistos Ressis, myatarato lorr, mercitamente ecceptatate destre poste su Repoli e como sousiore e unes compositato de resustant destreta su torte interior se reportamen certe depuritamente de la contacta del cardo de revenir al discursió de l'apodi versarió de la mospie 1511 destreta de las Porsario Garactios Charactio del mostro Cris. Citerdo de Caste.

<sup>«</sup> Egregio signor Chearadia,

<sup>«</sup> Nel Guaracie di Napoli di martedi ha fetto con vivo interesse un distinto articole sall' illustre Thalberg, tolto dall' Opinione di Frenza e seriito dall' egregio d'Arca.;

I paragoni che fa il proposole critico fra le due grandi scuelle di peznoforte capitanate dal Lista e dal Thalberg, sono di una fuccider-

Quando il Lillo fit credute slotce ad uncommarar le studi del contrepunto E. Zugarelli villo annocarafo far i suni allica, ed in poce tumpo divence uno dei sun pradiletti. perchè il vecarata evgitardo a altemnara di pita quei guaranetti che mostravano disposiziono e bana volere ad apprendere la difficile arte. Terminatt i suoi studii di contrepunto e composizione, ggi in concesso como premio fella sua assandia applicazione di serieree uno Messa per quattro vece con orbetteria, le quale inenetità le generale appravazione. Indi seriese un Ditat Domanue, che del pori ebbs bono successo en resesso gli chej de d'innestri tutta, i quali precedut del lero lifectioro assisterano all'accuzione nella Chiesa del Cole, por un conscoone della gran alementi della festa de San-C'Oreszio che in tutti gli anno si colobra nella pursua demecia di settettone. Dopo si felici vinstanenti, e dopo sver

en mercigliese, com pure le come di prevalenza dell'uma sull'adtra, el un'a come un rascono alla sun'a deleça sinhuenda, quando partia della formazione un una terra novella scosio, in quale poesa, e debia renumen ... Implico el il hono delle previo den, so un permetto di far conservara all'appropo appendicias dell'Opissione dei un'in Mapolo glia la velamo ottominenda attitusi «Depte capo di essa scoola è il distantanono panista Costentino Polumbo.

1 Questia persono pratias trimuten o ma, alla prefetta generomes, de-

« Queste guavette stratat runnute in as, alla perfetta secconane, deheaterza, eleganan, aried cisate, si levo, l'aguille, la forra el lassuorità dell'intrumento, nell'exeguire egan specse di museta. Come camposister per pamoforte, uno matico giudicario; credo però che sin uno des più dotti, originali ed accurati sertitori che vanti l'Italia. « A mo pare che la farione desiderata dali d'Accus sia arvenuta, e la terza acuelo à trora nella nestra Napoli in propriezo cum molte.

distinti giovana proselita.

Dev.\* anuco CLAUNTO CONTILE

Crofinams douer aggisnigere a questo proposito che la lettera del mestaro Cav. Claudio Couti; fii subile riprodolta e molto lodata dalf genges crabio dell'Opisiono, P. d'Arcas, seritore non sopetto di troppa parasalità per la gibrosa scuola cl.'è scope principale di questo soni lampa. eccupato per più anni il distinto posto di prime alunen mastrino, chè dallo Zingarelli l'inearico di scrivere un' opcretta più teatrino del Collegio intitolata La Moglia per 24 erc, che andata in iscena nel Caravevale del 1832 el eseguita si sosi compagni, meriti unanimi e sinerra applassi , non di semplico incorraggamento, como suol farzi in simili ca, ma creduti giusti e meritata pi valve della composizione, che in utro sembrara scritta non da giovue seardinote, am da un mentre de altre modizioni vaste dallo scolo-

Successo al compiate gli procaccià l'invite dell'imprastre dal Teatre Norco di scrivergi l' spera buffa II Gisgiele, i it rappresentata nel 1886. Questa fu la prima produzinen teatrate, dopo quella del Collego; che presentà al
pubblico pagente. I Napolitani lo riceverone con penno conpriccimento, a perché maravon il Lilio che incensiciativa a
darra lusinghiore speranno del suo brillante avvenere, al prechè l' opera, fu trovata bollina da vere, piena di graziosi
effecti e di spontanen moiodic, e queste accompaguato da un'
orchestra che faceva più popupa di sobriela, requisito nocessararo anti onispensabile n un'operata di guarera legitore,
che di uso innociato lusso di scoorità. Bellini morendo avva
lascisto l'eredità del empilere, il vero segroto del bello mello
arti, che qualche suo successore pur beninasse a raccogillere. Uno tra questi montravarsi Giusoppe Lilla.

Il Guigillo ebbe feliciasimo incontro anche in Firenze, quando ivi si rappresentò nel 1838; ed allorchò renne riprodotto in Napoli l'anno appresso 1839, ottenno più unamini e elamoresi applausi su quelle medesime scene ove si era moestrato la prima volto.

Nel 1837 serisse pel Teatro di San Carlo il dramma sorio Odda di Bernaver con un medicero successo; ob miglior sorte ebbe in Milano quando si rappresentò a quell'Imperial Teatro della Scala nell'anno 1840 (1).

(4) Tanto di quest'opera che dell'alira precedente B Giojello sono stati pubblicati in Milano alcumi persi per camio e pianoferte dall'adriore Giovanni Ricorda. Not 4828 serses per la Fenice di Venzoa la Rossmada, il cui arganento le tratto dalla trangedia di Alferi; una quest'opera non ottenne che un semplere successo di sitima, men una renama del teorre di bella fatura, con qualche noviata nella farma e di una facule a spottanea medesia che predicesa ledi effecti (91). Nel volgere dello estoca none chemanto in Rossa, seriesa per quel Teatro Valle Alasio di Riesz, che mandi losseste delle settema none.

Di ritorno in Napoli prese impegne di comporre pel Teatro di San Carlo l'opera seria Il Conte di Chaleis (2). L'orditura di quest' interessante dramma, che Bellini per mia mezzo aveva rimesso alla Società d'industrie e belle arti. quando con questa contrasso impegno da scravere due opere pel Teatro San Carlo 1836 e 1837, cra rimasta presse de me. Dopo la sventurata fine di lm, io la donai all'amico maestro Lillo, che la travò di sua niena soddisfazione, e da un tal dono mi fu gratissimo sempre. Nel modo stesso che da Rellini era stata ordita la tela e distribuiti i pezza per in svolgimento del dramma, egli la presentò al poeta Salvatore Cammarano, che l'accetto con trasporto, e senza alterarla in pulla la vesti di belli e sentiti versi. Onesto soggetto, di sì alto interesse drammatico anche per la sua orrenda catastrofe, non poteva per le tante svarinte passioni che vi si agitano mancare di una riuscita di ottimo effetto. Maestrevolmente musicato dal Lillo, ebbe positivo successo nel Tentro S. Carlo: e sarebbe rimaste nel resertorio di quelle acese, se

(1) Mercadante, che allora trovavasi in Venezia per comporre l'opera Le Due difisatri ricolì qui en cui con lattera io avero raccomandato il giorino matestro Lillo, una seriase del successo della Romannada, loi dambona la aspezadetta rennana como il solo pezzo che avera finazio l'attenzione del pubblico a che nel tempo atosso avova salvato l'opera dal natirapo.

(2) Questo alesso soggetto col titolo Un Duello sotto Richelicu, melodramma lirito in tre atti, fin musicato dall'ogregio maestro Federico Ricci e rappresentato, como è detto nella biografia di lui, all'Imperial Teatre della Scala nell'autumo dei 1639.

Donzetti non avesse vestito lo stessa blicetto di novella musica. Nel paragone, quella del Lillo dové cedere al nosto; nè fu per simpatia che si avesse pel Donizetti; ma meritamente ettenne il primato lo sportito del maestro di Bergamo, perchè senza enumerare uno per uno i molti pregi che adornano a due primi atti , il terzo poi è una delle più felici ispirazioni ed uno dei più culminanti squarci drammatici del teatro moderno, che solo farebbe la riputazione di un gran maestro. Ouesto sinistro incidente dispiacque non noco al nostro giovine maestro Lillo, che ne mosse serie lagnanze al Donizetti. Questi per mezzo del sun dilette amico Teodoro Ghezzi, gli feco tenere una compitissima lettera di risposta, nella quale per sua giustificazione gli esponega il fatto com'era avvenuto. Eccelo, Donizetti avea composto ( come obbligato da scrittura) pel Teatro di Porta Carinzia in Vienna l'opera seria Caterina Cornaro, soccetto ch'egli ignorava essere stato prima musicato da un maestro tedesco. La direzione di quel teatro, per carità di natria ed esaverata passione di campamie, non volle accettaria, e rotondamente ricusò lo spartito di Donizetti in omaggio al compositore compatriota. Domizetti si trovò per sì impreveduto avvenimento l'uomo più imbarazzato del mondo; e per uscire d'impaccio nella miglier passibile maniera, diede di piglio al primo librotto che gli venne tra mano, e questo fu Il Conte di Chalgia, e ciò non per far torto al Lillo, che l'aveva musicato per Napoli tre anni avanti, ma per liberarsi dalle pastoje onde si trovava legato di dover dare la sua opera ad una tale determinata epoca. Per riguardi dovuti al cellega stimò di cambiare il titolo al libretto in quello di Moria di Rohan, e di puù vi fece aggiungere la parte del contralto che mancava nel Conte di Chalais, e quindi ne venne la pecessità di nuovi pezzi di musica, i quali non potevano avere confronto alcuno con quelli da Lillo scritti. Il maestro Lillo, buono com'era di sua natura, di modi gentilissimi, di carattere dolce e conciliative, dopo le scuse del Donizetti non gli tenne più il broncio, e rimasero buoni amici conte per le innanzi.

Nello stesso anno 1839 scrisse Giuseppe Lillo per la Pergola di Firenze l'onera comica La Modusto, che cadde comnintamente. A questa successe L'Osteria da Andusar, comnosta in Naneli nel Real Teatro del Fondo sonra bellissimi versi del chiaro Leonoldo Tarantini, che andò in iscena in quel teatro nel settembre del 1840, (a quest'opera pare che il Lillo avesse voluto prendere a modello il Fra Dianolo da Auber, cel quale si è molte volte incontrato così nell'andamento dei nezzi , come un musiche idea nucora. A malgrado di ciò (e lo sanevano soltanto colora che conoscevano la graziosa opera franceso). L'Osteria del Lillo fie dalla sua prima rappresentazione ebbe un compiuto successo, che crebbe e si profunció sempre di niù per tutta quella stagione teatrale. Lo stesso favorevole meontro cibbe in Milano quando celà si rannresentò due anni dono, nel 1849. Siccome mussta è l'opera del Lillo che ha ottenuto più generali ed unamimi ovazioni, così di essa intendiamo fare una breve e coscienzioen dienmina

breve e di effetto,: a questo succede un andante contabile di Renzo (tenore) 618 con coro, pezzo la cua melodia è trattata alla maniera di Rossini: indi vione la ripresa del prime pensiero del coro, introcciato con gusto da una bella frase del tenere che forma la stretta dell'introduzione. La cavatina di Josè ( contralto ) è molto elegante nel suo promo pensiero un mi bemolle : non perù così il rimanente del pezzo, privo affatto de originalità. La canzone di Josè con pertichino è semplice, e di un grazioso effetto vocale si è la cadeaza. La musica del terzetto che siegue apportiene più all'opera comica francese che all'italiana, ed il nezzo è tronno lungo: ad onta di esó, la frase della stretta un la terza mangiore 6:8 è vivace, sebria e di un sicuro effetto teatrale. Il finale del 4º atto è di mediocro fattura e novero di belle idee. Si osserva in questo primo atto non solo, ma nell'andamento di tutta l'opera, un uso frequente, o per dir

Si apre la scena con un coro di soldati molto asimato.

meglio un abuso del tempo 618. Dà principio al secondo atto un duetto comico, composizione di poco effetto, di niuna importanza e senza novità alcuna. A questo succede l'aria di Zerlina, alla quale dà fine una piccola preghiere: l'aria è di miù felice invenzione dei nezzi precedenti, e la preghiera à da notarsi per un pedale sulla quinte con eleganza messo si primi violini e che produce novissimo e bell'effetto. Il escutetto che segue è un noco lungo, ma produce piacovole impressione la sua stretta in la bemolle 618. Gero ed aria di Milord: questo pezzo è molto ben condotto, e felicissimo n'è il parlante, affidato ai primi violina: la stretta con core in fa pon manca di prio, e ben coluita è la situazione scenica cost si chiude questo secondo atto. Primo pezzo del terzo atto è un duetto . l'andante del quale non tralascia di essere grazioso , benchè faccia travedere che piuttosto che secondare la propria isnirazione , si è voluto imitare Rossini : non però gli si può negare il merito della brevità, oltre ad una disposizione delle voci di huon effetto. Non è così della stretta, che riesce molto fredda e non lescia niscavola impressione. Il recitativo e la romanza di Renzo che segue può dirsi , senza tema di andare errati. il più bel pezze dell'opera per ispontaneità di melodia e per fattura e condetta ermonica. Chinde begissimo l'enera il rende finale, per nulla inferiore alle aitre melodie affidate al personaggio di Zerlina, il più indovicato e megio trattato dal maestro dal principio sino alla fine per verstà scenica, per colorito locale e per espressione di parole. Nel 1841 seriese nel Teatro San Carlo Gristian di Sec-

Mel 1844 scrise pal Teatro San Carlo Gránias di Senfais, senza successo alcuno; e nel 1842 compose Lear per lo stesso teatro, intero dal pubbleo con un alemno più che religioro, ma che non cer certo qualle full' mamirazione. Dopo questo tempo il Lullo restis per quasi ste amo in aberrio como compositore teatrale, e si edicio inter allo studa del pinnoforte, in cun foce rapidistani el immensi progresti, tanto cher adresunto uno dei maestri più in voga e più ricercali in Napoh, ed il tempo non gli hastava per soddisfar tutti coloro che volevano da lui, a preferenza degli altri maestri, ancorchò valentissimi, apprendere il pianoforte. In fine ecii era divenuta alla moda.

Nel 1845 fu nominato Ispettore alla classe dei partimenti nelle Scuole esterne del Collegio di Musica, in sostituzione dell' mestro Pietro Casella defunto; indi con ministeriale degli 8 agosta 1846 ebbe il passaggio in Collegio, sostituendo il maestro Giacome Cordella ancho come maestro di partimenti ed armoenia sonata.

Nello stesso anno 1846, invitato in Torigo, vi si recò nrevio permesso ministeriale di quattro mesi, ed ivi scrisse e miss in iscena le spartito Il Mulatto, che ebbe buon incontra-Di colà si portò in Parugi a fare la conoscenza di una zia materna e dei due curino Martin S. Ange, l'una medico di alta reputazione e l'altro Presidente al tribupale de Blois, la breve tempo conosciute ed ammirato dalle niù alte canacità musicale della metropoli della Francia, ebbe le niù lusunchiere profferte per fermarsi a Parigi. In una lettera diretta a suo fratello cay, Francesco, che abbiamo sott'ecchio scriveva l'accoglionza onorevole avuta da Spontini, e l'essere stato da lui presentato ad una delle tornate dell'istituto di Francia in qualità di professore del Collegio di Napoli e di socio della Resie Accademia Barbonica, di Belle Arti. Il manstro direttore dell'Opera Italiana avealo presentato all'impresario e a tutti gli artisti, come uno de'distinti compositori italiani, ed a riguardo del suo mento ebbe libero ungresso in quel teatro, un quello della Grand'Opera e nell'altro dell'Onera Comica, Finalmento è notevole la benevolenza addimostratagli da Sua Nuestà la Regina de Francesi Maria Amalia, Principessa napolitana, cui venne presentato dal duca di Serracapriola, allora nostro Ambasciatore presso Luigi Filippo. Con tutto ciò prevalse in lui l'amor di figlio, e ad onta di tanto seducenti speranze e di una prospettiva si lusinghiera, non volle più star lontano

da'suoi ancor viventi gentori, e però fece ratorno alla bella Napoli (1).

Qui arrivato, ritornò alla palestra difficile delle scene, Nel 4889 scrisse per San Carlo Caterana Howard, ove si notano bei pezzi, ma poco di originale. Vi fu qualche brano accolto assai bene dal pubblico (fra cui lo stupendo duetto Ah' non posso, non posso staccarasi), e generalmente vonne applaudito un finale grandioso, ben concepito, ben condetto ed anche di effetto, ma che fra tutti suesti prezi ricordava troppo l'autore della Lucio, che il nostro maestro cercò non di coniare, ma d'imitare ad oltranza. Ad onta di tale insuccesso, ebbo invito di scrivere pel Teatro Nuovo l'opera semiseria Delfina nel 1850. Per lo stesso teatro not nel 1854 compose La Gioventia di Shakspeare, e Ser Babbeo pel 1853. In questo anno scrisso pure pel Real Teatro del Fondo Il Fiolio dello Schiggo. Tutte queste opera ebbero contrastato successo, o per meglio dire, modesto successo di stima; e quantanque non mancassero di qualche bel pezzo che nure vonne. unanimamente applaudito, nell'ussieme obbero fredda accoolienza dal nubblico: e ció perché mancava in esse l'impronta del genio, la creazione. Noi ci enoriamo di essere tra eli ammiratori del Litto considerato come valente e coscienzioso artista, meritovolo di lodi e di encomii, ma non posstamo associarei alla suo ostmazione in voler essere guasi a dispetto della sua natura compositore teatrale. Per riuseine in conesta sublimo branca della divina arte, bisogna sume quel sacro fuoco che accompagna sempre le onere del menio: questo non solo mancava interamente al Lillo . ma non possedeva ne anche quella parte di gusto ch' è nure un'ancora di salvezza per un compositore melodrammatico. Aveva però in vece la vocazione e quasi une speciale istinto di essere un pianista di primissimo ordine. Egli toccava

(1) Durante la sua dimora in Parigi non compeso finisica teatrale, uma solo per pianoferio, cho non saprebbesì indicare, ma che ini conme pubblicata per le stampe.

il nianoferte con ma' inacountabile precisione, con isquisite sentire e con una delicatezza di tatto unita ad una eleganza nel senaro che incantava e nel tempo stesso dilettava, Tutto era naturale in lui in questa parte. Il suo vero posto era al pianoforte, e non nel teatre per comporre e dirigere opere: in questi due rami non fu che un ottimo maestro che mostrava di sapere il fatto suo e nulla più; nell'altra parte, quantumque si sia fatto immensamento ammirare, nure sarebbe divenuto grande, e non abbiamo difficoltà da dire uno dei niù emmenti della nostra enoca, se il tempo applicato a scrivere opere teatrali. l'avesse speso a divenire pianista. Come compositore di pianoforte scrisse niacevolussimo musiche, e parecchie anche originali, che molto promettevano del suo avvenire; e se non avesse secondato che questa spicesta tendenza della sua patura, il suo nome sarebbe collegato a tatti quelli che acquistarono grido di celebrità nella steria dell'arte del secolo XIX (1).

Dimessopi il cav. Carlo Conti dalla carica di maestro di controgunto e composizione del Collegio, fu Giuseppe Lillo con real rescritto del 1859 nominato a surrogazio, abbandomando il poste di maestro di partimento ed armonia somata, che per concerso ottome il maestro Paolo Serrono.

Nel 486 (gennajo) cominció la una tremenda malatifa con un attacco cerchente che lo rese inmediatamente maniaco sino al furore, tante da dover ricorrere alla camicia di forza per impedire quelche gran disastro. In questo siato di cose fu necessità, perché fosse convonientemente assistato, di condurlo al manicamio d'Aversa, over tirusso nove mesi, però fisori

<sup>(5)</sup> Questa controlducion avvenno sovendo tra gli aritati, per quanto grando siene siazi. Bicordo solo, per non andar troppo per le langde, il gran Camora, che aveni la redibitad di dipungere sampre, ed alla folla dello persone che si recrusso a visitare il suo finazio stadio per ammurare i sublimi inaveri di scallora, egli i dara gram penenra di fare so veco osservare i mediocrissimi quadri che avera dipunto pel suo passo passo maltir.

dello Stabilmento, giacchò avendo alcun; luculi, miervalli, vollero i professori che noa si trorasse in mezzo quergit allemat, che strebbero potto aumentari di più lo ue essitazioni, gloidi fii tenuto in una caso a patra, però sotta la cura del direttoro del manicomio signe Mirajini, e sotto l'immediata servegitazza dell'impettero dello stesso superfisficio di Paloi, che lo sessistera di porno e di statio co grande interesse e cura, ma con giravissimo dispensito della formeria.

Dono il connato periodo si vide più tranquillo, e fu credute dai medici e da quel direttore dello Stabilimento, se non interamente rimesso, nello stato almeno di poter ritornare in Napoli. Qui venuto , dopo alcuni giorni di ripeso , ricomincio le sue occupazioni, non esclusa quella del Collegio, che gli era a cuore più d'ogni altra, perchè egli amava molto quel cari giovanetti alle sue cure affidati, e cost snesso ripeteva lore, talvolta anche alla mia presenza; . Studiate, studiate, cari mies, come ho fatto io sine a 14 a ore al giorno seduto al pianoforte, facendo il callo alle « dita, e quando lasciava per poco il pianoforte, facevo fa-« ticare la mente, meditando il difficile contropunto, e quanto a al proposito ne scrissero tanti sommi maestri. Non è per - altre vie che si diviene qualche cosa nell'arte, che pure « è assai difficile e non si finisce mai di appronderia. » Tutti i suoi allievi gli mostravano gratitudine per si paterni avvertimenti, ed egli di tali sincere e spontaneo manifestazioni. di cordialità godeva immensamente, e si compiacova in ripetere a tutti gli amici la devozione e la riconescenza che i suoi cari. discenoli gli tributavano. Ma poco però durarono queste reciprocanzo affettuose tra maestro e scolare, e di corta durata furono le sue lezioni ; perchè dopo qualche mese soprafatto dal male e cominciato il rammollimento cerebrale, ne venne la paralisi di tutto il lato sinistro, e quindi la perdita totale della vita, cho si spense il giorno 4 febbrajo 1863.

Non si puè spiegare agevolmente la causa prima ed effi-

cace di questa sun terribile malatifa, perocchè le nua traquille abitedini, le ossimatezare di nobrietà della vita, la quieta di cui gudera nella propria casa essendo rimanto echie, il rispetto del la pibelho egi intribetava, la stama e la benevelucan des suoi simici, e le grandi virte di cui era distato, hamer case armpre insupplicable questo tristiames daversimento, anche si moi etacsi fertellil, che dispacevolmento ne vodevano i finensi i finisi per la consultati della periori potere, most dioce sonsocre, ma che anche investigare le vere cause che avevanonordista la versultati.

La sua immatura morte fu generalmente compinante, come di unom cambe e revertio da tutti. Distit il sua esceguia furnon distintiusime; e mostrò di quanta stama egli gedessa appo la generalità, il noneroso concorso son solo di tutti i suni amica, ma par de umestri ci dall'inci del Collegio di Missaca. Balla Congregazione della Ss. Addolorata fu condotto al camposanto, von per cura degli monsolabilii fractili suoi (1),

(1) I progeroli supari cavaller Francesco, Lougi e Fatero tallo, con nobile e didniteressia olisionendo, degno della più grandi logi, per maggiarmente ocorres la memorra del loro amato germano, offerecco in grazavos dono all'Archivo di quato Rod Gollegro tatta la mensica recale estruentola dei sigli possodeva, non noco che i cossili antografia lascata iseo dal defento fratello, dirigendomo la presente lettera:

Napols, 20 settembre 1870

#### Onorevolissimo signor Cavaliero

I sotionerstis ignorano quali sumo gli attuali componenti il governo del Real Collegno di Munca in San Pectro a lidapella, di cui ella 8 l'anarcello ... archivata: Ricordano benta quali vincolo di antica ampenia stringerano la di lel.,... persona al defanto lor fratelli errenzano Giuscoo Lullo.

reasus gerezamo Gusceppe Lino.

Questu, come ella sa, în alumno del suliciato Collegio ûn dalla
sma pel iemera etă; me fo poscia nizeairino, indi maestro di partimento, per ultimo maestro di controponto in sastutuziono del maestro Cou Carlo Comti.

ro Cav Carlo Canti. Qualc opinione lo agrazzato fratello lescato acesse le se nel monche ne deplorano sempre la pordita, si è eretto un monumento moito cospicuo onde perpetuarne la menuaria, come indelebile è il doloro di coloro che il conebbero e l'avvicinarono in vita.

Molte Accademie le ebbero a socio, e fra le altre l'Accademia reale di Napoli della sezione Belle Arti. Si ha una dotta memoria messa a stampa, letta da loi in oua delle ordinarie tornate di quell'artistico consesso. Fo anche socio concrario dell'Accademia Filarmonica Bellisti di Palermo. Cen indefessa assiduità coltivasa le bistere, ed era malto erudinicolessa assiduità coltivasa le bistere, ed era malto erudi-

de Marmoneico è a tatti noto. Ció che forse s'ignora è il pieralo archevio messale da lui lacriato, fratto dello sue fatiche e de suoi stodo, guarchi ci si contano circa 130 voltani si musica asalta, all' inflori della non poca sonolta; nella quale raccolta di musica vecale e sirumentale, di musica sianpata e suoi manoneritti originali, si contiena pure della musica nacra.

É decisa volontà de' sottoscritti di tutta codesta preziosa ractolta far dono al Real Collegio, a quel Collegio medasimo che imafilò la punta da cui germinarono tai frotti.

Ella si compiscarà di accegliere la nostra preghiera, facendo acceltare l'offeria a chi si conviene, e poscia deguandosi di allogare della musica in Archivio, previo un esatto catalogo, e ciò per omerare in qualche modo la memoria dell'essinto.

Accolga pertanto i nostri ringraziamenti e ci creda sempre a lei obbligatizzimi

Cay. Francesco Lillo Leigi Lillo Pietro Lillo

All' Illustriasimo Signore Signor Cavaliere Francesco FLORINO Archivista nel Real Collegio di Musica in San Pietro a Majella, Nanoli.

Con questo deficato tratto di generossià i sullodati signori fratelli Litto hanne reso un bell'onaggio di riconoscenza a questo secolare grandosso Istituto, che diede squasta educazione municale e letteraria all'estinto e non una abbastanza compianto Cinceppo Lillo. to nella stora. Conoscera a perfezione la lingua latina, e parlara a estireza bene il financeo l'inglace; o dei richera la sua gournala studiando vicondovolmente la musica e le lettera. A tatto ciù si aggiunga che gli il maestro di carrar di S. A. R. il Principe D. Scharizino lefatose di Spagua, e da lui tratisto con nonevolezza e considerazione grane, ciatta il considera di pengio e la sua intrusione musicale letteraria, e le qualità di guntiluono, come il Principe si esprimenza con starance persone.

La lettera dei aignori fratelli Lallo che garbatamonte mi diressero fa di me presentata immentinenti al Regio Commissario di questo Collega Cav. Raffacte de Novellis, che dicemni la piacovole incumbenza di far tenero loro la seguente rispotta:

## Napoli, 3 oftobre 1878

Non suprei come esprimere a Loro Signori, da parte di questo Istitato, la mia sentifissima riconoscenta per il prezioso regalo, di inata e così bella musica, che hanno volgto fare al nostro archivario Ouesto rezalo, presziondendo dal suo volore intrinseco. Colinguage

melto per la finite donde proviene. Giocolè so i gentilaticia ingunnello per la finite donde proviene. Giocolè so i gentilaticia ingun-Lillo hanno croblei di caratterizzaro il dano, chianandolo un conpeneo al Gellegio per l'educaziono mosiciate riceviere dall'illustra musiciata Giuseppe Lillo, è questo un segno certissimo cho la Scuola Napollisana, anche dopo a suoi tempi più aplendate, la sappole mantenere viva la tradaguane che i neso fanosa in tutto il mendo.

Non dubatino che il lore desiderio riguardo al fare un esatto cataloge della musica donata, sarà puntualmente esognito.

> 1) Regio Commissario Da Novellas

Agli Egregi Signori Cav. Francesco Lillo, Lusci Lillo e Pietro Lillo Napoli.

- I. Composizioni di Giuseppe Lillo esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- La Moglie par 24 ora, opera semiseria. Teatrino del Collegio 1834.
- 2.º Il Gioiclio, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1836.
- Odda di Bernavor, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1837.
- Il Conte di Chalais, opera seria. Teatro San Carlo 1839.
   L' Osteria d' Andujar, opera semiseria. Napoli Teatro del Fondo 1840 e poi in Milano 1842.
- 6.º Cristina di Svezia, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1841.
  - 7.º Lara, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1849.
- Caterina Howard, opera seria. Napoli Teatro San Carlo 1849.
- Delfina, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1850.
   La Gioventú di Shakspeare, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1851.
- Ser Babbeo, opera semiseria. Napoli Teatro Nuovo 1853.
   B Figlio della Schiava, opera semiseria. Napoli Tea-
- Il Figlio della Schiava, opera semiseria. Napoli Teatro del Fondo 1853.
   Messa e Gredo, per quattro voci, due teneri e due bassi,
- a grande orchestra 1832.

  14.º Marcia nell'Assedio di Corinto, di Rossini, variata per
- pianoforte con accompagnamento d'orchestra. 45.º Io sperai che un tuo sorriso, cavatina scritta nell'ope-
- ra L'Impresarto in angustie.

  16.º Melodia per pianoforte scritta per l'esame del pasto
  d'Ispettore delle scuole esterne del Collegio. 9 Mag-

gie 1859.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

4º Rosmanda, opera seria. Veneria Teatro la Fenice 1838.—3º Alazia di Ricux, opera semisoria. Rona Teatro Valla 1839.—3º La Moditta, opera semisoria. Firease Teatro della Pergola 1839. — 4º Il Mulatte, opera semisoria. Torino 1886.

Notamento della musica che i signori fratelli Lillo hanno regalata all'Archivio di questo Real Collegio.

# Antografi di Ginseppe Lillo

1. Il Figlio della Schiava, opera semiseria in tre atti,---2. Caterina Howard, opera tragica in tre atti. - 3. Il Soona d'una notte estiva, assia La Gioventù di Shakspeare, opera semiseria in tre atti. - 4. Messa per due teneri e basso con orchestra, in fa terza maggiore, partitura e parti (1) .- 5. Altra per due tenori e due bassi con orchestra io do terza minore, partitura e parti. - 6. Detta rimodernata con pezzi cambiati, numero due partiture, una delle quali è copia. - 7. Credo per due tenori e due bassi con orchestra, in do terza maggiore, partitura e parti. - 8. Dixit per suprano tenore e basso con orchestra, in re terza maggiore, partitura e parti .- 9. Magnificat per soprano tenore e hasso con orchestra, un fa terza maggiore, partitura e parti. - 10. Te Deum per due tenori e basso con orchestra, in do terza maggiore, partitura e parti. - 11. Litanie per due tenori e bassa con orchestra, in sol terza minore, partitura e parti. - 12. Tantum ergo per tenore con orchestra, in mi bemolle terza maggiore, partitura e parti. -13. Le Tre Ore d'Agonia di N. S. G. C. per due e tre voci con organo, violoncello e controbasso, in fa terza maggiore, partitura e parti. - 14. Sinfonia per grand' orchestra, in

<sup>(1)</sup> Tutte la parte cayate, tanto della sausica di Giuseppe che di Giossè Lello, sono copie.

sol terza maggiore, partitura e parti.- 15. Altra nell'opera Il Giosello per grand' orchestra, in sol terza minore, sola partitura (copia). - 46 Sinfonia funchre per grand orchestra, ja re terza minore, due partiture e parti. - \$7. Quartetto per pianoforte, flauto, violino e violoneello, un fa terza minore, due partiture e parti, - 18. Altro per due violina. viola e violoncello, in sol terza maggiore, partitura e parti anche originali. -- 19. Trio concertanto per piacoforte, violine e violoncello, in re terza minore, sola partitura. -20. Brazi di pezzi di musica estratti dal Mosè e da altre opere di Rossini in due volumi. -- 21. Brani di pezzi di musica di diversi autori in duo volumi. - 22. Prejudio funobre per grand'orchestra, in do terza minore, partitura. --23. Minute di un quartetto di Beethoven ed altro di Lillo, un volume .- 24. Primo quartetto di Mozart, partitura scritta .-25. Cinque quartetti di Beethoven, partitura id .- 26. Corì di Mendelsohn con accompagnamento di pianoforte. - 27. Messa funchre di Zingarelli col solo basso, in mi terza minore, partitura id. - 28. Te Deum di Zingarelli col solo basso, in do terza maggiore, partitura id. - 29. Bavide Penitente di Mozart, confeis con accompagnamente d'organe. Musica di Giosak Lélla

4. Messa per quattre voci con più aramendi, in se tera minore, partitura uduoprafu.—2. Altra iden in sel tera minore, partitura iden 1819.—3. Altra iden in de tera magniere, partitura iden.—3. Altra iden in de tera magniere, partitura iden.—4. Altra per quattre voci con più strumenti, in de tera minore, partitura iden.—5. Da natpiere, partitura iden.—6. Altro iden, partitura iden.—6. Altro iden, partitura iden.—6. Altro iden, partitura iden.—7. Altro iden, mil parti camero i partitura iden.—6. Altro iden.

Stampe e copie

8. Cavatina del soprano, aria del basso, duetto di soprano e tenore, altro di tenore e basso, altro di soprano e tenore, e terzetto finale dell'opera Caterina Hosard.—9. Canzone della Crestaga, o duetto di soprano e basso dell'opera Delfina, con acconagamento di pianoforto, un volume.—10. Musica diversa per canto o pianoforte, pezzi 33, un volume.—10. Musica diversa per canto o pianoforte, pezzi 33, un volume.—10 un pezzi 38, un volume.—110 un pianoforte colo, pezzi 13, un volume.—11 Micholia caratteristica per pianoforte. 192. Rondó fontantion. Republic Musicali, Imprempina, tenna varsato dalla Rememada in Reseauca per pianoforte. All Ellestes Musicale pour piano. — 14. Variazioni sul Parula per vianoforte.

Oltre la musica sopra notata vi sono ancora 102 volumi contenenti musica dei sotto notati autori:

Austin – Anier – Nich – Bolini – Bestürern – Benofict – Beroge — Cherolius – Choya — Corolius — Green Service – State – Benofict – B

## SALVATORE SARMIENTO

Nasceva in Palermo l'anno 1817 do Stefano e Giovanzo Likti. Aveva un lattre appera quodo comietti da la appredere i principiti della mutica, ed in brese vulger di tempo essgiava già en ajuntofere la principa perto del netto di Adma. Nen centra che 13 uni quando nel Testro di S. Godinia in Palermo dicido bella mostra del 190 seapre musicalo, eseguendo sul pinsoferie surriati pezzi di difficultà che gii protecciono mentati e prolungati applanai. Il Collegio di Minisca di Palermo, one egii recessui ad appendene, rovevazi allora in pestitiva decedenza, e poco o nulla il Surnisato a luga nadere poterta superare di pid di quello che ha libra consecera. I suoi genitori, ancha per consiglio degli antici bantaredornos un largogen ona dubblio nel giorisatto Schaitaredornos un largogen nel dubblio nel giorisatto schaitaredornos un largogen nel dubblio nel giorisatto schaitaredornos un larg

tore , si rivolsero al suo zio paterno cavaliere Giulio Surmiento, maestro della Corte di Napoli e della Real Cappella Palatina. Questi interessatosi nel ninote e con le relazioni che aveva in certe, ettenne per favore sovrano un posto gratuito per lui nel Collegio di Musica in San Pietro a Majella. Ammesso come alumno esente da pagamente, il giovine Salvatore ebbe a maestri i venerande vegliardi Niccolò Zingarelli e Giovanni Furno, che lo iniziarono sonra solide fondamenta nei preliminari dell'arte di comporre. Zingarelli, invecchiando ogni giorno più, sentiva il bisogno del riposo, e pereis alla venuta di Donizetti in luogo di Raimandi, affidò alle cure del prime il Sarmiento, con raccomandazione che prendesse interesse nell'istruirlo, perchè mostrava ingegno e volontà d'imparare. Ammesso all'insegnamento del maestro Bergamasco . comel i suoi studii . ed all' età di 20 anni nel 1837 scrisse pel Real Teatro del Fonde la sua prema operetta, Va-Leria la Cieca, con poesia di Leonoldo Tarantini, che, considerata come prima composizione, ebbe plausi d'incoraggiamento.

Nell'anno appresso 1838 scrisse pel Teatro San Carlo nella ricorrenza di una gala la cantata in un atto intitolata Alfonsod'Aragona, che piacque. Al Teatro del Fondo nel 1841 scrisse l'opera seria in due atti Rolla. Per lo stesso Tentro e nelle stesso unno scrisse pore l'opera semiseria in due atti Eloisa, Nel 1843 nel Real Testro di S. Carlo scrisso l'opera seria in tre atti Costanza d'Aragona , est in quel medesimo anno pel Teatro del Fondo l'opera semiseria in un atto Il Tramonto del Solo, Raccomandato dalla Corte di Napoli al Duca regnante di Parma, ettenne di serivere per quel Ducul Tentro l'opera seria Elmura nel 1854, ch'ebbe gran successo e venne ripetuta per diciassette sere di seguito, ed il Sovrano na segno del suo gradimento lo nominò Cavaltere dell' ordine del Merito di San Ludovico, Lasciando Parma, as reco a Parigi nel 1853, ed ivi prese impegno col Direttore del Teatro Lirico di scrivere il dramma mocoso Guillere le Frangette, et ble fü il successo clieble per trentadue rappresentazioni consecutive, che gli prevenzi a nomina di merci a persistazioni consecutive, che gli prevenzi a nomina di merci a quitata dell'Accadenini dalla belle arti e teriture testati in quellic aptelle, o we figuresson olli albo i nomi di alb mans, Lamartine, Scriba, Ressina, Meyerbeer, Bellini, Donizotte, Auder, Haldry, de altre celebriti di quol tempo. Il Guesti. Partegi is rappette dopo l'incentro ottenute in Parngi is rappette esto in Linea, Berdesure a Maraghal, non meno che in altre città della Prancia, e da per tutto otteno il medessure successo, facendo anche considerevoli gualdagni casi controle he le loggi di quol paeso accerdano glii artisti compositori, as lotterata, as poett (1).

Avvenuta la morte dello zio Commendator Gsulio Sarmiento. il re di Napoli, volendo prolungare la sua benevolenza in quella. famiglia, lo nomino mota proprio maestro della Real Camera e Cappella, posto che di diritto spettava a Zingarelli, il solo soperatite di quella illustre scuola cho polta R. Cappella era stata ultimamente rappresentata dal dotto Giacomo Tritto. Non s'intende con ciò fare offesa al merito di Salvatore. Sarmiento, ed anzi aggipngiamo che ad ognuno era noto averne maggiore dello zio al quale succedeva, e che si trovava a quel nosto non tanto per valore artístico, quanto per devozione alla dinastra: ma in quel momento in cui Salvatore fu chiamato a maestre della Real Camera e Cappella, cioè pell'anno 4854, la passioni dinastiche potevano dirsi totalmente svanite, o rimaneva sempro la memoria storica che emel nosto era stato per lo innanzi occupato da Scarlatti.-Durante, De Maio, Paisiello, Tritto, che tutti lasciarono bei monumenti d'arte in genere di musica religiosa nell'Archivio della Real Cannella (2).

<sup>(1)</sup> Fortunatamente queste stesse leggi, reguardanti le proprietà letterarse ed artistiche, ora sono vigenti anche tra noi.

<sup>(2)</sup> Non s'intende goarentire l'autenticità del fatto, ma si è inteso dire che dupe il 1880 buona parte della musica appartenente alla Real Cappella ambò dispersa, ed ora non rimane che uno scheletro di quel-

Serius Schreter Sernictsto molte musiche di cliena pres della Real Cappella, Messa, Brist, Magniffect, Mais Limeric, Tantans crgs. Le Tro Ore Algonia di N. S. O. C., che venero dal muestro dodicato ill'Intante di Spagna D. Schollano e che da ini forcoo fatte eseguire in Maridi sella Real cappella dell'Eseminale, picaquere istato alla Servana cappella dell'Eseminale, picaquere istato alla Servana della compensatione dell'ancien dell'accione Reale d'istabilità la Catalieza.

Scrisse ancoru una gran Messa fanchra, alla quale egil attribuira molta importanza, e de presento à Ministrio della Pubblica Istruzione nella circostanza di un concorso per titoli fatto per il pesto di massiro di contropunto e compositiono en insusto voto in questo Real Collegio di Musicia per l'avventa morte del Cav. Carlo Conti; e nel rimesteria a Piranes, come era salso tabilità, l'accompagné co testera al Ministro così concepita: « Rimetto all'E. V. tra le mis con-posizioni una Messa di Resuita di cil esceptita; como de-

- posizioni una Messa di Reguis di già eseguita, zomo decumento del mio sapere, e dalla quale si può rilevare tutto
- « quello che so fare, e dare così un giudizio ssatto su di me.»

  Nel più bello della vita, contando 53 anni, assalito da

febbre gastica, al'alha del garro 43 maggie dell'amos 4870 mació questa terra, accompagno dalla lagriare di una de-solata conserte e di una incancolathe figlio, dal compianto del vecchi genitori e degli affisticadi franche serelle, o dalla benedizioni di unni veri amici che ne avvezno perimentatio il dell'amino.

Parchino, pieco una volta di unate chaniche appere e di e ravatule presenza antoprati, dia sua no nai sveno, carebbo por regioner, cie una volta abolità il unutica nolla Real Cappella, quante instaria in emolità nolla dia unutica nolla Real Cappella, quante instaria in escapitali ca nivitate dessa mensi nel posto di carro fre gli alpri monumenti di dia controli di montanti care di montanti care di montanti care di carro di carro fre gli alpri monumenti di montanti care di carro di car

- Composizioni di Salvatore Sarmiento esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Valeria la Cieca, opera semiseria in un atto. Teatro del Fondo 1837.
- Alfonso d' Aragona, cantata in un atto. Real Tentro San Carlo 1838.
- Rolla, opera seria in due atti. Real Teatro del Fondo 1841.
   Elosso, opera semiseria in due atti. Nanola Real Teatro
- del Fondo 1841. 5.º Costanza d'Aragona, opera seria in tre atti. Real Tea-
- tro San Carlo 1843. 6.º Il Tramonto del Sole, opera semiseria in un atto. Tea-
- tro del Fondo 1843.

  7.º Su s' inalzi, coro nella Cantata scritta in onore di Ferdinando II e di Maria Cristina di Savolo.

#### II. Altre menzionete nelle diverse biografie

1º Efmira, optra seria, Tostro Butale di Parma 1851.—2º Guillery le Trompelto, dramma giotoso, Parigi Tostro Lirico 1863. — 3º Molto Misso di giora, una Mossi funciero, Otazi Dunisaru, Edguifect, Litanie, Tanàma ergo, Le tre ore dell'Agonis, tutto mustele scritte pel servino della Real Cappelto di Napoli

### NICOLA DE GIOSA

Nicola de Giosa di Angelo Antonio o Lucia Favia nacque no Bari 13 maggio 1820. Dal suo maggior fratello Giuseppe fu iniziato alla musica ed a sonare il flauto, come egli faceva da buon diettante. Dappoi venne alfitale alle cure del professore flautista Errico Daniele . che scorcendo nel guavinetto Nicola l'inclinazione che mostrava per la bell'arte, unito e molti amici, indusse il padre a mandarlo in Napoli nel Collegio di San Pietro a Majelia. Quivi arrivato il 1834 con lettere di raccomandazione pel signor Duca di Noja an quel tempo Presidente della Commissione Ammunistrativa del Collegio, questi gli concesse il favore di ammetterio adun esame particolare, pel quale il giovinetto fu trovato di tal valentia, da meritare un poste gratinto. Ricevato come alugno, fu affidato al valentissimo Pasunale Bongiorno, che allora avea la direzione e l'insegnamento della scuola di flauto. I progressa che al de Giosa fece un brevo tempo, andussoro il direttore Zincarelli a nominarlo maestrino di flauto, col privilegio annesso a tal posto di potere anche studiare il partimento o l'armonia sonata. Venne perciò addetto aila scuola del Ruggi, col quale a tempo debito cominció a studiaro anche il contropunto: e Zingarelli, che molto lo prediligeva come sonator di flauto, davagli spesso anche le sue lezioni di contropunto. Venuto Gaetano Donizetti per surrogara Raimondi nella qualità di primo maestro di contropunto ed alta composizione, il de Giosa otlenne di continuare sotto la direzione di costui gli studii che tanto amava, e presto divense uno dei suoi favoriti allievi. Scrisso svariati pezzi strumentali per flauto, per fagutto e per violoncello, nonchè delle sinfonie a grande orchestra e molta musica per Chiesa. Venne di poi destinato a comporte una Preghiera per voce di soprano con cori ed prebestra , ed un lano funcbre per quettro voca anche con cora ed orchestra, nella congrantura che il Collegio diede un'accadentia per onorar la memoria dell'egregio musicista compositore di balli Conte di Galiemberg, e meritó la generale approvazione. Per suo particolare esercizio scrisso anche sotto la direzione del Donizetti due operetto che dispiacevolmente andarono disperse, insiemo a tutte le altre sue composizioni sopra mentovate, e più anche i intero corso di contropiinto, per l'infedeltà di una fantesca che ve ilè adun pizzicagnolo, per poclassimo danaro, tutti quei giovanili lavof audagrafi. Il de Giosa cominesso e devoluto rimpinagara. In predata de tutle quelle une composizioneelle, non perché, egh dicersa, valessera la poin di indar conservate per merito musicale, una perché sopra le medicinie erano state fatte e correzione, di proprie piugoto, di sucio maestri Riuggi, Zinguelli la Desizietti, e questi ultimo oltre le correziono vade di sua suana seriata illenio oltre le consigli dei di Giosa darera care sempre presenti nel corro della sua carriera di commonitare.

Non ancora giunto all'età voluta das regolaments del Collegio, salle abbandonario, ner quistioni sorte tra lui ed il Direttore Mercadante. Nos non vogliamo outrare nel merito e gindicare da male banda pendesse la ragione. A nostro modo di vodere, ha sempre torto l'allievo quando si mette in urto edi ano direttore, anche se da qualche giusta causa fosse state provocate .... Allentagatosi prematuramente de Giosa dal Collegio, e prime che fosse perfezionato nell'arte, pongli tored la sorte dei varii compagni che l'avevano preceduto, cioè di cominciare la sua carriera teatrale essendo ancora alunno, di modo che gli fu necessario quasi di mendiegre nos scrittura ner teatro, a forza di raccomandazioni e nratezeni, le musti dovevan d'altra parte essere tanto notenta da far togliere le cattive impressioni che aveva potuto produces il suo dissenso con Mercadante, che in unel tempo avez melta influenza nella pubblica epinione. Non fu dunque éceile maresa nel de Giosa il riuscire a far rappresentare una ana modesta aperetta buffa al Teatro Nuovo. Pure vi riuscl. e nei 1842 scrisse sopra parole di Andrea Passaro La Gasa deals Artisti, ch'ebbe incontre fortunatissime. Di quest'opera si comunciò a vociferare alle prove tanto e tanto male, che l'empresario Antonino Ventura avova presa la determinazione. di togherla da concerti. Ma consigliato il de Giosa di agire energicamente prima di sopportare tale unilitazione, mise primia al loro sesto tutti i suoi detrattori con buoni e decisivi argomenti , e poi ebbe agio di continuare le pruove

in totta regola, e di fare, alla fine, anilare in iseens il suo lavoro. I pezzi più festeggiati di quest'operetta farono l'intraduzione. il duetto dell'anello tra soprano e haratana il gran finale, per altro non ben delineato e che percul producera una certa confusione cella stretta, il duetto fra il soprano ed al buffo papolitano, ed al terzetto buffo degli pomini L'opera venne senza interruzione rappresentata per trenta e mià volte, e sempre acclamata e desiderata, « È debite di o constizia (disse a me un giorno il de Giosa) confessare " che 10 debbo gratitudine immensa al maestro Vincenzo n Finravanti ed al poeta Emmanuele Bidera, i quali invitati - a bella posta per assistere alle prove non per altro che e per refere e riprovare la sciocca mia musica, come altri la a mabilicavanol, in vece l'aporovarono e la difesero appena · editala, e voloniariamente poi vollero intervenire a tutti . i concerti , dando all'impresario assicurazioni del buon - successo. - E finiva per dirmi il de Giosa. « Tratto sì e amorevole e fraterno non sarà mai da me dimenticato, e

« no serberó sempre nel cuore la più viva riconoscenza, » Scrisse di poi per lo stesso teatro nel 4845 l'Eluzno, opera semiseria in tre atti, sonra parefe di Almerindo Spadetta. li libretto di quest' opera sotto altro titolo fa scritto dal nneta per un amico del de Giosa, pel valente maestro Luigi-Sire, che lo musicò, ma che non ebbe la fortuna d'incontrare l'approvazione del pubblico. De Giosa dopo il tremendo fiaeco cercava da consolare l'amico Sira che un gierno incontro en un tistoratore; ma il Siri irritato o pel dolore dell'insuccesso, ch' egli pretendeva ingiusto, immeritato, o per altre ragioni che serbava in pelto, con modi ingiuriosi e noco conveneveli proruppe in escandescenze contro il de Giosa e contro la sua musica La Casa degli Artista, indispettito, come celestesco confessava, che continuasso a piacer tanto. mentre la sua chi era vera musica e non pulcinellata (come emmodestamo do chiamaya la musica del de Giosal, era stata polennemente riprovata. La conversazione dei due neofiti mac-

stri si alterò a poco a poco, tanto che dal terreno dello scherzo passó a quello della slida. La slida non lu già cruenta, ma consistette invece un questo, che l'uno avrebbe musicato il libretto dell'altre e viceversa. Ecco dunque come e perchè il de Giosa serisse l'Elvina, che il mubblico disposto in suo favore ricevè con giustissima accordienza e con applausi. Ad anta del felice incontro ottenuto, il maestra dicava di avecdato troppa importanza ad alcune scene, che dovevano essere niù semplicemente trattate , anche per non cadere nel nesante e tradire il carattere de personagen, principio che dovrebbe essere tenuto sempre presente da compositora, e massime nelle prere semiserie e piocose, onde conservare l'unità dello stilo, la verità de'caratteri, la giusta espressione delle parale, e la tinta locale del dramma che si vuole far rappresentare. « Non si dimentichi mai dai compositori, diceva il vecchio nostro Zingarelli, che il contadino deve parlare, nmare, saner finerre e morire da contadion semure, » Ma il de Giosa in quest'opera si tradì, perchè inesperto come egli era. volle provare al suo emulo collega quanto, egli era addentro nella musica, ed è ner questo che sacrificò in qualche narte la verità al melodramma ed all'effetto. Molti furono i pezza applanditi dell'Eleina: ma i più salienti furono il coro delle. villanelle, la cavatina di Elvina (così detta dei palviti) che si volle ripetuta, il rataplan, ed il rondò finale. L'incontro deciso di quest'onera nare che avesso fatto cambiare idea al Sur di musicare La Casa deals Artisti, e nerciò la sfida fu tenuta solo dal de Giosa, e l'altro finse di averla dimenticata-

Nel 1846, per far cesa gratta du un suo compagno di Collegio sug. Mohnari, serisso pel debutto di lui des pezzi che introdusse nell'opera di Rammonh II biglietto del lutto stornato, che pur piacquero Serisse in seguito pel Textro Nuevo Topera bullà Bono Checco sopra parole dello Spadetta (1850). L'estro streptoso del primo atto scendi in huma partie quello del secondo, ancho percibe non piacque la scena delle possito, e, la poca sicuriezza degli esceutori in generale foce si che La unsida de questes serondo atlas enos is travia al livello de quella del primo Però Ruffacle Casaccaz of sons probag, di via comica lo face a poco a poco risargere, ed estrare talmante nel favore del pubblico, che entuassamato dal primo tato applundira nunbe di secondo. Il Den Clarceo che l'enore assione con la compagnia, corsti ed orchestra di passare dal con mille tatto olla granduase reggia di S. Carlo no occasione di serzia data con appalto soppeso a benefico della pubblica beneficenza. L'intriprio di quella serzat fe visionossimo.

Il postra maestro compose nel tentro S Carlo nel 1856 l'opera seria Folco d' Arles, sopra libretto di Salvatore Cammarano, ch'ebbe heto incontro. Nell'anno appresso 1852, per le stesso teatro, scrisse Guido Colmar con fibretto del Bologoese, opera che ottenne non altro che un successo di stima, ad onta che alcuni pezzi venissero applauditi ed elogiali, Pel Testro Nuovo poi scrisse nel 1855 l'opera buffa in qualtra situ fin Geloso e la sua Vedora con noessa di Ernesto dal Preste e quantunque il successo non fosse stato simile a quello delle altre sne precedenti composizioni, vi farono dei perzi che incontrarono il pubblico favore. Il pmestro si ostinava a voler questa musica superiore alle altre sue prime encomiate, e adduceva ragioni dell'insuccesso, che noi uni non riportiamo per non entrare troppo nel merito, lasciando tale compite a quelli che dopo noi scriveranno sul valore artistico e sulle onere del de Giosa. Nello stesso anno 1856 compose per S Carlo l'opero setia Ellore Ficramosca con bassia del signor Bolospese. Fin dalla prova generale si diceva. gran bene ili questa musica e si presagiva il più selendido successo. Ma in fatti teatrali chi può mai prevedere quello che avverrà all'alzarsi del sinario, che il niù delle volte fa. cangiar di aspetto ogni cosa o ... Fieramosea cadde compintamente, ed il quarto atto, che pure si riteness magnifico e da produrre effetti di entusiasmo, con le incessanti disapprovidzioni del pubblico suggettò il tremendo fisco. Molti pezzi si salvarono dal nanfragio, ma l'onera con ebbe che poche retipresentazioni.

Serisse nello stesso anno pel Teatro Nuovo di Firenze solto l'impresa Lanari l'opera Le Bue Guide, sopra libretto di Marco d'Arienzo, ch' abbe riuscita brillantissima. Il genere turalese cho dominava in quest'opera fu conservato dal principio alla fine. Se volle sempre la replica del coro di festa, o particolarmente si appliaudiva all'unanumità la tirolese della prima donna, un racconto del tenore seguito del largo del finale, ed il duetto della maledizione. Pel Teatro d' Angennes di Torino scrisso nel 1856 l'opera semiseria in tre atti Assenio si Gioieffiere, can parole di Sesto Giannini, che piaeque dopo la prima rappresentazione. Il protagonista nella prima recita, vinto da soverchio orgasme e da un certo timor panico, cantò falso tutta la sua parle; ma rimessosi nei suos mezzi, si rifece con usura, pella seconda recita, della riprevazione che aveva avuto dal pubblico la sera innanzi. Si replicava un racconto buffo del duello, e venivapo fragorosamente applanditi il fingle secondo ed il coro delle nozze con accompagnamento di hicchieri. Piacque parimente nella ateasa città l'opera buffa in tre atti L'Arrivo del Signor Zio , rappresentata nel 1856 al Teatro Sujera , ora dello Teatro Rossini. Per quest'opera cominció la lunga polemica tra l'avvocato Brofferio e Regli direttore del giornale Il Pirete, che da Milano denigrava la musica che tanto piaceva a Torino. Il Regli ebbe più tardi il suo trionio, perchè iavatato il maestro per inciteria in iscena in Milano, colà cadde computamente, e de Guesa su obbligate per l'insuccessa de svignarsela e la stessa sera parti per Genova. In viaggio gli accadde di udure da alcum, che avevano assistato a quella malaugurata rappresentazione, roba da chiodi si dell'opera che della mediocrissima esecuzione. Il maostro che fingara di dormire si rannicchiava sempre più in un angolo della diligenza che in quei tempi faceva il viaggio da Milano a Genova. Quivi giunto, dopo alquanti giorni seppe che aven do l'impresa del Teatro Re di Milano cambrato alcum cantanta, l'opera aveva avute qualche vantaggio nelle sere gensecutive, ma zoppicando sempre, ed a stento sostenendos: tra il poco favoro che le accordavano alcuni e la generale riprevazione. In Torino ebbe il de Giosa invite dall'impresario Merella di serrere una grand'opera pel Testro della Scala: ma predeminato da un pregiudizio dominante nell'Italia superiore che le coere che andavano in iscena la sera di Santo Stafano 96 dicombre) deverano tulte immaneabilmente cadere, non volle accettare l'invito, anche perchè il Lanari non sembrava diaposto a compensario convenevolmente. Mai si avviso nerò il de Giosa di rifiutare una hella occasione di scrivere per la Scala a qualunque condizione, perchè un incontre in suc) teatro avrebbe pototo aprirgli una brillante carriera. Di ritorpo in Napoli nel 1857 scrisse pel Real Teatro del Foodo l'opera comica in tre atti Isello la Madisio, sopra secchio libretto dell' avvocato Tarantini, che fu trovato di noco interesse, e l'opera non ebbe successo alcuno.

Scrisse nel 4858 La Cristiona per Venena, ed Ida de Benereale per l'apertura del gran Tette Pietenni in Bari, i Nel 4859 pel l'activo dell'Opera Conica in Pargi seranse La Chaure-souria, e pel San Carlo di Napoli II Gutaso. Me queste quattro opera per ragioni che per nulla cottraso nel noutre soggetto, non foreco mai rappresentate.

Nello stesso ano 4859, invitato del Municipio di Bari, compose una cantata per solennizzare il matrimosio di S. Ar. R. Il Duca di Calabria colla Principessa Moria Sofia di Baviera, e da Ferdinando II ebbe la decorazione dell'Ordine di Francisco I.

Net 1884 series pell'Testro S. Carlo l'opera seria Il Bes net di Bafes, parpel di M. A. Bisachi, cle son iccostrò per mella. Eggi ne prevedera il cattiro nuccesso, anche pel poce valre degli eccetori, o non volvan sa alcan modo farla rapparaentare. Esche perció forti questioni cell' rappresario parteria, e tanta che corapera tra fore degla tita l'egoparaentario de la consulta de la considera de la conpara l'accesso de la consulta de la concer il sua somo proprio un adequipamente del suo contratto. Molto a malineutore acconsenti che i opera venisse rapurosentata, ed ebbe qual si prevedeva inevitabile caduta; ad onta di ciò, il finale ottenne qualche successo, ed il maestro venne clamorosamente invitato a mostrares replicate volte sul prosceme; macquero altri pezzi più o meno, ma l'onera non si rampresentò che le sole quattro sero di obbligo per gli abbonata. Nel volgere di quello stesso anno scrisse una cantata nel Santo Patrono di Acquaviva nella provincia di Bari, Inoltre compose cran numero di pezzi vocali per camera in italiano e in ganalitano, ciok stornelli, canzoni, ballate, griette, duettini, terzella ec. a molti sono stati tradotti in francese ed in inglese. Onde meglio ed a più vantaggiose condizioni occupare il suo tempo, si decise ad accettare di essere uno dei due diretteri del Real Teatro S. Carlo di Napoli, e per un sele anno direttore della Fance di Venezia. In nuello che ora volge (1). invitato dal Vicerè d'Egitto, assunse I incarico di formare nna compagnia di valenti artisti che egli dirige in quel Teatro del Cairo, e l'opera sua è stata tanto gradita, che quel Vicerè per addimostrargh la sua soddisfazione, gl'inviò per mezzo di Dranhet Bey, il quale doveva recarsi a Napoli, le insegne del Medudiè.

Di masce chesaulte il de Gioca ha computo tre Meuse di Gloria per quattro voci can cerco e grande orchesia. Val Gioria per quattro voci can cerco e grande orchesia, un Magnificat, dun Sohre Merjan, un'Are Meria, dun Lilange, quattro Tennius Figo a nolo, a duntio el a terratta ricastic di possieri principali delle citta Meuse ci Dizzi, orde no sentre in chiosa frammenti di operateriali, che frantezanne l'altenzione e distraggeno gli anune dalla devezione.

Nicola de Giosa è accademico córrispondente del Reale Estituto Musicale du Firenzo, Socio onorario dell'Accademia Filarmonica di Bologna, di Santa Cecilia di Roma, della Socintà Rossiniana di Pesaro, Socio promotore del Monu-

<sup>(1)</sup> Sy paria dell'anno 1870 e 71

mento a finato d'Arrazo, Somo norarras della Secenti Filar monesa di Napoli « dell'Assentanue accidemnes Napolitians, Sono della Filar nonce Belland in Palermo, e Presidente nell'Assentanue Naponule Italiana di Sementiti, Lutterati de Artiti di Napoli per la sernom musucle, la grappo 1661 fi decorato dell'orime dei S. Mantano e Lazzaro, e nell'idiatarati l'arbino della Groma d'Alion e la nominista militarde

Instato il de Gova, al pari di tutti gli altri contemporanti, a samunastrate qualche chiarimento sul proprio conto, credi regoare i utituno il dare di se un'olea, in moo schitzo che abbiano trotativi coli leale, che a compiniento e fine della hoper dia qui trassivivano.

- biografia qui tracervatara

  la generala e pigno nello studio della musica non lo

  tanto Vorrebbe saper pregare di affezionarea i suoi così
  a detti nacconati, ma appena attiva ai gradini delle loro
- scale, si volta adietro promettendosi di ritornare la dimani, sino a che non ci pensa più E sinceramente grato
- a chi gli fece del bene obblia fin troppo presto le offese. Non è moito geloso dei suoi emul, vorrebbe auzi ebe
- " se. Non è molto geloso dei suoi emili, varrenne anzi che " facessero, per essere spionate a fare egli pure Desidera
- immensamente il bono della gioventà musicale, ma poco si muove di casa per attituta. Nel parlare dice che la ricchezza i quasi la felicia dell'usmo, ma se improvvisamen-
- chezza è quasi li felicio dell'uomo, ma se improvingmente da un giorno ali altro perdesse tutti i pochi sofdi che a possiele, se ne dorrebbe appena 'losomna non ricese im-
- · pressioni profonde se non in Musica. -

## Cemposizioni di Nicola de Giosa esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli

- Une logicine salie tonte, fel Corte di Gallenberg, Preghiere per vore li soprane, on our ed orche tra, ese guita nella, ala bel c'ellegro di Missea dagli allieni del medesimo 1839.
- 2. Inno funchre per qualtro voca a role con archestra, an-

che scritto in onare del Conte di Gallenberg, eneguita come sopra.

- come sepra.

  3.º La Casa de'tre Artists, opera buffa in due atti Napoli
  Tentro Nuovo 1842.
- Teatro Nuovo 1842.

  4. Eloias, opera semiseria 10 tre atta. Napoli Teatro Nuovo
- 5. Don Checco, opera buffa in due atts. Napoli Teatro Nos-
- 6.º Poloo d'Arles, opera seria in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1851.
- 7.º Guido Colmar, tragedia in tre atti. Napoli Teatro San Carlo 1852.
- Effore Figramoson, opera serie in tre atti, Napoli Teatro San Carlo 1855.
- 9 ° Un Geloso e la sua Vodova , opera comica in tre atti. Napoli Teatro Nuovo 1857. 10.° Ls due Guids, metodramma in qualito alli. Teatro Nuo-
- vo de Firenze 1857. 11.º Izella la Medista, opera giocosa in tre-atti. Mapoli Tea-
- tro del Fondo 1857.
- tre San Carle 1864.
- 14 \* Dixe per quattre voci con core e grande crehestra 1839.
- 15.º Sinfema a grande orchestra 1889.
- 16.º Magnificat per voce di basso con cari ed orchiestra 1839.

# H. Altre mentionate melle diverse biografie

1º Accanio si gioiallière, opera tamuscie. Torno Testre D'Amegamen 1886, — 3º L'Arras del riguer suo, opera bufia si pra stil Tempo Tastrip Sattera (oca delle Roman) 1896, — 3º La Cratiñane, opera tena Tentras 1888. — 3º Ida de Benezata, spera serra. Rapp Tactrio sell' Depra Constr. 1889. — 5º A Galvare-sua-ra Parapp Teatro dell' Opera Constr. 1889. — 5º Il Gilzno, opera tria Sayola Testre Sin Carlo 1889. — 7º Cintain per solominare.

Il matrimono del Dista de Calibria colla Princepena Hera Spota de Emera 1850. — El Cantale certita pel Salio Faltros de Acquesa sella Provenza di Bari 1864. — P Overral Alfons de remante, alta fina de l'accident de l'exclusive contra per la cantale après de la cantale de l'exclusive de romanne financer. — Di cincide charactée celtre le soprementa les encopres antestes en de plene, per quatter verc ou serve o grandis-ordente. — Il Tè Mande de glores, per quatter verc ou serve o grandis-ordente. — Il Tè Mande de glores, per quatter verc ou serve o grandis-ordente. — Il Tè Mande (alle per la contra de glores) de la contra del la c

## GIESEPPE PUZOKE

Nel dicembre del 1821 nacque in Napoli, ch Rafiele e Maria Actes, Giumper Puzzoe. Icellaria find illa facilitata dei dalla facilitata dei adulta facilitata dei atti discrizza per materia dispositione sille carriera della musica, comizci à studiare la gramantica, e quando all'et dei discloia mai nel 1832 fin ammesso alle scuole esterne di San Pietri a Migilla, canterlella qui il primo libre dei sia Pietri dello Zingarelli. Siccone bisognava senare un intremedua per aspirera dei un poste graticire, propriessa-biobel, qui dello Zingarelli di rescente dei propriessa in consiste del mose estenne per concerne l'a mabile poste nel corottite del Delegio. I metetti Perruzzato e Rossi lo perfasionareo nel suo-coi di quello strumente, et ammesso mil archestra di corricti del presenta d

Come prente dei progressi che ogni giarne di più fatora, perché prestare dei serrigi al Collègia ansante in orechetra e dando letinee alle olassi inferiori, gli sense coccesso dal direttore Zingaralli di potere statiare il pianoforte con Pranecceo Lanza, il parilmento con Genusro Partisi, ed a suo ismpo che la prime nuzioni del contropunto da Franco-Singgii. More Zingaruli, passo, dopo qualche tempo, alla

senola del Docuzetti per perfezionarsi nella composizione ideale e nell'orchestrazione, corsi che terminò poi cal Mercadante. Sotto la direzione e scorta del Donizetti scrisse le sus prime composizioncelle per oboè e clarinetto; poi nel 1836 una Messa per quattro parti a grande orchestra, ed un Vespero per due tenori e bassi, con orchestra. Negli anni appresso scrisse due sinfone, una di genere ricercato e l'altra di genere fugato. Travandesi Rossini sa Napoli nel 4839, e pregato di eserare di sua presenza il Collegio perchè gli alunni desideravano di conescerlo ed osseguiarlo da vicino, affin di riceverlo il meglio che si poteva (Donizetti allora era assente da Napoli), si pensò de fare scrivere della musica espressamente, ed al Puzone fu date incarico di comporre un Inno, che preceduto nell'esecuzione dalla prima delle due sinfonio sopra dette, si meritò gli elogi e gi'incoraggiamenti del somme che imperava aul mondo musicale. Allorgnando il Governo del Collegio dedise di dare una grande accademia per pograre la memoria del tanto celebrato compositore di musica di balli Conte di Gallemberg, il gravinetto Puzone chha constmonta l'incarica da scrivere un Preludio funebre, che fu trovato molto caratteristico per la luttuosa circostanza.

Nell'inverso del medesimo anno 1839 acristo anche sollo la scorta del son mestro Donicetti pel Teatro Nuovo un nelodramma semiscrio antiolato II Mercheso Albergati, ed abbe piuticato buona acceglienza dal pubblica, che a greforenza rapplantiva la cavatina del buffo, un daesto tra questo e la prima denna, eltro fur questo di li fance.

Quinto sel 1840 Dontesti crede della sua diquità di sichancharre il parte de sica allena suava conque, Marcalacharre il parte de sica allena suava conque, Marcalache che gli recessa sila sua volta con negà lo une lesioni a quajllarie del Bonarieti, che quantampo distinizioni, non per asser area presenti code sucire dall'isiatario. Era gli elatti il Pareso fi un qui deprieriti, e carisse sotto in un disconcioni grandi Sisfessic nel 1941, una Fantazia per Arcaba o translono con seconogramento de rechestra, un Tecnipa. per die von cas orchestra, un altre per voet sit hates auche con orchestra, de un gran Litasia per quitatre von, die tenori e dies hasses, con cori e grand'orchestra, travuta allera etteno congonuence de tauti i maestri del lange e rimanta tradizionale in Collegno, tasto che, sebbenni decorni quan trend'auni da che fu composta, si espere partiataria degli calmen relle sacre fengione che il fanco o cella Chiase di San Petro e Nigella od in quelle della Pieta de Turchira della per suo casto di Collegno si monte in tatto il uso lunes cerezione aul allar Fantaia per due cheb. mi altri pare faggles solo, od un dieste per dece della cella per suo particolare cerezione aul allar Fantaia per due cheb. mi altra pare faggles solo, od un dieste per choè de clarinatio, e intita questi para con economicamento di orchestra.

Noi 1844 vana scriturata com mastra consentatora di combala sel Real Teatre S. Carlo, Noi 1845, setto la diszione di Marcadonti, sortius la seconda un capra pel Tetta del Pendo inticitata R. Refue delle Golimea, sopra bietetto di Marca d'Aramo. In quest opera seria vanare supplicati di cavattina del sognama, un dante tra coprano e tecero, Paria del tancre e qualla del basso, ed il funda secondo. Escenraria funca la Tadolina. Francisia e Goletta mono il secondo fante, giù ultri quattro parti venerre pubblicati per e tampo, in questi anno, perdel troversati a une compile à sogli stodii ed esarra giunto all'esti atella quala i repimenti del longo preservieno l'unusia, egli subandone si Collegio, e quasi sell'escordo delle nua carriera artisteto pesso di secur negligia, che lo rivera poder di sumercos prefe:

Nel 1849 seriase da se solo, e sensa altra genda, l'opera cara in tre atti Birinda di Salerno con parale di Seste Gianmini, segguita nel Real Texte di San Unito dalla Tabolica, Bensande e Varesi; e piacquero la cavalissa del segrano, quella del basso, un duetto tra basso e morano, e l'aria funte.

Nel 4854 fo nominate discitore del Real Teatre di San

Institut net 1852 a serviere pel Tealfo del Fondo-, siste en appressator dalla Penco, Parcai, Salvetta, Lame e Cresco i uso Boter Soboto, commetta giscom in tre uti com porcia di Lamirado Spatella Dio pezzi sele cantali siguera Penco venere applauditi: il resto passò messervato o sotto un professo silvano. Bouca parte da tale muscesso a sidebitava al labertus, denticiamente modellaro su quello del Barbere di Siniglia. Che che no su, non a fecro che popole rappressatione. Nell'opera di usti austri autitalia. Il Roratta di Des Labera, accuse un finalizie; ce fill'atte La Nette frantenza da un quel tungo si decido intermette che rassone applassi. Da quel tungo si decido intermette alla direzione teatrie ed a compore musiche chemaniche.

Net 4856 il Barone Brenner, ambasciatore di Francia si Napoli, che i o vericinazi nolici, dentro incumbere di proporghi un valente meestro per comporre capressamente un gran Te Deum unde solomizzare nella Chiese dell'Ambaciata Francia un San Giuseppo e Chiese in meestro Pusone. Il gio di Napoleone Ill. lo gli propori il meestro Pusone. Il mos Te Deum vi eneguito che puebo successo, e trone dalla generalità gradicato pezzo di gran fattura e di bell' effento. Ottre in munea mezzonata, ha composto il Purce e varia-

Uttre in mines abordant, in composito il visione staratbintima allars, della qualeu ono puossa precarare i epoca cli egli stessa iganera, na che però deviesere collocata in al perade di 1856 fino al gogi, ni cui i trovazi di aver composito un Dasonata per voce di tenore can clarinetto obbligato ed orchestra, di un Loudinaura per vace di hariptono con argan ebbligata ed orchestra. Isolire ha scritica lattre fire Massa pet conori e bassi con orchestra; un secondo Vaspera idom, un Grado per taneri e bassi con due cora, ed un ultro più corante e facia per tenore e bassa solo, avanbigius con reinhestra; tat l'Endom ergo. Il primo per solo voce, di fonore, il sucondo per baritono, ed il terse a destito per tonore, el sucondo per baritono, ed il terse a destito per tonore, el sucondo per baritono, ed il terse a destito per tonore, el sucondo per baritono, ed il terse a destito per tonore, el sucondo per baritono, ed il terse a destito per tonore, el desendo per baritono, ed il terse a destito per tonore, el sucondo per baritono, ed il terse a destito per tonore, di sutendo per su del terse solo, tutto con cribestra; an des-Maris per voce di terser solo, tutto con cribestra per tro matiett, per Mesas novella nell'Avrento, altri per dionazazione per soli e cori con orchestra; altra quantità di pera istaccati, dia servire nello finzioni como pera violnati per comodo ed a scella dei cantanti. Essi vanto cest distanti: Soli e soli con core, duetti e destri con core per tano carriere i bassi, oltre due unfonio diverso sillato delle altre mentevate. Quando nel 4801 fin disposto che l'erchestra del Testro San Carlo non più foste diretta da un primo violno, ma dia un mestro di cappoli: compositore, frie des noniosi finzioni per di cappoli compositore, frie des nonioti finzi l'unazo, che occups tuttaria quel posto e che tutto « Innerso kanno ricostato.

Nel 19 maggio del 1868 venne nommato da S. M. il Rie d'Italia Vittorio Emmanuele Il<sup>a</sup> a Cavallere dell'ordine Mau-

Finalmente per la Congregazione dei Sette Dolori scrissè nel 1884 le Tre Oro d'Agonia di N. S. G. C. per tenore, baritone, basso e coro, con accompagnamento di pianellore aarmonio, violancello abbligate e contrabbasso.

Qui finiscone tutte le musiche finora composte dal muestrò Giuseppe Puzone, auguradoci che presto ne registriamo delle altre, e pregnadolo che al minitazione di auto conpagni nole dimentichi di regalare qualche suo pregevole autografo all'Archivio di questo Collegio, ovo venne educato nell'arte che decoressamente professa.

## Composizioni di Giuseppe Puzone esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Inno in lode di Gioacchino Rossini, eseguito nel teatrino del Collegio 1839.
- 2.º Il Marchese Albergati, opera semiseria in due atta. Napoli Teatro Nuovo 1839.
- 3.º Il Figlio dello Schioso, opera seria in tre atti. Napoli Real Teatro del Fondo 1845.

- Elfrida di Salerno, opera seria in tre atts. Napoli Real Teatro San Carlo 1849.
- Il Botter Sabato, commedia giocosa in tre atti. Napeli Beal Teatre del Fonde 1852.
- Messa per quattro parti e grand'orchestra in do terza minore 1836.
- Preludio Funebre, scritto in morte del Conte di Gallemberg 1839.
- Sinfonia a grande orchestra di genere studiato in re terza maggiore 1840.
- Altra idem di genere fugato in la terza maggiore 1840.
   Altra a grande orchestra in re terza maggiore 1841.
- 14.º Altra idem idem 1841. . 3. . . . . . . . . . . . . . .
- 42.º Fantaria per tromba e trombone con orchestra 1842, 13.º Litania per quattro parti con cori e grand' orchestra in do terza minore 1842.
- 14.º Tantum ergo per due voci tenore e basso con orchestra in mi hemolle terra maggrare 1842.
- 15.º Altro per voce di basso id. in la bemolle terza maggiore 1842.
- 16.º Fantasia per due oboè con orchestra 1843.
- Finaletto aggiusto nell'opera Il Ritratto di Don Liberia di autori diversi.
- 48.º Duellino aggiunto nell'opera Le Nosze frastornate da un passo di autori diversi.

# II. Aitre mentovats nelle diverse biografie.

It Safesia a grade ordertra nr re forts engapere. — S' Altre ta et baselle tera angiplora. "I stras negret re per tenor e base on orderita...—I' Altre in re lagra negret re per tenor e base on orderita...—I' Altre, jeden, ut. nd o terra maggione. — S. Corde, per quatter rote tenor e basel, ont cort e grade ortheries, in re terra naggione...—I' Altre per besser è taus soble on oron de terra nargione...—I' altre per besser è base soble on oron de terra nargione...—I' altre per besser è bore soble on orderita, un nimolie terra surgione...—I' Altre per dece de hartines, desse nu le terra nargione...—I' Altre per dece de hartines, desse nu le terra nargione...—I' Altre per de safeti fe-

more a form afrom as no kernale term magner. We then prelation: "I the South Reprint, per over of treaser, in its term magnetic and orthodox, "I "In the Menn, per over de many, and no excellent, by the term suppose — I "I quatrum mental here is were a world, and it would be "I had been a "I quatrum mental here is a form of the per over a suppose of the per over de many, and the suppose of the per over a suppose of the per over dependent of the per over a suppose of the per over detained to all per of orthogon of the "Londonium, per use of the risks on a rays obblight of overeits in the form of groups of the 5 G G, per own is thereof hereafty had per over dependent of the per over the per over the per over the per of 5 G G, per own is thereof hereafty had politically a contribute."

# MICHELE BUTA

Da un Michele Ruta stato già allievo del Fenaroli nel Conservatorio della Pietà de' Turchini , na cone Vincenzo Ruta, che di poi nella professione musicale venne parimenti educato nel Collegio di San Sebastiano e sotto la scuola dello sterm Fenerali si trovò con discopolo di Mercadante. Da queste Vincenzo nacque in Caserta nel 1827 quel Michele Ruta di cui ora ci necuniamo. Dono avere aporesi i primi rudimente della musica, dal padre e dall avo , venne ammesso come alunno a nosto gratuito, previo esame, nell'attuale Collegio di San Pietro a Majella i anno 1841. Imparò da Francesco Lanza a sonare il ninnoforte, da Gennaro Parisi il partimento, e le prime nozioni del canto dal figlio del celebre Camarosa: ed inoltrato in questa ultima studia, la perfeziono e compi sotto la direzione di Girolamo Crescentini. Da Francesco Ruggi apprese poi i primordii del contronunto, e divenne uno de preduletti allieri di Carlo Conti guando questi venne a maestro nel Collegio. Obbligato a ricominerate da cano col Conti, il noinso ma necessario tiroctino delle lezioni di contropunto, colla sua solerzia e rol suo buon volere giunse nel periodo di tre anni a commere tutti t cots), non esclusa quella della composizione, in tal fratferapo riceveva consegli anche dal Mercadante, che come Direttore del Collegno duveva dare la sua approvazione perchà la composizione di un alumno potesso essore posta in concerto, ed allora dava di fatto le sue intruzioni a quei giovanetti che mostravano volontà di meglio apprendere

Avvennero i metamenta politica dell'anno 4848: il nestao Michele Ruta, all'insaputa della mangila, non memo che dei suos superiori, abbandoni di Collegio, e postosi fra volontaris che venne ad arrolare la Principessa di Belgiojoso, eccolo partito per la gnerra che sul'campi Lombardi si guerreggiava.

In quel tempo de generale emmonisone o de govanule rual lamente, conservando senera la divisa de alamos del Collego, estrase un fixas patronteo per quattro voes e cors con accompagamento de handon insulares, che les eseguitos, caus meza patronteo per quattro voes e cors con accompagamento de handon insulares, che les eseguitos, caus con accora che al carnovale del del Alla Reggia va sina all'Albergo de Povert. Altro fiano unitar compose un familiar los propriedes discorros Capocita necho alliceo del Collego e figlio al datanto Directore discorativo discorationa astronomeno. Entreso Capocita con control osservatores astronomeno. Entreso Capocita con control osservatores astronomeno. Entreso Capocita con control del culti latitare con excesso en solo in Milano, mai intuita cutti latitare con eversion asseguito, che a conseguito del maestro Mandancei sonne pubblicato per le stampo dall'edi-tore Giovanni fisicorda.

Arrenuts la fitale cutaturde di Noura, era terminate la scope dei suo servamo mistare, e il navo e sano catte accompini il rigatarare e dedicarsi di bel muoro internameta all'arne, per rono dienes soppetto e prossignita per si non primato di libertà dal governo di Perdinando II, cerció di star rieletta e matarama il mono pessibile, non hen dell'esercione professione. Nella solitudine, che pure per lus era uga necessità, composo le seguenti pere didacatellette:

1 " Ricordi per grovani compositori, pubblicati nella Gazzetta Musicale di Napoli, e rivortati da narcceli giornali itaham e stranieri. Scopo principale di tali Ricordi era quello di analizzare le varie tessiture do pezzi musicali finora usati e discorrere della loro nomenciatura.

- 2.º Corso completo di composizione, edita da Tendoro Cot-
- 3.º Annotazione ed ellustrazione all opera del Fenerole colitolata Regole e Partemente, pubblicate dall'editore Del Monaco in Napole.
  - 4º Grammatica elementare di musica, edita da Ricordi in Milano.
    - 5° Breve metodo da canto, edito da Tramater io Napoli
  - 6º Corso completo di canto corale, citto da Maddaloni, e firma pubblicato sino al quarto fascicolo.
- Nel 1853 compor pel teatro S Ferchanado a Pentennovo hopera remuenza Lecuida sopo parde de Ferenco Quercia, e nel 1859 sopra libertelo del signor Damenico Rologones compose l'opera siria pel Real Teatro del Fondo estivolata Pinano di Vitra, Per l'inauguraziono del Teatro Percomo in Bari, compose una Guardia of theb brillantissono sucresso Seaisse pure molta missira per camera, ed in questa tievansia et Album sotto questi titoli.
- 1.º Conti d'amore, sei pezzi per camera in ilitave di sol cen accompagnamento di pianoforto.
  - 2º Aurora e tramonto, idem, idem.
  - 3 ° Memorie e sospiri, idem, idem. 4 ° Eco della Campania, idem, idem
  - 5.º Eco de Manta Tafatana, idem. idem.
  - 6 " L' Arpa mia, plem, idem
- On più compone la sequente musica chica-divia. Dina grandi Messa peri qualitri voici can orchestra. Dina Directioni ademi silem. Tre Messa alla palestrina, dini altre ven atpa, armonio, volini e contribbasso, e tutte a tre voir di tenri e bassi. Una Messa di Repuis per quatti voir e grandio orchestra. Un Tr. Direction. «di volum Directioni di solici una con estribtura di proporti di silema di con estre di proporti di silema silema di con estrib-

stra, l'altra con arpa, pianoforte ed armonio li Gredo in si bemolle terza maggiore ed il Divit in do terza maggiore si eseguono continuamente in tutte le Chiese di Napoli e sona divenuti nonofari.

Michele Ruta prese moglie nel 1853. Sua figlia Gilda, giovieetta di anni sedici. è già una distinta pianista, e tanto bene inolitrata nella composizione, che di fondate speranze di un sua prossimo brillante avvenire. Questa cara giovinetta, in etti accor si tenera, è ora maestra di praneforte e di canto cerate nella Secola normale di Terra di Lavere

Il mastro Ruta scrase anorn dal 1861 al 1870 mills mussca che per il primo introduse en dermuni di mignes. Tra questa mercia particulare montinen de totane al publico fature I Orgin cell'oper il Son Sande el un Patritio, eltre i varii pezzi introducti nel Bon Giovanni di Morana, nel Pauta e culta Natie di Sontrioneco, e questi con accompagnumento di armonito; la Romana: solla Mondidene e nell'Attania Fosceria; la Serventase di Boltello son accompagnumento di argo nella Gariella. Composa situetà il monti cel circostana; propresentato dalle compagne di proca sel R. Testro del Pendo, servini pezzi che indistintamente può o meno piscoperen tutti.

Il Ruta animato songre da un numer crescente che ha per l'arte une de a una ferre a volonta di hos first, contiques sempre, nelle poche orc che libere gli lascu l'esercitio de Magatio insegnante. In questo mountaito trovatsi di sure tarminato dhe opere testralli. Celirian, o pera semineria con peesis di Salvatore Speranta, e Marco Busurri, il cui labratto è aucort al sou compositione, e non attoace de riccasione per esporte al giudizio del pubblica. Egli vive vita titirata, labarones, ma onesta; situato e rispettulo dai "suecellagha nella professione, el clogiato da quella secuelà della quale è bello crammento.

- I Composizioni di Michele Ruta esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º Diana de Vitry, dramma in tre atti Fondo 1859
- 9.º Grammatica elementare di musica.
- 3.º Breve metodo di canto.
- 4.º Ventiquattro solleggi elementari.
- Gaustina per voce di baritono con accompagnamento di pianoforte.
- 6.º Romanza per voce di tenore, idem.
- 7.º Cavatina per voce di seprano, idem.
- 8.º Duetto per soprano e baritono, nell'opera Leonilda, idem. 9.º Brindist, Serenata, Canzona del Monaco, Preghtera a
- Ballabile nell' opera D. Giavanna di Marana.

  10.º Ganzone del Topo, La buona notte di Mefisiofele e Canzone della Pulce nell' opera Fausto.
- 11.º L'Orgia, Bolero nell'opera in prosa Un Santo ed un Patrisso.
- 12.º Bolero nel D. Cesare di Bazan.
- 43.º Romania nell'Antonio Foscarini.
- 13.º Romanza nell Antonio Poscarii 14.º Romanza nella Monaidesca.
- 15.º Canti d'Amore, sei pezzi per camera in chiave di sol.
  - 17.º Album vocale, idem.
  - 18.º Ispirazioni della Campania, ideni.
- 19.º Tre pezzi per camera, idem.
- 20.º Tre duettini per camera, idem
- 21.º Duetto per contralto e basso, idem.

  22.º Inno di Guerra deal'Italiana, canto all'unisono, idem.
- 23.º La Flatta Italiana, fantasia per canto in chiave di sol.
  24.º I funerali d'Amore, canzone nello Shylock opera dram-
- matica, idem.

  25.º Melodia per canto con accompagnamento di violoncello.

- 26.º Mestizia, duettmo per mezzo soprano e baritono con accompagnamento di pianoforte.
- 27.º Illusione, romanza in chiave di sol.
- 28.º La Volubile, hallata, idem. 29.º Il mio pensiero, romanza per sograno, ideni-
- 30.º H sospiro, remanza, idem.
- 31.º La cantante, valzer per soprano, idem.
- 32.º Corse complete di composizione.
- 33.º Il Carnevale di Roma, sette pezzi per ballo, per pianoforte.
- 34.º Cinque pezzi sull'opera La Forza del destino, idem-35.º Tre Melodie e Barcarola, idem.
- 26.º Cinque pezza sopra opere diverse, idem. 37." Guattre perm sull'Elnava, idem.
- 38.º Tre pezzi sul Simon Beceastegra, ideni.
- 39.º Due pezzi sul Brooletto, idem.
- 40.º Quattro pezzi sul Vespro Siciliano, idem.
- 41.º Tre pezzi sul Trovatore, idem.
- 49.º Cinque peggi salia Traviata, idem.
- 43.º Otto pezzi per ballo, idem.
- 44.º Fantusia per pianeforte e violine sopra motrer pepo-
- 45.º Ventuno pezzi diverst. idem.
- 46.º Pantusia per vianoferto a flauto sonra motor nonelari.

# H. Altre manzionate nelle diverse biografie

1º Leonalda, opera semiseria, Napoli Teatro San Ferdinando 1653 .--2º Corso completo de camto corale. - 3º Recorde por grovana compository. - 4º Annutazioni ed illustrazioni all'opera del Fenaroli, --5º Aurora e Tramonto, album per camera contenente sei pezza vocali, in chiave di soi con recompagnamento di pianeforte - 6º Memorie e Sospire, album, idem. -- 7º Eco des Monts Tifatins, album, idem. - 8" L'Arpa men, album, plan. -- 9" Are diverse introdutte nell'opera in prosa La notte de S. Bartotomeo,-10° La Serventese rema sell opera Grundia, vien., —11º Inrichia, billis, cen orchistra — 21º Security pera vossi interessen sella finentia sell' mon Sell' 11º Den granti Afrane per quattro toco can orchestra. —14º Ten Mars 11º Delettra — 11º Delettra i serve oli, des tenore de basso, con arpa, armeno, violini e contribution.—14º Una Marsa di Repsi per peutiro soci e grande orchestra. —17º Diril Romissus per del peutiro perio e president orchestra. —19º Diril Romissus per andi per de vos este de estono e basso, con correlatora, o ma per per tro vest de estono e basso, can con orchestra, esto con arpa, passaforte est armeno. —11º Credo in a benollo terra maggiore per quattro vos di orchestra.

#### GAETANO BRAGA

As 9 pringno 1829 nacque in Giulianuova, terra degli Abruzzi, Gaetano Braga. Perchè la madre voleva destinarlo allo stato chiesastice da bambino, cominció a studiare lingua latina. Presentate un giorno alla signora Maria Giulia Colonna Duchessa d'Atri, la quale solea passare sei mesi nelle sue terre colà poste, questa pebile denna vedendo il Braga si vispo e di fisonomia si orgata ed intelligente, prese a suo impegno il decidere i genitori a dedicarlo peuttosto a studiare la musica, per la quale mostrava inclinazione e disposizione, poichè appena sentiva una cantilena per le strade e nelle chiese, la riteneva a memoria e la ripeteva con un certo gusto naturale, e con quella sua infantile vonetta di soprano che incantava tutti. Aveva di più avuto in Giulianuova il soprannome di Capebanda, stante che quando egli usciva coi anni compagni dalla scuola di latino , facendo della sua mano una specie di tromba i mdicava qualunque cantilena di fresco imparata, che poi faceva ripetere a quei che l'attorniavano. Deciso e persuaso dai consigli della prelodata signora Duchessa, il suo buon padre, quantunque di ristrettissime finanze, fece i possibili sforzi onde mandarlo a Napoli cel meschino assegno di sette ducati al mese, bastanti appena per ricovere alloggio e vitto in qualche modesta famiglia, fintanto che rimaneva alumio nelle scuele esterne del Collegio

Nel 24 giugno 1844 cominciò a studiare coi primi radidimenti della musica anche il solfeggio, sotto i maestrini Pergetta e Cellani. Dopo un anno sostenno con tanta lode un esame di canto, che fir reputato meritevole di un posto graturto, benché ultimo tra 64 compagni che l'avevano precedute nell'ammissione Non contava apcora gli anni 12, s come il nosto che aveva ottenuto nel Collegio nen vacava effettivamente in quel momento, la sua protettrice lo fece entrare, obbligandes; al pagamento corrispondente sigo a che vi fosse la vacanza del posto, ed il Rettoro del Cellegio, perchè di cià troppo tenera, lo faceva dermire nel suo appartamento. Scorse alcuna mesi, avendo Mercadante vista la bella disposizione del grovinetto e la sua attitudine ad anprendera a rinatera con gusto quelle lezioni che gle venivanoassegnate, determiné di velerlo, quando ne sarebbe stato alla cortala. Ira il ristrettissimo numero di coloro che scepliera ad essere suoi discensió, e perció lo affidó al maestro Busti. per dirigere la sua educazione per la parte del canto ; al manstro Parisi acesocche severamente lo istruisse nello attidio di partimente od armonet senata, e finalmente per istudiare controngoto lo destino, a suo tempo, al maestro Francesco Ruggi, riserbando poi all'alto suo sapore il giudicario e dirigerio nella composizione allorche lo avesse credute idones. Un incidente sonravvenuto fece modificare in qualche parte-

on notemes sugravement nece mountaire in questre parse questo plano d'integramente. Il Perga aven una passiner decias pel voloccello. Appean novroto nella camerta de taloncello nigor Laboccetta, perché sugretamente de à olito di favore gli agos Laboccetta, perché sugretamente cé a utilo di favore gli desse fezione. Rereadnets un gieron rectation sie dermiternodei bambini a seutire l'escensione di quella pictola orchetre, si a virde cho nella informa della Sentirossife faceva da primo volonceillo Gestatos Perga. Terminatte che fui l'escencuo della simina, lo chaisso si, plabarcacio, e con medi-

min i fletinos i a manifesto telta la sua compracenza e rel terrio etre o fetta la sua approvazione per la scerta che esera fatta di dedicarsi si o stedio di que lo stramento pel enale la natura gli aveva dato le più belle disposizioni Doro ció la affido a quell'eccellente artista Gaetano Giandelli, the transando sing sila presente cenerazione la subinne sonoto de Vincenzo Fenzi dada quale sono uscuti tanti valenti confessors, ed ultimo ura miesto il suo caro allievo che incritanienie al succele nel posto, come maestro nei Collegio, Jennam Garritichle, Sotio la dicezione del Ciambelli nel brese prisedo di que igni mosto il Braga tutto diò che goteasi per la parte di meccanismo e perfetta conoscenza dello strusurnto, sul nuale quando si canta si ha sempre ragione e piace sea pre, ail opposto por quardo sa vuele snaturare sa sua fisocom.a, facendoto service per passaggi di difficulta, per variacioni di tutti i generi e tempestando su di esso miguara di rote, che per un momento possono sorprendere, finisce per annotare e far desiderare che presto si termini. At \$4 age i d Braga venic ngintinato maestrino di viocon-

cello, tanto nelle sende esterne che nel Losiegno, e mello publiche accentiente che si dazuna este tatima della designationa con certaina di violencale, i più haspitani estajo, ambe da vionent conocettari. Tali e tanti vineccesa i meltratura i segno, che rivolas intambiatamente mili vineccesa i meltratura i segno, che rivolas intambiatamente mili vineccesa i meltratura i segno, che rivolas intambiatamente della rite, o tindo con grande siberitia, anti con passione, all'ambiata di qui ripitagiani con muestri sopia accentati.

Motio il lluggi nei 1845 servio chanesto dal voto uni visola a miscolo di contropunto e composisione di ario Gotti, i cui alcriti che pri ni pui onoranza e rinoranza gli appoitazione, sono sisti l'imo Certico o Conteino Bigga, E, qui tatilo per mostarre no e vierzazione sevire tuttere il Birgaz pei con octutto in activo, annio nei seguinze la hospitali. Irrivo oppirtuno di riperture in tectes i ce egiti elizio atti ha in proposito statti arrentemento di Minano.

. Fu veramente fortuna la venuta di Carlo Conti a mae-- stro di contropunto e composizione nel Collegio di Musi-« ca. Egis rumse la scuela, che da qualche anno msensi-- bilinente deteriorava sempre, al suo prinio fustro, al suo « antico solendore , ed obbligó i suoi discepoli a serivere in - testa del libro dei loro studo di contropunto, una teoria . chiara, minuta di tutto lo smegazioni necessario, onde pri " munice l'allieve delle valide ragioni per iscogliere a poi « intricati difficili problemi musicali la una parola, quanto - prii in studiava con amore, ed osu dire con vemenza sotto - Carlo Conti, tanto più diveniva entrisiasta della sua cia a mera d'insegnare, che sonza quasi avvedermene giorno " per "torpo nu faceva progredire nell'arte del contropunto c - nella compossazione, chi era la inela di futte le nue aspi " razioni il Conti era si benevolo con lutti i suoi allievi c · particolarmente verso di me, che spesso in invitava a re-« carmi in sua casa per darmi lo ripetute lezioni, e quando " lo credè opportuno nu consiglió di scrivere una Messa, che « pure non fu trovata buona da chi reggeva la somma delle o cose musicali del Collegio, ed io indispettito la condan-- not alle framme, you serissi un primo atto dell'opera in-» titolata Zoe, che reanche meritò approvazione i insumma · miello fa per mo un periodo di contrarieta, che in sero darê qualcho tempo, ma che to combattendolo seppi vin - cerlo , salvando atenze basso e male intese suscettibilità · ed airone gelosie di mestiere, dalle quali qualche volta a non vanno escult ne gis nomini di merito, ne colura che - si trovano alto locati, incomprensibili per altro dalla gea neralità, ma che pure averano arrestato il mio cutusia-· sino e anass infervolito il mio ardore per l'aste di com-· porse. Ma unes caro maestro Conti, d'indole si benigna e di · principul e costumi veramente patriarcali, fii egli il primo · che un consigliò a mettermi addirittura senza esitare di · viu sotto la direzione di Morcadante. Ecco la panneca · 1 rgli soritdendo diceva ) per mostrarti di over talento ,

 queto, un una parola per poteris dire veromente nato
 per la musica lo secondar le insinuazione del mio caro maestro, e Mercadante mi ricevè tra' suoi al.ievi. Imman-

 maestro, e Mercadante mi ricevé tra suoi allieri. Inimantinente ini fece servere un piccolo corso di solleggi, una cantata intitolata Saul, una messa per quattro voci con

orchestra, molte fantasie e svariata pezza per violoncello
 con accompagnamento di pianoforte ed altri con orche-

stra, molte fantasie, che eseguiva con qualche successo
 nelle pubbliche accademio che si davano in Collegio. No-

 nelle pubbliche accademio che si davano in Collegio. Nominato in quel tempo Maestrino di contrepunto, continua:
 ad esserio sino a quando uscu dal Collegio nel 1852 »

and essertio sono a quando useni dal Collegos nel 1832 e .

Bonussimo di miloto e di affettiones cri assos, il fiziga fice tratre a sue spec- nel 1849 e ol poco dinato che guidaria di alto lettorio finate di Collegio, suo finate illo Giu-eppe cui prese al e-ducar nella miusta, e sino a che non vinne aminesso in Collegio ho orresso sempre cen uso consigli e con sulo mode-issimi mezzi pecuniaria, e cità anche pel tampo che como alonno dimordi in Collegio e sino a che non lo rechamilo presso di se in Parigi. Dal 1850 in poi con modessia persono la viere i suou vecche goniera, o per foro uso acquistò inna piecola casa della famiglia che era messa in vendita all'asta pubblica.

Nel 1883 seriese la sua prima opera pel fiel Testro del Fendo nicidale. Alica, ch'èbbo ciumo incontro, e dopo si desse ad abbanduare Napidi. Non aurolo all'i nopo neuro sificienzi, puedo di contarrare no thebito di 1680 bre, è si direve da prana a Firenca, condi continuare la sua ezrarea arristera, che tamb bere avera nasquerata cal suo escorfiere al Teatro del Pendo. Ni amoundo al Pierretimo dando un publice emercito col sun probletto violencello. Venne di por appetado dal Pierrepo Carlo l'inontoriesta di sonate un quella Ebbinomica, one siscosse unanone e famoresis suplause, ed ber pri di pued nomina di medio nonarea di quell'attituta adminana. Pendo l'opunere, i consigli ed il devodere di molto del velocita per un puedo per di puedo puntorio di tabbility in l'atterire, code meter volcarea prin sudrico di tabbility in l'atterire, code meter volcarea pre sudrico di tabbility in l'atterire, code meter del propore, a consigli del di devodere di molto.

che prosegure la carriera di concertista e compositore insieme , egli fermo nel suo proponimento, prese la via di Vieuna. Conqueinto il suo valore artistico ia quella musicale città , diede con gran successo un concerto in quel Conservatorio, che gli fece acquistaro gran nome tra quei datti musicisti e gli apportò non lieve utile. Ivi conobbe ed avvicinò molte celebrità , e tra gli altri il vecchio Mayseder, col quale tutti i giovedi sonava dei quartetti di Haydo, Mezart, Reethowen e Mendelsoko; e siecome egli si sentiva debole in quell'esercizio, per tre mesi alacremente studiò quel genere di musica con un giovinetto napolitano che pure poteva dirsi esimio , a nome Giuseppe Stanzieri, che dava le mu belle speranze del suo avvenire, e con costui si esercità a cocoscere la classica musica alemanna. Se lo Stanzieri non fosse morto si giovine, può dirsi anzi nel primo periodo della vita, Napoli avrebbe ad aspoverare una gemma di niù pella sua artistica cerona, e non si sarebbe perduta una delle più felici organizzazioni musicali. Io conabhi ad avvicinzi nel 1858 questo caro giovine a Passy eresso Parisi, in casa di Rossini, ove tutti i giorni si recays a sasare, ed il gran maestro chiamaya il piccolo napolitano il suo pianista di predileziono; ed era quegli, a preferenza di tanti altri che ambivano quell'onore, che teneva il minenforte melle serate musicali che dava il Rossini. Lo Stanzieri componeva graziosamente bene : malandato come era nella salute, dopo alquanti mesi da quella data lessi nei giornali , non senza sentito dolore , la sus immatura morte avvennia in Parigi. Egli terminò i suoi giorni consunte, in un monastero, all'età di 25 anni, e spirò tra la braccia dal suo care Braga, che a malgrado dei suoi scarsi mezzi, con la cooperazione di varii amici potè comprare usu tombo al cimitero del Père la Chaise. la quale ricorderà semore ai futuri il suo nomo e la sua valentia nell'arte : e meltre soddisfece tutt' i suoi creditori delle somme che prestate eli avevano durante il tempo della sua malottia.

Tratto si affettuoso e dismieressato è il più bello elogio che far si più al nostro Gaetano Braga.

Era suo divisamento dono Vienna proseguire la coisa artistica pelle pripenali città della Germania, ma ragioni particolais, forse estrance alla sua professiore, lo decisero di riternarsene in Italia. Arrivato in Firenze e date un conreita al sala scopo di provvedere ai suoi bisogni, avvertà par troppo che l'Italia non cra il paese per concertisti. In ancil incontro seriuse tristissima lettera alla figlia della buona Dorkessa d'Atra, Amaha Colomba, mettendola a parte da eno che nell'apin o suo aveva deciso di eseguire, cioè partire per Paries a malgrado che il danaro els (acesse gran difetto Net principio del 1855 acrivó nella capitale della Francia con soli 20 franchi in saccocuia, ma la generosa signora Colonia in risposta alla lettera che diretta le aveva da Firenze gli mandò dugento franchi. Questa figlia deila sua beacfattrice ebbe soience per Braga una gruss benevelenza. For ella che fece una colletta presso i suos nobils parents per acquistargh un violoncel o quando usci dal Coilegio . ne una parola l'Amaha volle , seguendo il sublime esempio della madre, beneficare in tutti i ripcontri il Braga e Li sua fannglia; e Gaciano con unel lodevole orcoglio, che nel vero senso della parola sono a preferenza più capaci di sentire eli efetti artisti, si dichiara futtavia grato e riconoscente a questa i obilissima famigho, e la moclama sua benefattrice e causa prima del grado a cui è giunto nell'arte.

Quadic, grorn dopo il suo arrivo in Parigi, institulo simim agra omiccito dio di di devitare della Franciaciale, in unione di altre nitabilità artistiche, ed chbe successas y lendiamen. Por diede altre concerio a una banticia el miratto impoite sooma Direntito, dipoi estere estrafo nelle sumptate dei jubbilito. Il sonatore alla mobi, cera por indispersable el tiuniane colo di littaga in intite le accademimistrato i in si davano, il melli pubbilità sale, come ne trivatti corregnia di Driggi.

Nei così della entr' notos sonò spesso, ben compensato, al Tentro Italiano, ed so un gran concerto che il Berlioz desde all'Onére Comsous prego il Braga di eseguire un pezzo classion e questo fo la sonata in si bomolle di Mendelsoho, colpianista Lubeck, ed ivi venne presentate a onei sommi else nel temoia dell'arte non moriragno mai, Auber, Halovy, Carafa. Gounnel e Feliziano David, al violoneellista ner cecellenza, il famoso belga Servais, di cui divenne intimo amico. e ser a Ratia. Vicuxtemps. Bubiostem ec. Alla fie fine sì mise in contatto con tutte le celebrità artistiche di unel tempo, che lo stimavano, l'applaudivano e le chianavano il melodico sonatore nanoletano. Di poi dal Carafa venne necsentate a Gioacchine Rossipi. Il Braga vedendole ne ramase muni affescinato, e fissando la sua attenzione in unella sublime testa creatrice di tanta canolavori, ne rimase estatien a segno tale che Bossusi accortosetto, lo accarezzi, els stripse la mano, e a poco a poco il Braga divenne uno de suoi intimi anuci. l'andeva a visitare quasi tutti i giorni, c non ambblicava mai un suo nezzo di musica senza avere unnui avoto l'apprevazione del gran Maestro. : Bal 4855 al 4857 Gaetano Braza diede dei concerti a

183 1850 at 1857 tastann tragar uned our concern a proprop beneficio, edi quel tempo in più al protis o sonar gratatianamet per quei suu collegto che ce lo richicle-axon sonar mia accettare clamma retribucione. Nell'ottate dei 1853 is recò a Londra, ove si fece sentire cd ammarare da quei seveni isolani, che samo largamente compensare gli artisal, ma nazi hanno ancora velutto diamettere le victe ususare c con essi accomunanti, al cotta dei vedossere come un concensi accomunanti, al cotta dei vedossere come un congeg gli artisti distinti sinon in tutti i puesi incivititi currondate da ropetice consolerazione (1).

(1) Al proposite recorde che in un gran concerto dato in Londiza dato procesa di Vellinggiane nal suo palgaro nel 1847, so confisco nella folla degli institut vida come rriegati in un ampelo del salmo, cante da maz balas-irata, derata se vonto, ma rite it teneva rundiusa come beleg. Lufaleri, i di foliuja Gran. la Persissa Tacchimatis del altra som-

Contemporaneamente occupavasi il Braga a acrivere l'E-Allo J. S. Germono nel Teatro da Vienna soura nacole del marchese Achille de Lauzières, e nel giugno del 1857 ivi ce serra per metteria un escena. Nel 1858, insulato da S. A. R. d Conte di Siracusa per comporte l'opera per l'apertura del teatro nel suo nalagio in Napoli, immantinente accettò l'invito. r l'onera sotto il titolo Il Ritratto chbe gratissima accoglienza e venne generosamente ricompensata dal Principe, littornato in Parigi . musico duo Album , uno con parole statiane e l'altro con versi francesi, divenuti poi popolari e mibblicati wer le stamme in Milano, in Parigi, in Germania, in Inchilterra ed in America, chè da per tutto si eseguivano con successo. In Parigi, per aver dato fezioni di canto a molte celebrità artistiche, venne presto in voga come maestro di canto , ricercato da tutti i grandi dell' aristocrazia , ma a stento accetto l'invito di alcum, perchè non voleva dare le sue lezioni che solo a coloro che si dedicavano alla carriera tentrale Scrisse l'opera La Mendicante nel 1860 pel Tentro Italiano di Paries, ed ebbe gran successo, venendo noi statonata dall'editore Chondens, che nuce ha pubblicate un altro sun Alloum per camera Nel 1862 serisse per la Scala di Milano l'opera serra in tre atti Mormile, che non ebbe che un samplice successo di stima, a causa forse di una mediocra execuzione di mediocrissimi artisti. Da questo tempo il Braga enmineià a comporce con uno stile quasi esclusivamente suo. che nel generale venne bene accolto e specialmente dal pubblica intelligente. Non conoscendo noi ne anche le novità ch'egli intendesse in quest'ultima sua maniera di comporre.

no de qual tempo» acconstituni alla ciata do separazione, dicii loro Perché indo la tutti, diet racinius un questo piligo? E Labische, con quella sua naturalo faceria, ruponema «Sappi, care Florino,
« che questi racconi della grande aristocirazio ingliese, ci pagnio bres
« molto generazionete anore; na gli aristia, grando o piccoli cie
« essi sueno, seno trattui come fi nede. « Ferre per questa rapone
i anostro Berga son volle para più riscottare nella capitali Britanesii.

non possame con cegacione di causa discorrere di questa son mors manera. Nel 1805 termino di serviere una particura, Roy Blas, che senza essere finora rappresentata un testere, pure è sixta capano di nolto dispiacre al 19 senza. Min egih prodente qual è non veol darce spiegazione di sorta soil assanta, e pare che la faccia por non parlare di engonata in Milano di indestramanto por non parlare degonata in Milano di indestramanto di Armendorare, la Boltero cengul asappuntabilmente bene, e venne accale dalli generaltà del pubblico con dimostration non debie, più che di pascera, di catuaissono. L'autore crodè questo lavore non endego de essere dedecta la Resista, il quale con complica-za accettà l'emaggae. Quest'opera vanne pubblicata per le stampe dall'edette Casti di Milano.

Mel 1868 travandosi scritturata per la Scala di Mahano mas comagonas chi egli credeva duona per rappresentare il suo Ruy Bles, fece tutte lo pratcheto onde riuscire nel suo intento. Ma si diedere tali e tusti sacidenti, che non il suo, ma il Ruy Blas di Filippo Marchetti venne rappresentato in quel testre una til contarrettà, che molto lo eccorò, lo decice ad abbasdonare subito quella cuttà, o con quel suo naturale giuvante che lo rende tanta piacevole a tutti, el m parteclare a suon amuci, così a me serisso prima di lasciar Milano.

- ... Deploro la serte dello sventurate mio Ruy Blas, che ho « lasciato addormentato nella cucina della mia casa in Pa-
- « rigi, eve fra peco (1) lo sveglieranno i colpi de cannoni « Prussiani. Dopo poi che ne avverrà di lui ?..... Pitre vi
- " confesso, mio caro maestro, ch'è un'apera che io scrissi

  con amore ed accuratezza, e della quale (messa da banda
- « la modestia) son contento e mi piace di esserne l'autore »
- (1) Questa lettera è stata scruta nella stagione estiva del 1870 , quando già i Prussiani avevano vinte le prime battaglio Confro i Francesi.

L. queta. In nell anno vorus senses el llenga su confumenta sus queta porta por table folispela. Avendale trataria el la relebre cantante del guerno signora Frices, quesego la mestro di laccarda presso del les fino a quando non le si presentase una favorerole occasione per farta accusarre in quelche gran testro, el assumendane l'accustione, come aucrora dice di voler fare, suano quasi certi che l'opera in parale aria successo felice.

Onde uscire dal genere severo, il nostro maestro scrisse nella decorsa estiva stagione (1870) sull'incantato Lago di Como e sul Lago Maggiore una raccolta di melodie, di duetfrut, terzetti e quartetti per sole voci con accompagnamento di pianoforte, da eseguirsi in camera, e una quantità ancora di grandi e piccoli pezzi per violoncello, con accomiagnamento d'orchestra e di pianoforte, che indubitatamente verranno stampati e che ci auguriamo avere in dono dall'autore insieme a qualche suo autografo per l' Archivio di questo Collegio, ove da alumno dedico tante ore allo studio di quei Santa Padra della Musica (come li chiamava Rossini ) che lo resero si degno di essere annoverato nel namero dei maestra che recano onore alla Napoletana Scuola, ed a questo punto il Braga nu ricorda in una sua affettuosa lettera con vera soddisfazione e sentita riconoscenza, i consigli che so allora chi donava di studiare piuttosto l'uno che un altre autore a preferenza, dai quali mi confessa che seppe ritrarra per vantager incalcolabili. Di anni maturo piuttosto, senza contarne molti, e tanto che può dirsi giovane ancora, mia molto avanti nell'arte che alacremente studia e professa sizin certi che continuerà a percorrere gloriosamente la carriera di compositore che tanto l'onora-

### I. Composizioni di Gaetano Braga esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º Alina, melodramma. Napoli Testro del Fondo 1853
- 2.º Fantasia sui metivi del Bravo di Mercadante, con ac-
- compagnamento d'orchestra. Collegio di Musica 1847. 3.º Inno a più voci con orchestra, composto pel sitorno di Mercadante in Napoli da Torino ove diede Il Reggente
- 4.º Fantasia sur motive del Guglicimo Tell con orchestra 1849
- Altra sui motivi del Polinto con accompagnamento d'orchestra e di pianoforfe 1850.
- Altra fantassa sus motivi della Schiaza Saracena di Mercadante con orchestra 1851.
- 7.º Altra su i motivi della Leonora di Mercadante 1852.
- 8.º Altra sa i motivi della Sonnambula di Bellini 1852 9.º Altra fantasia sull' Elena di Tolosa di Petrella con ac-
- compagnamento di pianoforte, 1853, 10.º Sustema a grand'orchestra in sol terza minore 1853.
- 44.º Altra id. in fa terza maggiore 1853.
- L' Addio, aria scritta per la Borghi-Mamo con actonipagnamento d'orchestra. Napoli San Carlo 1854.
- Serenata per violoncello con accompagnamento di pranoforte.
   Un sogno, melodia per violoncello con accompagnamento
- Un sogno, metodia per violencesto con accompagnament di pianoforte
- 15.º L'Andalusa, melodia idém idém. 16.º R Sogno, idem idem.
- 17.º La Ritrasa, ballata idem idem.
- 18.º Molinconzu, rómanza idem idem.
- 19.º Il Poveretto, nesturno idem idem.
- 20.º La Pasterella, melodia idem idem.
  21.º Ricordo della Maria di Rohan, idem idem.
- 22.º Negritta, mejodia spagnuola, idem idem.

- 23.º La Visione, melodia idem idem.
- 24.º Dirertimento, idem idem.
- 25.º Ricordi storici, sei romanze idem idem.
- 26.º Messa e Gredo per quattro voci a grand'orchestra 1850.
- 28.º Inno O salutaris hostia, idem idem.
- 29.º Litania per quattro voci con orchestra.
- 30.º Scena lirica, duetto per tenere e basso e coro, con orchestra.
- 31.º S. Lucia, canzone napolitana variata ed orchestrata per la Borghi-Mamo 1861.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

4º Seille di S. Germano, opera seria indea alli. Tienna 1857.—

1º Il Rizzitto, perer sonincisi. Nappi Testre prietra dei Gaila

Seratana 1858.— 3º La Mondicante, opera semberia. Parqii 1809.— Il
Marmille, opera seria. Millian Tatto il Secia 1869.— 3º Marse per camer con accempazamento di pianoforte sopra percia siline.— et al'ames per camera con accempazamento di pianoforte sopra percia siline.— et Altera per per cale in considera di pianoforte sopra percia siline.— et Altera per percia ferencia— (3º Alter sopra percia)

Milloro, col tiolo fideli ferencia— (3º Alter sopra percia ferencia— (3º Alter sopra percia)

Milloro, col tiolo fideli ferencia— (3º Alter sopra percia)

Milloro, col tiolo fideli ferencia— (3º Alter sopra percia)

Milloro, col tiolo fideli ferencia— (3º Alter sopra percia)

Milloro, col tiolo fideli ferencia— (3º Alter sopra percia)

### PAOLO REBBAO

Nacque nel 1880 de Bornardo e Marianas Calabretti in una picola citti dello Calabrir, perorincia di Catasarro chianata Fitadolfa, che vuol dire anne frantene; il qual meme le fu dato dagli ablatani di Catel Monordo, che ia castruirono nel sito detto Pinno della Gorra, poichè furnoso cheligati a fuggiore dalla pedinicar citti hero per la distrationo che na avvenno un'il anno 1783 a cagione di tranosto. Egli talesse ignora como abbi passatto i suai primi

anni infantili, e come e quando e con chi abbia incominciato a studiare la musica per la quale sentiva irresistibile inclimazione. Ricorda solo di aver sonato al volger del suo ettavo appo nel tentro di Catanzaro un concerto per pianoforte di Steibelt con accompagnamento d'orchestra, ia occasiono della benefic ata del tenore Bocchi. L'incontro che fece presso il pubblico decise quel Consiglio provinciale a proporto al Ministro dell'Interno, onde ottepereli dal Re, come eccezione, un posto gratuito nel Collegio di Musica, ove venne ammesso come alunno nell'anno 1839. Sotto la direzione di Francesco Lanza cominciò ad apparare il pianoforte; ma siccome poco voleva applicare e pel suo carattere vulcanico diveniva ogni giorno più infingardo ed indisciplinato, gli venne imposto, come per nunizione, di lasciare la studio del pianoforte e dedicarsi esclusivamente a sonare la tromba-Questa severa disposizione molto lo contrariò, ma fu necessità ubbidire. Aggraziato dono qualcho meso, abbandono lo atudio della tromba e riprese quello del pianoforte, accuppiandovi ad un tempo anche quello del partimento ed armonáa sonala sotto la scorta di Gennaro Parisi. Facendo a pocoa noco senso, ed inoltrato negli studii precursori di quelli del contropunto e composizione, fu addetto alla scuola di Carlo Conti, di cui divenne poi prediletto allievo, ed apprese quanto era necessario per incominciare a comporre. Da prima seriase una Messe per quattre voci e grande orchestra, che piacque, e dopo molti anni si esegue ancora con successo pelle musiche ove il Collegio è chiamato, il direttore Mercadante, contentissimo di questa prima composizione, preselo a ben volere , cominció a rivedere le ulteriori sue composizioni di genere avariato, vocali e atrumentali, per camera o chiesastiche, e tra queste ultime meritano particolare menzione un Gredo per quattro voci con orchestra, un Dizit Dominus idem, una Sales Regina, un' Antifona, un Te Benn, un Tantum Ergo, e diversi Inni e Litanie, che tutti, quali più, quali meno, ebbero non compatimento, ma benevela accoglienza dal pubblico.

Negle avrenimenti politici del 1848, seguendo l'andamento der temps, ed all'insaputa dei superiors del Collegio, si artolè come volontario nella Guardia Nazionale di Navoli del nuartiere Stella, e nella fatale e funesta giornata del 15 magpio dello stesso anno, non saprei dire se per ispiccato amor di natria o per seguiro la sua naturale irregmetezza, si vide combattere sulle barricate in via Toledo, Terminata quella tristissima e delente secna, egli non si mostrů più, e nasenste a quasi dimenticato restò nel privato domicilio di qualche amico. Trascorsi alquanti mesi da tale mal augurato accaduto, a superiora del Collegio, avendo in pregio il suo talento, lo riammisero di bel nuovo come alunno, ed egil allera fu contentissimo di lasciar la divisa di Guardia Nazlenale nel modesto uniforme che gli alunni musicusti del Collegio usavano. Scevro quindi delle idee bellicose, riprese più alaeremente i suoi studii musicali, e venne niù tardi prescella dal direttore Mercadanto per iscrivere un opera semiserio nel Real Teatro del Fondo col titolo L'Impostore, la puele a causa de'trists tempi che in allora correvano non potette essere rappresentata.

Nel 4592 hachă il Collegie, ove figură con successo nelto qualită di alume primo mecrifino ; insegnando ai sone campagni inferiori le prime nealem del contropunto întraprese în sun artistica current dando tennoti di panoforie, esti qual ramo era valentissimo, o sarebbe rinaccio non dei chiarismi che brillano oggifit, se a questa sperialul del-Tarta si fosse esculsivamente deficiato.

Nel 1853 seriise l'opera seria in quattre atti Dionera de Berdi sopra parole di Lorenzo Badiali; ma questa seconda opera nepurre pole serve sottoposta Ill'esperimento del pubblico suffragio, perche alquanto sospetto al governo pei susi principa liberali, non era possibile che le sue opere travasserva accesso nei tetriti di Nauoli.

Dopo tante contrarietà, giune a potere serirere nel 1857 nel Teatro del Fondo l'one a soniscita Giambettista Perso-

lesi con poesia di Federico Quercia, che riscosse l'accoglianza più benovola e lusinghiera.

Venuto in certa fama dono il successo del Percolesi, abba l'invito di comporte per la festa centenaria di Ortona l'oraterio in due narta Gla Ortonesi un Scio sopra parole di Giovan Vincenzo Pelliccietti, che sorti esito felicissimo, tanta che merità la generale approvazione. Da questo tempo non incrisse nili ner teatro, e seguito a dar lezioni di mianoforte, nel quale strumento compose molta musica, e ricercato daffa classe più eletta della società, si era procacciato un peorovole stato. Ma nel 1865, essendo unpresario de Reali. Testra Giovanna Trisolina , questa gli proposo di scripere a vantaggiosissime condizioni una grande opera per San Carlo. con ponsin de Francosco Maria Piave, intitolata La Duchessa. de Guisa, che ebbe fortunatissimo incontro e venne rappresentata per quindici velte di segunto : in essa i pezzu poù acclemati dall'universale erano una remanzo della donna, un duello tra gnosta ed il tenore ove produceva gvande effetto un'asnirata a felice cubaletta, ed un gran finale molto bencondetto ed elaborato, di grandissimo effetto, che clamorosamento veniva tutte le sere applaudito. · Il successo felicissimo di quest'opera gli procurò una ri-

conterms per l'amos especiale cono mentro d'obbigu nella stato l'actio (su conterma per l'amos especiale cono mentro d'obbigu nella stato l'actio (su Carlo, e terise supra l'interità dell'opprai admiches de l'autoriera Il Pigiale II Proligi, suggetto musicato da Auber pel gran Testul cell'Oppra in Prang 12 nano 1830, Questa grandisea partitura in quatto ati, escelerissimente de accuratamente composti, non che il successo chi massetto si era prenisto e che tutti si aspettarano dapo l'inocatro della Ducketas di Grista. Molti perzi farrono papaletti, el annetto ci era reprintes che tutti si aspettarano dapo l'inocatro della Ducketas di Grista. Molti perzi farrono papaletti, el annetto si era run nell'assiene l'estife fu medocato o non altro che di semplice stima. Mon utili un cansa di questa fredia acceptara fu il eccerticità di quel biblica soggetto, pece adatto alle casgerar del testre modoreso, che unel non cerci oni zagon pastorita, un un

dramma ferle, rebuste, con passioni violente, non cantate certamente secondo le consuctudini e gli usi dei benti zudati tempi, ma secondo le nuove leggi del voluto edierno progresso. Il Finitual Prodice, non obbe che pache rasuressentazioni.

Palo Serrae sestance i più dificill concorat cee riputati maestiri, ed in quello che si tenne per occupare nel Collegio il posto di meastro di erraccia sonota, rimasto vacanto per la morte del chiaro Genaro Partisi, i gindici del cencorsa all'massimità di voti decisero la faver suo, a preferenza degli altri concorrenti, che farono Battista, Costa, Capato, Rupp e Viscusio.

Nel 1864 fu chiamato a surregare il masstro Lillo infermo, nel difficile insegnamento del contropunto e della composizione; e quando il Lulio cassò di vivere mel 1863, chbe il posto di lui senza concerso, per la praova data nell'effettivo insegnamento.

Per la morte del compianto cavalier Carlo Costi casseolo musto traccuto il primo pasto di mesetre di confrapento e compositione o casitatore del direttore, il Ministro bandi un colonia concervo, nomiando una Commissione composta dei più reputati maestri delle provincie d'italia; perchà non perculsarori colleguale locali, e quanti fureco Laure Ressi, Teodolo Mabellini, L. F. Casmerata, Giuseppe di Barcei Sistifa, che presodul da Saveria Mercadante, si rimirano in Napoli nell'autuono del 1890. Severe fu l'esame d'italia del lo pere producte da cisachedon concerrente, an finara nessuan risoluzione dal Ministro vanne emanata and risolate del tun tal concerce.

Nel 4867 gli venne offerta la direzione del Liceo comunale di Bologna dall'immortale Rossini, coore che dovetto declinare per gravi curc di sua famiglia e perchè trovavazi sià professore titolare nel Collegio Muzicale di Nusoli.

al Consiglio civico di questa cospicua città velle affidargli la direzione della musica del Real Tentro di San Carlo, nella atsaione dai 1868 al 1869, compilo che degnamente condivise col massire Cav. Puzene con generale gradimente e soddisfariene.

Noll'actata del 1870 vanno invitato a dirigaro il Real Tracto di Pondo, a fece rivivero i cupilvaro i del immortale Cimarea II Marimonio Segreto e Giannina e Bernardene, al riberto nale successo di finestiano, che il cello di ligerale pubbliche secorvera tatele le sere del munivarii el appliadirii; io desno fece della giocea opera del Rossini il read Ory, situata un sere gioficho di olegazza, frenchezza e buor gusto. Noll'anno che volge, ricoulermato direttene dello stato Teatre, con quello setorni che tanto i delistazo per la fitta finare per la morta del Mostri, o dello sisso suturre è presso e noncentre l'altra grazosissimo opera initiolata Con- fen futte. Per la mostri di Saverie Mercadante avventa nel diciombre

di quello stesso anno la nolla sua qualità di Maestro di contropuoto venne dietro rapporto del Regio Commissario di questo Collegio Cav. De Noveltis, nominato dal Ministro per sostituire interinamente il morto direttore, per occerre la memoria del quale scrisse una gran sinfonia Omaccio a Mercadante sopra le più felici melodie prese dalle opere del defunta, ed una gran Messa di Requie nella quale adatto alla sacre lugubri salmodie la musica delle Sette purole e del-Miserere alla palestrina del Mercadante che tutti gli anni si exegue nella chiesa del Collegio. I pezzi vennero distribuiti in soli, duetti, terzetti, quartetti e molti cori. Esecutori di questo servizio funebro sono stati nel giorno 8 luglio del volcente anno, oltre i giovani del Collegio, tutti i professori napolitani e moltissimi dilettanti di ambo I sessi. 1 quali grazionamente e volonterosi accorsero col pietoso scopo di rendere tutti l'ultime tributo di ammirazione e stima al neatoro della musica italiana, all'ultimo rappresentante della scuola napolitana; ed è stato solenne spettacolo il sentir cantare ner la prima velta le donne nella chiesa di San Pietro a Maiella. Desideriamo che un tale nuovo e bell'esempio si rinnovi spesso, como unico e solo mezzo per ammirare gli effetti serprendenti di tante sublinia composizioni chiesastithe, the dopo onel tempo in our l'eseguyano i musica, polle chiese d'Italia non s'intesero più nella loro pompa e splendore, Il rispliato de questa numerosa esecuzione, diretta con tanta intelligenza dall' egregio maestro Serrao, fu quale poteva ammag narsa, grandioso , imponente, pieno di belti effetti sl vorali che strumentali, e nuovo affatto pel nubblico nanolitano stivato nella vastissima chieso, divenuta piccola per la gran moltitudine e tutti addolibata a nero con quantità di cert in bell'ordine distribuiti, con un'immensa orchestra che conteneva carea 400 esecutors e che come piramide si ermesa dal piane ove era situato l'altare sine all'ultimo registro dell'organo sovrastato da una raggiante eroce, il che produceva un insieme del più grande e bell'effetto. Per la venuta in Napoli di S. McCvittorio Emmanuele II.

d quales si recuta per assistere alla distributano de ignare contexta sigle supestaro della Nortra Internazionale Martitina, il Serrao obbe incarco dall'impresario Trisolini di acrivere na Inno al Re per la sersia di gran gala. L'Inno, tequillo dall'indera marsa cerate del bestro o degli reprincipale, rattel grattation o f. a secolto con unanimi appiano, e. S. M. di Re mondrebi la san approvisiona i Trasolini, regalonal, gli una mognifica spalla dia fillianti.

Il Serrao è secon contron di unella Accadenzia musicali,

e, nell'età ancor giovise in eur si trova, dà men dabbie sperance d'aggrandire sempre più il suo nome già abbastanza emerceole nell'arte

# Composizioni di Paolo Serrao esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Grambattista Pergolesi, includramma in tre atti Fondo 1857
- 2 ° La Duchessa di Guisa, melodramnia in quattro attr. San. Cuilo (1866).

- La stessa opera ridotta per canto con accompagnamento di pianoferte.
- 4.º Il Figlius Prodige, melodramma in quattro atts. San Carlo 1868.
- Inno al Re Vittorio Emmanuele II, per due cori ed erchestra. Fondo 29 juglio 1871.
- G.º Messa, per 'qualtro voci in sui bemolle terza maggiore e grande orchestra 1849.
- Messa di Requie, composta sopra alcuni perzi delle Sette purole e del Miserere di Mercadanto, eseguita nei suoi funerali il giorno 8 luglio 1871.
- Magnificet, per quattre voci in do terza maggiore s grand'erchestra.
   Salve Regins, per voce di tenere in la bemblic terza
- maggiore o grand'orchestra.

  10.º Tentum ergo, per voce di basso in fa terza minore con orchestra 1849.
- 11.º Altre idem 1850.
- 19.º Altro idem 1850.
- 43.º Altro per vece di contralto in sol terra maggiere con accompagnamento di organo.
- 44.º Fantasia per pianoforte sulla Lucrezia Borgia con accompagnamento d'orchestra 1849.
- Altra per fagotto idem sulla Sociava Saracena 1849.
   Altra per pianoforte a quattro mani sulla Virginia di Mercadante.
- 47.º Sinfonia per grand'orchestra in la terza maggiore 1855.
- 18.º Sinfonia funchre Omaggio a Mercadante ricavata dalle svariate opere del defunto 1871.
- Marcia ed Inno di Casa Savoja, strumentati per grandi orchestra.
- Melodia improvvisata e scritta pel concorso al posto di maestro ispettore delle scuole esterne 1861.
- Basso scritto pel concorso al posto di maestro di partiorenti 1862

#### - 1038 -

- 22.º Basso di Paisiello disposto per quattro parti 1864.
- Sinfonia de Vespri Siciliani ridotta per flauto, violino, violoncello e pianoforto.
- 24.º Gran Fantasia per due pianeforti sulle Stabet di Rossini.
- 25.º Altra idem sulla Leonora di Mercadante.
- 26.º Due Fantasie sul Dues di Seille per planoforte a quattro mant.
- 27.º Due Fantasie e capriccio sulla Traviata, idem.
- 28.º Due Fantasie sull'opera Piedigrotta, idem.
  - 29.º Due Fantasie sopra I Vespri Siciliani, idem.
  - 30.º Due Fantasie su Gli Uganotti, idem. 31.º Due Fantasie sul Simen Boccanegra, idem.
  - 32.º Due Fantasie sul Ballo in Maschera, idem.
  - 23.º Capriccio sulla Jone, idem. 34.º Brindisi e Marcia funebre, idem. idem.
- 35.º Quattro Fantasie sulle opere Favorita, Poliuto, Elnava e Trovalore, idem.
  - 36.º Capriccio sull'Inno di Garibaldi, idem.
- Sei pezzi sulle opere Stabat di Rossini, Barbiere di Siviglia, Profeta, Crociato, Ugonotti e Roberto il diavolo, idem.
- Sel Divertimenti sulla opera Luisa Miller, Sonnambula, Marta, Faust, Linda ed Africana, idem.
- Tre piccole Fantasio sopra I Lombardi, Lucrezia Bongia e Macheth, idem.
- 40.º Tre Fantasie su La Forza del Destino, idem.
- 41.º Tre Melodie, Un Sorriso, Una Lagrima, Un Bacto, per pianeforte solo.
- \$2.º Notturno Barcarola per pianoferte selo.
- 43.º Ginerra, meledia, idem.
- 44.º Un Addio improvviso, idem.
- 45.º Due Studii, Il Sospiro, L' Onda, idem.
- 46.º Elegia, idem.
- 47.º Valzer, idem.
  - 48.º Quattro Tarantelle, idem.

49.º Otto Mazurke, idem.

50.º Ave Maria per voce di sòprane con organo e pianoforte.
51.º Abum di sei pezzi per catto con accompagnamento di pianoforte: La Madre dei Marinaro, La Villanella, La Piccola Mendica, La Serenata, Il Disinganno, Il Desidario.

### II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

4º dil Orienni in Scio, extente in the parti esquite ad Orienni abbli finata consistera 1850 — P. l'importer, opon sementi-3" Dismos de Bonti, opon secin 1853—4" fo Drum in de term angioro pre quatire vod en orienter—5" Listen in fa term angioro pre quatire vod en orienter—5". Listen in fa term angioro pre quatire vod en orienter—1" les la bantai e des Antilines per più voci on orienter.—1" Verai creator Spiritus per voca di insoca o core one orientera.—5" Verai creator Spiritus per voca di insoca o core one orientera.—5" Verai forma Christi, il.—10" Credo pre quatire voci in de term anggiore con orienter.—1" Due Fephe prepandopte-1" Quatire Romanes sensa provin, per juscolitar.

# FILIPPO MARCHETTI

In Bologools, piccolo castello di nobilo perrincens situato cal coare degli Appeneini a 30 Oblimetri di Camerino, nacque il giorne 26 febbrajo 1831 Filippo Marchetti. Giunto alleta di suni dodici, cominelo quai per diletta calcitare la musica, ed arrivato al suo quindicenimo naco, pession a dodicer estrimonica col menero Biofit, si dedici decisiramente a quell'arte, anche perchè in cuor suo necarezzava. Fiden di vederi professare un giorne.

I nect of weerin protessare un giorno.
Nel 1850, sergendo i sui gentrir quanto le sue belle
disposizioni pronosticassere un lieto avvenire, determinarone
di mandarlo in Napoli per farlo ammettere come alunno a
pugamento nel Real Collegio di San Pietro a Mipilla. Appena entratori, fu addetto allo studio di pertimenti ed armonia nonata che in quel tempo insegnara (Giusepec Lillo.

Dannes venne destinato alla scuola de Carlo Conta per Istudiare il contropunto e la composizione. Il Marchetti si mostrà sempre discensio amocevolissuno del Conti per ben quattro anni che fu sotto la sua direzione, e tanto ne serba grata la memoria ancora, che nell'ultima sua venuta in Nanoli nel marzo del volgente anno, per mettere in iscena la sua onera il Rua Blaz, da per ogni dove applaudita, tenendo con me discorse del suo maestro trapassato, nel prodigargli le todi dovute per le tante virtir che l'adornavano e pel bisogno che sentiva di trasfondere il suo sapere agli allievi che au ava come fieli, parlardorni del suo merito artistico, dissemi credere, che come conosceva ed pisegnava la disposicione delle roci Carlo Conti, pochi maestri ai nostri giorni la conoscessero e sanessero msugnare : che culi in questa parteta era mappuntabile e si mostrava vere erede del Zingarelle, e soggiungevann che nel solo Havda avea retrosato l'equale disposizione, ove le veci sono messe nel loro vera recistro can tanto sapere, gusto ed elegasza, che osservandole ne resta appagato anche l'occhio, tanto sono perfettamente ben distribuite eil grehitettate. E contigue a dir na , volcado considerarlo come armonista , che ili quanta musica avesse potuto leggere e studiare nul breve periodo della carriera, no est era mai imbattuto in mu'armonia, anche di quelle che oggidi si dicono novissime, che egli non ricordasse averla imparata alla senola del Lout; che Intto, anche le mii astruso combinazioni armoniche, spiegava ed insegnava con chiarezza e facilità di romunicazione dav vero maravigliosa. È per confermare come questi sieno stata sempre a sentimenti del Marchetti verso il suo maestro, ecco un brano della lettera che scrisse in risposta a quella che un suo aunco, il chi rissimo lotterato Ferdinando Santini, gli aveva di etta per dargli notizia della morte del Conti: « La a trista nuovo ele nu das della morte di Carlo Conti mi-. ha estremamente addolorata. Ottre alla ricecoscenza co alla stina como maestro mio o grande artista, io arevo

- a per las un culto come nomo. La legità e la generosità del
- » hu un essere occezionale in questo mondaccio; ed i po-
- « chi capaci di comprenderio ne rimpiangeranao la perdita
- " ingamente, susseme quando avradno bisogno di un con-" siglio sapuente ed onesto. " Belli elogi che immonsamente snorano l'allieve ed il suo dotto marstro

Nel 1854, il Marchetti abbandonando il Collegio, riternà in patria, e si dedicò a scrivore l'opera Gentile du Varano, sopra libretto che prenarato gli aveva suo fratello Baffaele: o terminate che chbe di musicario, non furono nè nochi nè lievi gli estapeli e le contrazietà che incentrà per farlo ranpresentare. Finalmente dopo tanti atenti, soliccitudini e araghiere ottenne che venisse oseguito nel Teatro Nazionale di Terino. Il successo che n'ebbo fu muttosto felice, e l'impresario di quel teatro sig Ronzani volte acquistare la proprietà dello spartito, nel tempo siesso prendendo forozale impegno col maestro di far rapprosentaro nell'anno seguente la minora onera che stava a scrivere. La Demente, nel Teatra Carrenano della stessa città. In fatti fu fedele a tenereli la promessa, e l'opera eseguita perfettamente hene dalla Boeenhadati , ottenne intero successo. Ad onor del vero hisoena pur dire che l'opera che in quel tempo giustamente era in vaca presso il pubblico Torineso, era La Traviata di Ginsenue Verdi, la quale quantumque avesse avuto noca fortuca al sun prupa apparire nel tratro della Fenice di Venezia oure rializatasi in Napoli, ottenne noi da per ogea dose un successo di vero entusiasmo, ed in breve spazio di tempo divenne l'opera prediletta degl' Italiani. Ecco nerché La Demente del Marchetta, che pure applausi non pochi e ben merelata aveva rescussi. In dono quattro sere messa da banda. per cedere il primate alla Traviata (1).

(1) La Traviata è una di quelle opere di Verdi che piacerà sempre, perthè emmentemente melodica, nè la melodia ustude la verdà delle passioni che esprime o loglio la verità delle tinte locale A Fa riprodotta La Demente nell'autonno del 1857 in Roma, e nell'auto appresso in Jesi, ed in ambidue i looghi abbe felicissumo incontro. Nel caronale poi del 1858 al 1839 deversasi dare in Camerino; nun recasodosi colà il muestro per metterà in isceno, cadde e si fratturo una gamba, per la qual cosa l'escenzione venno rimessa a più favorenole stazione.

In quel tempo avera quasi condolto a termine una nuova opera seria, Il Paria, che el onta di tant'impegni adoprati, non gli riusci di far rappresentare in Renna, ove erasi momentacemmente stabilito per dare lezioni di causte el allora esrisse molta musica per camera. Album, Strevelli, Duedticia, Romanze, Ariette, e svariati sitri pezzi che venivano da tutti ricercati, ma, perchò il mesetro non acra sacora melta conocciuto, incontravano gran difficoltà presso gli chilori.

Passi cesì penesamente tre unni quasi acoraggiato s,cara ale anche pia pesare di teatro e di comporer per per farie rappresentare. A regitarie da questo fatale itazpo, suo fratello Rafinelo, A regitarie da questo fatale itazpo, suo fatale lo Rafinelo, anche per distrario de guil sceso one sapera vedero, anche per distrario de qualiz moseno vite che menava in Roma, gili consiglisi è recarsi in Milano, perchè respiració le aure di quella musicale città, pione di movimento ristatico, poteste rinsacera a nesella vita e riprendere la compositione di opere testrali. Ivi giunto, arvicio da prima quel care o uelare gioriza di taxto folice ingegoo, digrariatamente morto, Marcellines Marcelli, poeta; mestro di casorelle, ciermalista, in sortanza una felice or-

questi pregi insigni poi buoqua agginngere ancera un altro ch' è grandissimo, et è la poresta, la gratiferza dello stile, ed un modo di sirrumentazione, superato forzo da Versi stenso un alire opere nes per forza e sancrità, una non per dehestazza, per moderazione noll'uno degli almonti sonori, o per effetto prà graderole ricavato dall'intera masso orchastralo.

genizzazione artistica, che pure altra volta avez conesciuto in Torino. Questi resté sorpreso che il Marchetti dono La Demente non avesse più fatto parlare di sè nel mondo musicale. Allora il Marchetti per mostrargli che non era restato interamento inoperoso, fecegli sentire Il Paris, opera che da più tempo aveva terminata: ma il Marcello con quella franchezza che tanto lo distingueva, dopo l'adizione dell'intere spartito, gli disse apertamente che quella musica era roba passata o moneta che non correva più; che deveva fare del nuovo, se voleva elevarsi, ed andare avanti; e gli soggiunze cho volentieri gli avrebbe apparecchiato un libretto per farlo uscire dalle pastoje del convenzionale e del recchie. Il soggetto che gli propose fu Giulietta e Romeo, che il Marchetti nelle sua modestia non avrebbe mai osato municare. anche per un certo rispetto che credeva dever serbare alla memoria di Bellini, che aveva scritto sullo atesso argomento. Ma il Marcello le assicurò che l'avrebbe diversamente trattato , attenendosi del tutto alla tragedia dello Shakapeare. Tranquillatosi su ciò il Marchetti, si diede a tutt'uomo a studiare, e cominció a scrivere la Giulietta, della quale l'editore di Milaso Francesco Lucca, a consiglio ad insinuazione del Marcelle, acquistò la proprietà, e subite pubblicò l'opera per le stampe, ridotta con accompagnamento di pianoforte, anche prima che la stessa fosse andata in iscena. Nell'autuene del 1865 venne rappresentata in Trieste con buog successo, ma non quanto era necessario per accreditarla, e se ne fecero solo setto rappresentazioni. Ma ci vuole altro per vincere la diffidenza del pubblico e degl'impresaris, in generale poco propensi pel giovani che cominciano la penosa e difficile carriera di compositore. Dopo molte pratiche e non poche contrariotà vinte a forza di buon volere, la Giulietta e Romeo nell'autunno del 1867 venne riprodotta al Teatro Carcano di Milano, e sebbeno fosse stata preceduta dalla Genlicita e Romco di Gounod , che allora rappresentavasi alla Scala, ore chbe successo modesto e di semplice stima, pure

quella del Marchette, quantunope non vesses avute ad inrepracti che molinici rattosti, incunció tatest il pubblico favore, che con più moro e generale appressione si resse a preferenza dell'altri, che pure era compasta dil'unisore del Faust, e la folia che accervora al Carzano, code farre al paragene, l'applicativo oggi sesse di più. Il pubblico e la stampe, che quando si olevano a giudesi supremi, specialmente in fatti estatui, sono per lo più incervaliti, ideolera allera il lare verdette: « Che sei il mestre Marchetti continuava a statilare, poperan diveriere un ettime compositione. Ed cra il monolo musicale unanimamente l'appliande e come tale to salori.

Nel 1868 troyandosi in Milano cominetà a musicare il Rue Blas soors librette di Carlo d'Ormeville. Un bel giorno svegliatosi d'un umore piuttosto capriccioso, gla salté su testa di recarsi a far visita all'impresario del Teatro della Scala, e dopo le solite cerimonie di rito. l'apostrofò dicendogli che, se mal non si appeneva, gli sembrava che il successo più che felice della Giuliotta al Carcano gli concedeva un certo diritto di provarsi sullo grandiose scene della Scala; e the se il signor impresario non avesso trovato di meglio, sarebbe contentissimo di offrirgli pel prossimo Carnovale l'opera che era per iscrivero, il Rus Blas, Al suo franco dire l'impresario da prima sorrise, e poi risposegli cortesemente mettendo in bella mostra tutte le possibili difficultà che sogliono venir fuori in casi simili, e terminò dandoeli le solite lontane sperasze, che il più delle volte vanno in fumo, specialmente quando el ingerdi apeculatori pretendoco danaro. in vece di acceptentarsi delle produzioni, che solo possono offrir loro i giovani esordienti.

Il Marchetti senza contare punto sulle vano promesto dell' impresario, prese la risoluzione di abbandonare Milano, e si recò a respirare l'aria della campagno, anche per lavorare la sua partitura con più meditazione e calma e nella soltudane della contemplazione.

Nel settembre dello stesso anno, e quando meno se lo asnettava, lo sorprese una lettera scrittagli da quel tale impresa-

rio della Scala, così concenita:

" Pregevole Maestro : Fra le opere auove da me proposte a alla Commissione durigente il Beat Teatro della Scala . - questa ha scelto il vostro Ruu Blus; se apcora non l'avete

a compita, affrettatevi di farlo subito, e vi attendo incontanente - onde mettere: d'accorde sull'occorrente all'espette ec. ec. -

Senza perder tempo il Marchetti si dedicò ad un assiduo lavoro, ed il Ruy Rias venne accuratamenta terminato.

La grande opera del Verdi La Porsa del Destino, impe-Tava allora sulle scene della Scala e formava l'incantesime a l'ammirazione dei Mulanesi che accorrevano un folla ad applaudirla. Però quelle buone paste di ambrosiani erano sempre disposti ad incoraggiare i giovani esordienti, come in altri tempi fatto avevano con Mercadante, Bellini, Conti, i due fratelli Ricci, ec. ec. o perció non isdegnarono di sentire con henevela attenzione l'opera del Marchetti: e siccome la stagione volgeva al suo termine, per mandarla subito in iscens neco si notè concertarla e fu presentata al pubblico incerta ed immatura, Ma il nubblico la gindicò degna di anprovazione, e con gli applausi reiterati incoraggiò il maestro ed i modesti esecutori, i quali fecere il lore possibile ende renderla gradita. Spiacque soltanto però il non poterla sentire che per due sole sere. Ci voleva dunque una conferma del successo: ci veleva il nuovo hattesimo di altro pubblico del pari intelligente ed imparziale per giudicaro se l'opera fosse dayyero degas di ammirazione. Dono tanti viavai fu finalmente dimandate dall'impresario del Teatro Pagliano di Firenze lo spartito all'editore Francesco Lucca, che ad onerosissime condizioni ne avea acquistata la proprietà. A Firenze si recò il maestro per concertarla e metterla in iscena, il successo che n'ebbe fu splendidissimo, unanime, clamoroso, ed il Rus Blaz prese il suo nosto d'onore tra le opere del moderno repertorio, specialmente dono i trions che ottenne in Torino, Roma,

Reggio di Modent, Padova e Lucca, ed i giornali francesi scrissero: « La nouveau compositeur, presque incomu hier « { monsieur Marchetti; }, est monté d'un coup au premier » rang.»

Alla sua volta il Ruy Blus venne rappresentato in Napoli, nel Carpovale del 1871, dono il Don Carlos di Verdi, Ferse la troopa prevenzione nel pubblico ansioso di ascoltare un'opera di un allievo del nostro Collegio, che gran successo aveva ettenuto sempre ovunque erasi rappresentata, o l'incertezza dell'esecuzione affidata ad artisti, che se non potevano dirat mella vera forza del termine di seconda categoria, peppure erano tutti all'altezza delle scene del nostro teatro massimo. fecero si che l'opera senza essere riprovata, ottenne in princinio solo un successo alquanto benevolo; il che non tolse però che un molti pezzi gli applausi fossero anche ciamoresi, anecialmente alto stupendo duetto dell'atto terzo tra la Regina e Ruy Blas, ch'ebbe anche l'onore del bis con replienta chiamate al proscenio si del maestro come degli esecutors. Ma l'intera opera guadagnò ogni sera più nel favore del mubblico, tanto che alla sua quindicesima rannesentazione si applaudivano indistintamente tutti i pezzi, e con fanatiamo noi il mentovato duetto. Per un'improvvisa indisposizione sopravvenute al direttore dell'orchestra maestro Giovagni Moretti, fu obbligato il Marchetti a dirigere egli stesso la sua onera per le prime cinque rappresentazioni, ed il nostro nubblico gli fu gratissimo di questa sua compiacenza, di che lo rimunerò con applausi sempre crescenti. Caduta l'opera del Sangermano, Regina e Fayorita, fu il Rus Blas che fece gli ultimi operi della stagione teatrale di S. Carlo, Non potendo noi faro disamina di questa bella produzione, ci siamo limitati a tessere semplicemente e schipttamente la storia de'fatti accadoti, che pur ridondano a lodo del nostro Marchetti, il quale troyandosi sulla buona via, dà le niù salde speranze che in breve potrà annoverarsi fra i compositori che apportano gioria ed onore alla scuola di questo nostro Collegio.

Dopo il gran successo che ottenne in Firanze il Ray Blae, il Marchetti venne sasignito da S. M. il Re Vittorio Ecomanuele II dell'ordine equestre della Corona d'Italia, ed attualmente ratirato un Comerno e tutto dedito a scrivere il Cantaro Wosa sopra libretto delle atesso d'Ormeville (1).

(1) Una musica come il Rug Blas del Marchetti, che a forsa di seri-

tirsi e riscatursi ha finalmente ottenuto pua vogache da perecchi sono non aveva conseguita alcun'altra muova partitura, doveva per necesestà anscitare dei rapinoamenti, riverellare delle quictioni i electrò in questa circostanza nos abbiamo più che mai edito del criterii di quella the dicesi Scuola annovalrice, e con quella dose di buon senso e da medestia, non diciamo di ossequiosità verso i grandi nostri maestri, che è a les si propria ! E dispiacevole a dirsi : ma il hurbanzoso guanto infelice sentenziare di taluni appendicisti a proposito di alcuni fantasmi di musica estera, ha sedotto una gran parte di giovani monti, le quais sono ora trascinate o guadagnata dalla manta del sotomissore e sofisticare in cuesta divina arte, credendo questa esser la via di riuscire alla creazione, di pervenire al sublime ignoto. Noi vediamo i naris prodotti da questa scuola, pallidi, smorti, sientati, senza vita, senza colore, senz'affetto, oppure rigonfii di una protosa e indigesta dottrina, la quale fa visibile pruova dell'orgoglio, anziché del sapera dei soni culturi. I cari e facili produtti del cenio musicale italiano sono guardata con sonso di compassione, se non interamente sprezzati da questa genia che dice saper tutto ed essere superiore al passato, lo stesso Verdi non ne riceve omaggi che come autore della Forsa del derivace e del Don Carlor! Sino a questi ultimi tempi noi non avremmo creduto che delle teorio così dissolvatrici e demolitrici polessero allienare in Napoli, pella terra del buon senso e più del costante e tradizionale buon gusto in materia di musica, retagno in cul ha contribuito anche a mantenerci e potentemente il famoso nestre Conservatorio Ma da poco m qua abbiamo e con dolore dovuto accertarci del contrario. Affidandosi esclusivamente al loro raziocinio, parecchi giovani di adesso (e fra queste, di molto valenti), credono scuntere le vecchie pasione e la vogliono fare da mnovalori; però aulie orme additate ad essi da queel; appendicisti musicali che abbiamo detto, e modellandost su'capolavori da quelli proclamata? Di gnisa che, dato pure che i loro saggi riuscissero, sarebbero delle imitazioni tutto al più. Quanta vaccebbe merlio che senza disertar mai da' luminosi sentieri de'antiri

- Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Romeo e Gsulietta, dramma lirico in quattro atti. Trieste autunno 1865.
- Ruy Blas, dramma lirico na quattro atti. Teatro della Scala, carnovale 1868 Napoli, Teatro S. Carlo 1871.
- 3.º Detto, ridotto per canto con accompagnamento di pianoforte.
   4.º Goro di Corsari per due tenori e hasso e grand'orche
  - stra 1852.
  - 5.º Sinfonia in re terza maggiore per grand'orchestra 1853.
    6.º Ave Maria, terzotto per soprano, mezzo soprano e contralto con accompagnamento di pianoforte.
  - 7.º Ricordi diRoma, album di sei pezzi per canto in chiavo di sel con accompagnamento di pianolotre: L'Oro del tramonto, meloda: Appetio la risposta, canto popolare; Ses tenerine cove la lattuga, idem; E tu credevi vanorella min, idem; La Primavera, duettino; La Preghiera, quaretto.
- La Vita, album idem: Perché si muore, melodia meditazione; Lo Straziefanciulle, canta popolare; filiornate presto, idem; Quanto è bella, serenata; Poveretta, ballata; Madre e figlio, delirio.

sumos, che hanno ratmpito il mondo del loro nomo e reggiunto l'esprecione dei vero ballo, di quel bello che com morri mar, si valiantera del proprio crittoro per prosequire i l'opera interrotta dei quagri lliasite, a focciarro servitire il bre ingegno mutosto alla mandistationale della, quastica per consociario, per consociario della mantica che si channa sepremiente Conformerorichiare la perpera individualità, e si manterrobber occiario, como il granda l'unimara di spunte Collegio non lan man cessalo di essero), ameribà dicharanza pisponara ridello stranzoro.

- 9.º A Roma, album idem: La Figlia d'Italia, meloda; L'A-rancino, canto popolare; La Gemma d'Amore, canzone; La Gagia, cadto popolare; Et più non torna, romanza; La Partenza, duetino.
- Quattro Canti Popolari con accompagnamento di pianoforte.
- 11.º Raccolta di dodici Canti popolari romaneschi, idem.
  12.º La Squilla della sera, melodia in chiave di sol con ascompagnamento di pianoforte.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

Gentile da Farano opera seria Torino, toatro Nazionale 1856 —
 La Demente opera somiseria. Torino, toatro Carignano 1857. —
 Il Pario opera seria in tro atti (non mai rappresentata).

# LUGI VESPOLI

Sotto l'insegnamento di Giacomo Tritto apprese il contropuote e la composizione Evangelista Vesneli e riusel valente compositore di musica chiesastica. Da nuasi un mezzo secolo trovasi maestro insegnanto nella città di Avellino, acelamato e rispettato da tutti i cultori della musica. Da costui e do Anna Jandalo nacouo nel 12 gennaio 1834 il nostro Luigi Vespoli, che fio da' suoi prima anni mostrava non comune disposizione ner la musica, rinetendo quasi per istinto tutto quanto sentiva dal padre cantare e sonare sulmianoforte, e da semplice erecchiante con una graziosa vocetta di contralto eseguiva nelle chiese qualche cosetta cho il padre scrivevagli appositamento per i suoi mezzi, e ne riscoteva universale approvazione. Cost passo sino all'anno tredicesimo, quando il padre che ogni di più si convinceva della sua vocazione per la musica, si decise di conducto in Napoli, e nel gennaio del 1847 venne ammesso come alungo a pagamento in San Pictro a Majella. Da quest' anno e non prima cominció ad apprendere regolarmente i primi elementi della musica.

Føli nel senararsi dalla madra, che pur lasció inferma. che amava tanto e della quale tenca con se ritratte le sembianze, prové quel dolore che sanno provare solo colore che natura doto di animo gentile e di sonisito senture: e quando appona trascorsi sette mesi di lontananza seppe che più pop era la tristezza cominciò talmente ad nonzimerlo, che colvolger degli anni divenne quasi il fondamento del suo cupo e concentrato carattere. Può dirsì che più per distrazione che per trovar conforto volse tutto il suo amore agli studii. Trascorso un anno e mezzo, volendosi esentare dalla mensuale retribuzione che nagava al Collegio, decise di concorrere al benefizio del posto gratuito, ed il consesso degli esaminatori con Mercadante a cano, intravedendo nella sua bellina, facile, spontanea ed intonatissima vocetta di contralto il fendo del suo talento musicale, lo proposero al governo del Collegio come meritevole di ottenerlo, ed il ministro glielo concesse in data del 1849. Credendolo in seguito il direttore degno di notere annrendere non niù dal maestrine ma da un maestro, lo destino alla scuola di Gennaro Parisi per lo studio del partimento, ed al valentissimo Michelangelo Russo per dirigerlo nel sonare il pignoforte, nel quale strumento il giovinetto Vespoli mostrava d'avere, più che una semplice inclinazione, una decisa ardente passione. Egli era l'ammiragione dei suoi compagni, sl per lo studiare indefesse, come per i progressi che giornalmente faceva. Mercadante, che seguivalo nell'andamento generale de'suoi studii, per incornegiarlo a far meglio, ed inoltre per dargli quasi un premio della sua contente applicazione, lo scelse tra quei pochi ai quali daya particulare insegnamento. Sotto sì savia scorta cominció ad apprendero il contropunto prima e poi la composizione. Era davvero una bella gara tra maestro e discepolo, il primo ad insegnarghi severamente l'arte nelle sue singola parts, e l'altre ad annestere in ragione delle caganique te acquiatra la sua venenza di apportente. Quande fia stablite che per i saggi muscali del 1834 empre alumn componesser al meletramna giocoso II Travinto di Marco d'Arnezo, fin il terretto finale il pezzo el Vespols affatto, che riscosse applicati son miscri ni quelli che si meriatrono i suoi colliboratori compagni. Per l'altre saggio del 1856 sersias un Cero di Marinera per contraliti, pieco di apontane e facili melofico, rochestrato con grazza ed eleganza, che vene applianditazione non solo in quella circustanza, ma le molte altre volte che si riprollusse.

Allorche Paulo Servan nel 1852 Instiò il Collegio, e quindi orquette sceglerare lugle succeolessen pleato di grimm mastrino, sorse disputa fra dure alumn, cueò il Vescente nel al Mentarere, che ai reputavano il para nerto. Mercadoste par costenarir estremin neumo duo prone mastrino ni nogo di uno, con espata attributiono el eggui obbligazione, caso mosos affatto nella stora di Conservatora. Termanete por confirmatio del Collegio questo datalmo della loro gastono, fia il Aspolis che a loro successo al cuerculare una tal carrec, che diaumpeggio con puna solicitazione del 1 sono direttore.

Arrivata la sua volta, venne da Mucrohaget proposto al guerron del Callegio, e de questo al myresara del Harla Teatpa del Fanda, como moritovale da servere l'operar d'abbigo, de la unicolarimani inte esta unitatio La Cantante, con libratia del charissimo Marco d'Arcono, rapperenatio al-patuamo dei del Sed dalla Fioratia (persono, dal Pradesta (benore), dalla Storit (baritono) e dallo Scalese (basso comed). I'uconstre che s'abetha fir l'iniciation, o di il pubblica na vaso prespaticò nel gorifica autore della Cantante un altra vaso prespaticò nel gorifica autore della Cantante un altra figura valette compositore di musica del genere gioscono.

I pezzi più favoriti di questa produzione, colusati di spontanee acclamazioni, furono l'aria di sortità della Fioretti net l'atto, l'aria di Scalese, il duetto tra la Fioretti o Prudenza, il finale del 2º atto, ed il roulo ultimo della Fio-

retti. Diciamo solo per nostro convincimento che i caratteri di muesta musica sono una suontanestà di fare, una facilità di nensieri melodici , un clemento comico che domina dal principuo alla fine, ed uno strumentale variato, scherzevole. brioso, e mualche volta anche originale. Questa per altro non è che una nostra semplice opinione e non un giudizio, che altri è libero di accettare o pur no. Ma invitiamo coloro che non valessero dividerla, ad anorares nell'Archivio del Callegro. e se dono avere osservato lo spartito della Contente non saranno del nostro avviso, considerandoli come put chiarovergenti di noi, rispetteremo le loro opinioni, ma non dimenticheremo mai le impressioni piacevoli ricevute quando abbiamo ascoltato l'esecuzione di detta opera. Ciò posto, nen possismo fare a mene di dire, a nostro modo di vedere, che se il Vespeli avesse percorsa la carriera di scrittore tentrale, indubitatamento sarebbe stato nel genere giacoso il degno successore dei non mai abbastanza lodati fratelli Ricci, come questi alla loro volta furono dell'inesauribile Donizetti e dell'immenso Rossini. Ma egli, di animo niuttosto timido e tranquille, scoraggiato dalle immense difficoltà che s'incontrano nella brillante, ma nure spinosa carriera teatrale, ce abbandono il pensiero, e si dedicò a preferenza all'insegnamento dal nianofarte, essendo valentissimo anche come esecutore. Morte l'ispettere delle scuole esterne del Collegio Filiano

Morve i inpettore della ecuale estarra dei collego l'ligher printi, egli per concervo citane desta posto nel 1887, te poi Genaro Parisi, padre del defunto, il Vespeli, invisto dal direttros Mercadano e dal Governo, lassici l'injentione delle scuole esterne e venne scello a sostiturie interfinamenta il suo manetto trapassalo. Dopo siltro coccervo poi sestemato nel 1980, fu nominato dai Miniatro, in vista del rapporto della Comissione estaminative, propriatro di quel posto, che cra degnamento occupa con plasuo generale e con vantugpo di uggii alliviri dei sono deletti alli sona scuola. Come conpositore pinnitta, olive molta musica acritta e pubblicata per le stampo la comocota anorar Deleti Studii ser rounoforte. dedicati al suo maestro Saverio Mercadante, adottati nel Collegio, e creduti da maestri di tali specialità superiori ad ogni elogio.

Dopo ciò non debbiamo seoaveniro che pigro ed infingardo come è per natura, si occupa poco dell'arte sua e solo quanto il bisegno lo richicle. Se mai un giarone lo stimolo della gieria sveglierà il suo amor proprio, il mosdo musicale molto potrà sperar di lui giovino ancora, non arrivato mà anche all'etave bustro di sua età.

### Composizioni di Luigi Vespoli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Rapoli.

- 1.º La Cantante, melodramma in tre atti. Fondo 1858.
- Terzetto finale nell' opera Il Traviato di diversi autori. Teatro del Collegio 1855.
- Coro di Marinari per contralti con accompagnamento d'orchestra 1857.
- 4.º Sinfonia a grand' orchestra in re terza maggiore.
- 5.º Altra idem in fa terza maggiore 1864.
- Bodici Studii per pianoforte dedicati a Saverio Mercadante ed adottati nel Collegio.
- Scenz comico, Senza lle femmene comme se fa? scrittà per l'album del signor Spadetta.
- 8.º Tarantella per pianoforte.
- Fantasia per pianoforte sopra motivi dell'opera Un Ballo in maschera.
- Altra idem sulla Norma.
   Mazurka per pianoferte.
- 12.º L' Eleganza, polka idem.
- Molta musica ballabile inedita, originale e trascritta per pianoforte.

### EBYESTO VICECONTE

Ernesto Viceconte nacque in Napoli il 2 gennaio del 1836. da Benedetto e Giovanna Barba, questi ed agiati genitori, che. tin dalla tenera età eli produzarono amoroso cure , non risnarmiando alcun sacrifizio per curarne l'educazione. All'età di otto anni di nascosto dalla sua fanugha cominciò a studiare. la musica da se solo, e si raccomandò ad alcuni suoi narenti onde gli permettessero nelle ore di ricreazione di esercitarsi sul lore pianeforte. Nel periodo di un appo percorse gli esercizit di Kalkhrenner ed i primi fascicoli degli studii da Bartini. Venuts in cognizione i suoi del trasporto che il giorinetto mustrava di avere per la bell'arte, lo provvidero di un praeoforte e lo affidarono alle cure del maestro Laviena. Sotto la costui direzione fece tauti progressi nel volger didue anni, che il padre decise di farlo ascrivere alle sounisesterne del Collegio di Musica, da dove dono alquanti mesiprevio esame subito alla prescoza di Mercadante eseguendo una fantasia scritta dal maestro Serrao surla Leonora, venneammesso nel convitto como alunno a pagamento nel 1848. Onde ottepere poi un posto gratuito fu dal Mercadante consuffinto a studiare il controbasso, e di molta mala vogliasi decise a farlo. Nel 96 marzo 4849 diede altre sperimente sociado questo, se pon difficile, ingrato strumento, e risultàmeritevole di quel posto ambito, da occupario nero quando che sarebbe rimasto vacanto, e ciò avvenne deso un'anno e mest nel 23 novembre del 1850. In Collegio ebbe a maestro di l'artimenti Giuscope Lillo, e fu allieve di Carlo Conti pel Contropunto e la Composizione. Nel gennato del 1854 wenne promosso all'ufficio di primo maestrino, come è detto nella hiografia del Vespoli, in compagnia del Menzitteri ; p sanza abbandonare zai il Conti (1), prese parimente lezioni di composizione dal Mercadante: nel qual tempo serisse un Trantuse repo, un Magajificat, ed una Sinfonaca grande orchestra, che vonne eseguita in una delle accademie che anualmente si davano nel teatrino del Collerio.

Nel giugno dello stesso anno essendo stati, come si è detto, prescelte dal Direttore varii alunni per iscrivere l'operetta giocosa pel Tentrino del Collegio con possia di Maren d'Arienzo intitolata Il Troviato, al Viceconte fu commesso di musicare l'intere 4º atto, e lo esegul con gusto e ne ottenne meritati applausi, egualmente che gli altri suni compagni che compivaco lo spartito, Conti, Vespeli, Menziticri e Carelli. Nel lugha che successe fece esconire ner sua devazione ed a spese della sua famiglia nella chiesa di S. Giorgio dei Genevesi una sua Messa a grando orchestra con solo e corie vintervennero i niù distinti professori della canitale, ed i valenti artisti cantanti Naudin, Montanaro e Colini, Ebba il privilegio che gaderona tutti gli slungi del Collegio sina al 1860, di scrivere un'opera semiseria pel Real Teatro del Fondo intitolata Eveling nella stagione del 1856 al 1857. che riscosse unanimi e clamorosi applausi. Poi scrisse meltissima musica per camera, altra per solo pianoferte, come in fine verrà notato , più due altre Messe per quattro voel a grande orchestra. Abbandenò il Collegio del 1857. Seriose poi nel Teatro San Carlo una grande opera seria intitolata Luiss Strozzi nel 1862. Da semplice storico riferiamo che molti nezzi vennero applauditi, e non mancarono els eloci e gl'incoraggiamenti che l'imparziale pubblico some allore prodigare al Viceconte.

Siamo pur lieti di anounziare che il nostro maestro ha preso impegno coll'attuale impresario di S. Carlo di comporre un'opera seria intitelata Scienggia, che dovrà essere rappre-

<sup>(1)</sup> La sisma e l'affetto pel maestro Conti è stata nel Viceconte così costante, che anche dopo uscite dal Collegio ha continuato a consultario.

sentita mella ventura stagiono invermele 1871 a 1872, e nuatriamo spermare. Le dottude i hell'ingegeno cum's, non mancherà di prasmitare ai Napolitani mo furbito lavore, sud quale mostreni i progressi che ha fatto noll'irac che alescremente colliva, e asprà emolaro i suoi compagni che luminosamente i precederano nella dificilica, mu pure spiendide e luminosa curriera testrale, rices, so ruobis, come di triboli, così di guije ci glicina come peritura.

- I. Composizioni di Ernesto Viceconte esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Traviato, opera semiseria in tre atti di varii autori rappresentata nel Teatro del Collegio. Il selo atto primo è del Viceconte. 1855.
- 2.º Eselina', melodramma in tre atti. Fondo 1856.
- 3.º Luisa Strozzi, dramma tragico in tre atti. S. Carlo 1862. 4.º Tontum ergo per basso in mi bemelle terza maggiore
- per grand'orchestra 1851.

  5.º Sinfonia a grand' orchestra in fa terza maggiore 1853.

  6.º Magnificat per due tonori e basso in fa terza maggiore
- per grand orchestra 1855.

  7. Strenna 1864, sei pezzi per canto con accompagnamento di pianoforte, Stornello, Canzonetta, Romanza, altra
- Romanza, Perchè altro Stornello. La Tradita romanza.

  8.º La Visione, romanza per baritono con accompaguamento di pianoforte.
- 9.º La Cantatrice, ballata, idem.
- 10.º La Melodia, romanza, idem.
- Album per canto di cinque pezzi idem, Vorrei, Il Menestrello, Lo Scapolo, L'Addio, Fior mendace.
  - Altro idem, Le due stelle, La Leggiera, Il Giovanotto mio, La Brunetta, Puntiglio ed Amore.
  - 43.º Altro di sei pezzi idem, Ricordati di me, Il Saluto, La Visione, L'Innamorato, Francesca da Rimini, Il Ritorno.

- 14.º B prime amore, stornello con accompagnamento di pianoforte.
- 15.º La Gelosia, idem, idem.
- 16.º La Rosa, polacea per contralto con accompagnamento di pianoforte, seritta per la Penco.
- 17.º Non è mia, romanza per tengre idem, scritta per Mirate. 18.º Viva il Re. Inno guerriero. Coro cog orchestra.
- 49.º Viva la guerra. Inno. Coro con orchestra.
- La Veronese, romanza per soprano con accompagnamente di pianoforte.
- 21.º L' Amore, romanza, idem, idem.
- 22.º Presto presto, conzonetta per soprane, idem.
- 24.º Melodia nella Cicopatra, idem, idem.
- 25.º Cavatina, aria e rondo finale dell' Evelina ridotti con accompagnamento di pianoforte.
  26.º Variazioni per pianoforte sopra la canzone Lo primeno
- amore.

  27.º Divertimento per pianoforte a quattro mani su La Bella
- Elena.
- 28.º Fantasia per arpa sul Ballo in muschera. 29.º Tre Valzer per pianoforte.
- 30.º Sette Polke, idem.
- 31.º Tre Lancers, idem.
- 32.º Warsowienne, idem.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4" Fanerali « danus, Lenus (non representata).—"E Duit a generali « Generalita — "Massa, Gredo Duit al speciali ordiscita — "Missa, Gredo Duit al la peciali ordiscita — "Missa, Gredo Duit al la paleitura. — D' Tre ore di Morie Densidera a quantitia. — O' Cantia per San Loigi Gazanga. — The me cantitie per in Moderna della Libera — 8" Peril Sporsa Chresfi per voce di Sprica. — S' Duit Tantium repo. — 10" Dua cent per l'Edecardate di Regina Cocit. — 14" Varie cancon acre. — 11" Coro per la Remanda. — 13" Qualto pena per centre con accessognamento di

quarietto e strumento obbligato eseguiti nella gran sala di Montenliveto. -- 14° Gran coro per l'entrata delle nostre truppe a Roma eseguato nel Tentro al Vico Nilo. - 15º Stornello a grand'orchastra anche per lo stesso oggetto eseguito nella gran Sala di Tarma dell'Associazione Nezionale Italiana di Mutuo Soccorse di Scienziati, Letterati e Artisti. -- 16º Qualtro pezzi di canto per camera per l'Album Caribaldi. - 17º Album per camera di sei pessi. - 18º Tre romanze per voce di soprano - 19º Canzoni Napolitane varie. --20° Raccolta di romanzo per galleria. - 21° Collezione di 40 perzi per camera. - 22° Gran concerto a due piacoforti - 23° Divortimento a cuattro mani sulla Parisina. -- 24º Altro idem sulla Sonnambula. - 25" Galoppa di concerto per pianoforte. - 26" Trio sul Poliuto. - 27" Lancers a grand' orchestra pel Duca di San Maren -- 28" Altro pel matrimonio del Marchese Avata -- 29" Quattro Mazurke di concerto per pianoforte. - 30º Dedici remanne di Mendelphon ridotte per violino e pranoforte,-31" Sei romana originali, sdem. - 33° Ventiquattro quartetti sopra diverse opera. - 38° Pastorale a quintetto - 34° Album per ballo. - 35° Galoppa e tarantella. - 36° Trio sopra I Lombordi.

# ERENNIO GAMMIERI

Eronio Gammier, figlio di Luigi e di Francesa Gratico, acque in Campolsono il di 14 marce 1638. Non avera che noce noni, a mostrava gia gran frasporto quando nelle parlate di musica, oppure l'accoltara; o di altro canticchiava de matina a sera come meglio poteva le melodie che sentira per la tratico carle diverce caso cohies del panet. In giorno fistati carreggio palecà di padre il uno vivo desiderio d'apprendiere la musica, per poi professaria quando potesse divesir menestro. Il padre, como di mendo e di basco viscere, che sentiva il dourra di secondora la vocaziono del figlio, perchi tendera a fine vittuccio, apsendacero scheinerosamente, eggli foco prandere facunge. di pianolarie da un sedicoste mentro di arceptila che pretendeze inangara, munica in Campolasso. Na

dopa brete periodo di tempo avveratosi il easo che en superpiù il discepcio dei il mestro, suggimente decies di cendurle in Napoli, dere nel 22 avveniure dei 1840 venne ammessa cone aluma o pagamento en Rela Collegio di S. Pater a Majolia. Addetto da prima a tutdiore il solleggio el il piatottori, passo posi la soculo di cato dei Alessandro il stato già alliero del Crescentini. Colla bello disposizione chi il gioviento Cammuri avva ad apprendere, fece in pochissimi mesti falli progresso, che venne adoperato a cantara in orebestra. Leocarggiato poi dai suno icompagni o più dal suo mestro, decire di assoggettara ad un esame di canto, the gli trutta il benefitis del poto gratuito. Indi cibba a massatro Genarre Parsal, e quindi l'opregio Carlo Conti, col quale compli i susi stutti di controputo e composizione.

Nel 4859 dimandata su volesse accettare il posto di martro concertatione al Teurto Imperialo di Piertoriugo, vi acconsenti immantinente, ed abbandosò il Collegio, cambiando questo dolcassano clima ed il bal cielo di Napoli per quotta regiori che in gonato a belteres di natura non difrono malla di lusinghiero. Colla giunto con valevoli lettere di raccomoncaisne pei signate dell'alta mistorazia russa, con facilità venere introdotto utile primarie famiglie, e nella qualità di mestro di canto conincio à guadagarre ingenti somme a divrane a poco a poco uno de'piò ricercati mestri in questa interessante parto dell'arte musicale.

Cos intio ció non lacció mai di coltivare a studiera occutatumente la compositrone, per la quale sentiva particolare tendenas; e trovandosi in continuo constito con actisi tiecchi inegenati a sonare e catarer fen quel sotro, ebbo facilo l'eccasione di sentare e di studiare la musica ciassida di quei sommi olfarmonatani che nel campo dell'acte meritamente occupano distintiesimo posto. Dopo qualcho anno di sopatiatare de camerali studii diccio di ercirere un opera, e prefert di musicare il Chatterion, soggetto paetico tratto di dramma di Mirede de Viger trattoto ed aremondato per

de ocene italiane dagli egregi poeti Emmanuele Bardare e cavalier Pinto. I dialoghi frequenti, ove l'attore ed il coro si raccentano alternando le azioni e gli avvenimenti, sembrano felici, che che se ne possa dire. Rasi ci ricordano la fattura della tragodia greca, coi cori e mezzi cori, atrofe, antistrofe ed enodi, per mezzo de'quali il popolo ancora prendevà parte. ad era la maggiere, nell'azione, mearnandosi nella nersona multiplice del coro. Noto in Pietroburgo il Gammieri soltanto enme attimo maestro di canto, e coi semplici antecedenti di manstro concertatore, intendeva hene le difficoltà di fare accettare una sua composizione a quel Teatro Imperiale. Doveva e ricorrere a protezioni ed appoggi, oppure a poco a poco far conoscere che il suo componimento era degno di essere eseonito. Pensó celu di appigliarsi a questo secondo partito, facendo sentire qualche pezzo dell'opera ad alcuni eminenti artieti Onesti ne rimasero talmente soddisfatti, che ne narlarono a'loro compagni, e risolverone di riunirsi per sentire tutta l'opera, il che si esegul. Il successo fu lusinghiero. manima, soddisfacente pel Gammieri, e si cominciò ad insistere presso la direzione perchè l'opera fosse messa sulle scene. Incominciate le pruove, le congratulazioni al gievine compositore venuvano continuamente replicate tento dagli artisti di canto, quanto da professori dell'orchestra, di modo che tutto presagiva a questa prima opera del giovinetto maestro un brillante successo. L'artista più eminente in quel tempo in Pietroburgo, madama Barbot, la scelse ner la sua serata di benefizio con appalto sospeso, ed andò in uscena nel febbraio del 1867 eseguita dal cavalier Calzolari, che faceva la narte del protagonista, e dai signori Polonini ed Everard, e dalla della madama Barbat

Interno al successo riportiamo testualmente due articoli di giorgali in sul proposito.

« Quoi qu'il en soit, chaque fois qu'un fragment poéti-

que, d'une peu plus longue haleine, se déroulait, une
 mélodie s'élançait aussitôt, à tire d'aule, et prenaît l'es-

w sor. Ls partition de E. Gammieri renferme des choses fort w remarquables; la coupe lieureuse et de bonne facture, les

» phrases aux périodes bien équilibrées, les détails d'or-« chestration, les ressources et les combinaisens de la voix

« avec les différents timbres des instruments, tout semble « familier au joune mattre.

" Nous avons remarqué, au premier acte, deux beaux " andante chantés par Chatterton, l'un en si bémol: Ah! " tu che puoi comprendere. l'antre en mi malent: l'an ce-

. leste vergine, qui sont pleins d'inspiration et d'originalie té. Au deuxième acte, citons le due d'Elvire et de loré

a Henri: M'ama e tua vita sarà cangista..... auquel pous a trouvons le même cachet qui sort des formules cenverues si fréquentes et si faciles dans la pusique italience.

si fréquentes et si facties dans la minique italienne.
 N'oublions pas un trie d'excellente façon, dans la scène e cioquième du même acte : L'amer et due hell'anime. Ce

- trie est suivi d'un allegro, Nell' eccesso della gioja, qui

 merite les members éloges, et à la sime duque! i auteur a toujours été demandé avec les artistes et applaudi « avec entheusiasme. La ballade de Chatterton en si bemol,

avec enthousisme. La ballade de Chatterion en si hemol,
 est une heureuse idée pleine de rhythme et de légereté.
 Le final du second acte est ferme et d'un beau style.
 N'oubluns pas de mentionner les cheeurs, qui sont en

 gēnéral d'une facture originale et distinguée: lemoin celoi qui commence le troisième acte et celui du dernier tableau du onzième, rempli de jois effets de basse. Les récitatifs offrent en maints endroits d'excellents détails

" recreatis dutent en maints entroits à excertents desaits " n'orchestration; le ten général est sèvère et pur; le style n est châtié de toute espèce de fioritures et de superfluités a tron communes.

« Je n'ai point analysé le livret que M. Gammier: a cra « devoir, comme un antre Lulli, rechauffer des tons de se » musique. La poésie aux prises avec la prose, l'idéal suc-

 musique. La poésie aux prises avec la prose, l'idéal succombant sous le réel, ne se prétaient guère à la rime et à

~ l'enchevêtrement des situations; un programme, des scè-

nes à effet, et des paroles bien cadencées, voilà ce qu'il
 faut au drame lyrique: Words, words, words, comme dit
 Shakspeare.

M. E. Gammieri n'a pas, comme son héros, senti l'in-apiration lu faire défaut, et il a pa achevre heurausement la hezogne commencée. Hélast ce type si étrangs de Chatteries est him plus fréquent qu'en no peune; il est roit de tens les jours. Soulement, à défaut d'idées, le poète aujourd'hui hoira treis tasses de calé soir; co qui est bien plus triset! Il sers seveute plus mailleureux eccere: car, Chatterton, tu étais riche, puisque tu étais aimé! Combine s'empoissement sans qu'il êtur cri supréme il raulie

sur la rampe de leur escalier un bean corps de femme tuée de leur mort! Égolste impatient, to ne songes ni à Kitty-Bell in la la postérité. Le succès, le génie, ô Chatterion! co n'est pas seulement, comme on l'a dit, l'insafration : c'est aussi la Payrance! Reconnaisson de

spiration: c'est aussi la PATIZNCE l'Reconnaissons avec
 benheur la première de ces qualités au nouveau Maestro,
 et nous lui souhaitons sincèrement la seconde. »

George Max.

Courrier Russe — Doulième année, N. 10.

"Non potete giammai immaginarvi quante grato sia al cuor mio il darvi nuovo dell'esita brillante ottenuto ier

cour mit tears, control est extende control est est adil pear Chatterion del bravo massire Gammier; il quale, so ebbe a lottare contro mille difficoltà, della parte della direcisee, pure fail per trionfare sa totta in lines. Egli ebbe la gran soddisfarione cha i estetati a norma del lore ingegno e forze, direttore d'orchestra siegnor Barest, orchestra intera, régisseur signor Corrati

n e pittore siguor Roller misero tanta huena volontà, che malgrado una mise en seène nen troppo soddisfacente, a l'ocera ebbe un eccellentissimo successo, da far evocar

al proscenio le tante volte il compositore. Si dovette ri-

- netera un bellissimo terzetto nel secondo atto tra sonrana. - tenore e baritono.
- . La musica del nostro Gammieri è d'un' eleganza che a non s'incontra spesso fra i moderni compositori (1), ed
- a in quanto all' istrumentale, è arrivato ad appagare tutta
- . la colonia artistica tedesca di Pietroburgo, Il che fa il massimo onore al maestro, soprattutto poi per chi conosce
- a la noca simuatia che banno miesti signori ner la musica a italiana moderna.
- " Sone convinto che eve si darà-il suo Chatterton avrà « un esito certo: Gammieri scrive e sente alla Recauxt: canti
- « spianati, eleganti sempre, armonie ricercate e distinte, e
- « mai trivialità, cosa tanto rara nggi giorno. La sola diffia coltà che eli si parerà inpanzi sarà quella d'incontrarsi
- « con cantanti che sappiano cantare e non urigre-
- " Jeri ebbe il suo primo battesimo, e può andarne su-
- perbo, perché ottenuto da un pubblico intelligente, che, « se mancò forse dell' energia di quello del sud, ciò nou
- toglie che senne apprezzare il valore musicale dell'opera
- " facendo ripetere il terzetto di cui he parlato più sopra.
- . Gammieri, lo rineto, venne acclamato e chiamato moltis-
- · sime volte al proscenio, ed ebbe la soddisfazione di ria cevere il giusto compenso pel suo faticoso lavoro.
- . Auguro all'autore di Chatterton tutte le felicità nosu-- bili: e spero che l'Italia presto si rallegrerà di possedere
- " in lui il successore de grandi maestri. Vedremo se il temu no me ne darà ragione. Da narte mia sono felicissimo di
- suggellare la mia carriera artistica in Russia con questo
- « spartito, ed auguro ancora al Gammieri d'incontrarsi sema nre con artisti coscienziosa e che amino l'arte per ese-
- = guirgli degnamente le sue composizioni (2). »
- (1) Noi non dividiamo l'opinione dell'autore della lettera, e constrviame la nestra , cloè che pochi sono i compositori in giornata she scrivono senza elecanza le lore musiche.
  - (3) Il rinomato tenore cavalier Calsolari, cantunte di camera del-

Da quanto si è riferito risulta che il Chatterion è lavore accuratissimo, ove si ammira un gran progresso che il Gammieri ha fatto nella difficile arte di comporre e le fondate speranze che fa concopire del sno brillante avvenire.

Glire molta musica vocah e atrumentale, come qui appresso nateremo, per quanto è a notare conoscenas, cempone altreta il Gammieri un'altra grand'opera, L'Assotio di Firenze, argomento tratto dal romanzo di Giuerrazzi notto lo stesso mone e verseggiato dal cavalier Michelangelo Pisto, che ci sugurismo presto vedri la Tucc od in Russia, ore il Gammieri trovasi tuttario, odi na litro gran testro della Gramia (4).

Sarabbe per altro nostro gran desiderio di vedere rapresentare quest'opera, a perfectura, sulle scone di qualche Teatro Italiano, perchè pur troppo fra noi si vede scenpre pia progredire il mai vezzo di preferire le cose straniere alle proprie. Dobbiamo rispettare, anzi vanerare nion altidorazione il bello da qualunque parte ci vosga, e questo lo abbiamo detto altre volte; ma noa percili tenere in non cale delle control della control atter caria in produrro i prodegrere i giorna i loggini che vete gannara mel suo seno, e contamora o sostenera i son aria-

l'Imperatore delle Rossie, che si è dette avere eseguita la parte da Chafferion, è l'autore di questa lettera che nos abbamo ricavata dal Montfore del Circolo Buonamici, anno 2°, N.º 42,

(1) Il celulre concerliata sensice di clarasette e compeniere Econocia Carallina, ani Vistora na vraceta in Rayol ("augue 9481) over ani onero di una son visita, parinadoral di più vantaggiamenti possibile del giovoni entre Cananteri, damoni cha prince di intella cara la Rassia, equanti pia varea fisto sensire in nan nones opera E-leande Rassia, equanti pia varea fisto sensire in nan nones opera E-leande di Persena, di ei gill guidate capperera susta ai Chesteriora, lorendo del Persena, timo gilla comperera susta ai Chesteriora, consolicare precondizione che en ny fist una sperman, an a petro dere qualita escondizione.

manza concatenando nuovi nomi a quelli di Rossini, Bellini, Donizetti, Mercadante, Rucci, Verdi, ed altri, se non di simile valore, che possano almeno a questi avvicinarsi.

### Composizioni di Erennio Gammieri esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Mapoli.

 Salve Regina per voce di tenore con orchestra in si bemolle terza maggiore.

### II. Altre mensionate nelle diverse biografia

1º Casterion, open seria in tre, attl. Patrolurge, morero dal 1957. — "I a feara réaliz nos compagnament o paraferta.—" Il Segno, remans un claure de sel Idea — 4º La Peuren, remans idea.— "D de Id Indiano, comans idea.— "P De Id Indiano, comans idea.— "P De Id Indiano, comans idea.— "P Objection mormors, hercirola con accompagnamento di planoforta.—" Taliano, nono caser, romans idea.— "P del Maria per qualte veci un clause di sel cun accompagnamento di planoforta.—" "P Allemo ("Septilo un queste murz, romans, di di.—" 11º Crara Fastene brillatte per finolo o puncoforte septe l'open Pour Faste del Genord Taliano, del Caste de

# CLAUDIO CONTI

É este Clausio Centi in Capracotta di Abruzzo, cell'ance 1830, da Raficele Centi e Vittoria Narrola delle più illustri famiglio del Sannos. Dovette vivero i printi anni della gioritezza cene li vive ognimo, so non che si mestrò melto amanto dei sonno e della meledia. Se no avvido il padre, s Canciullo ancora ad undici anni l'incammino alla volta d'inpoli, deve guinne nesione a deu sono fratcli e qualtra cogini, Padronissimo di scogliersi il cammino della vita, cell scolso quello della musica. Ammesso nelle scuole enterne del Real Collegio di S. Pietro a Majella, guadagnessi in men d'un anno al posto gratuito fra gli alunni interni, fra i quali venne ammesso nel 1848. Primo ad insegnargli i principii dell'armonia senata fu il Parisi, che sempre le guidò in tali studii: ma il Mercadante gli avea posto gli occhi sopra, perchè ne aveva compress l'indole. l'attitudine a l'ingegna svegliata, e nel 1853 volle averlo fra i nochi cui egli stesso insegnava. Sette anni durò il Conti sotto l'insegnamento del Mercadante, finchè poi non usel di Collegio nel 1860, ed in quei sette apai compil velocemente il corso dei suoi studii, e quel ch'è niù. severamente, per modo che oggi è dei sochi a scrivere con serietà, ad informare le novità non di leggerezza ed insipienza, ma a temperarle con la dottrina, col gusto, col buon senso, e sovrattutto con quel sentimento d'italianità musicale ch'è stata una gran glaria nostra e che era ci sta fuggendo. Credo che sarebbe a desiderarsi che il Centi si temperasse ancor di niù nel volere idealizzar di tronno il sentimento; e così facendo dico che farebbe egualmente bene e forse meglio. Dei sette anni che apprese dal Mercadante, quattro ne spese nell'insegnamente, poiche gli fu commesso l'engrate ufficio di primo maestrino con l'incarico d'insegnare ai più giovani di lui le prime nozioni del contropunto : la pratica di un tale esercizio lo ha posto per la buona strada ad inseguare anche quando uscì di Collegio, e la severità degli studii e del metodo, cosa rara ne musicusti, razionale, oggi ban fatto di lui un maestro specialmente adatto all'insegnamento del contropunto e della composizione, e del canto altres), nella quale ultima disciplina ha fatto studii speciali, per modo che noi non esitiame a dire che il Conti è fra i pochissimi adatti a far cantare, ed a salvar dall'eccidio gole e polmoni umani.

Scrisse il Conti per suo primo saggio di composizione una metà dell'atto terzo (consistente in un Coro ed una Preohiera) dell'operetta intitolata il Traviato, composta, come si è precedentemento da noi detto, in compagnia di altri quattro spoi condiscepeli, e che rappresentata nel teatrino del Collegio nel carnovale del 1854, fu largamente anniaudita: a naiché tra i canque maestrani egla era il miù gievine. il pubblico tenendo conto dell'età sua minore, gli prodigo applausi maggieri forse che non agli altri suoi compagni. i quali furono, come già si sa, il Viceconte, il Menzitieri, al Vesnoli ed il Carelli. Per una di quelle mattinate musie cali nei che si davano in Collegio serisse nel 1857 un coro di Corsari per voci di tenori e bassi, che piacque moltissimo. Questo nezzo assai caratterístico venne semare applaudite da un pubblico intelligente, ed è potevole per la novità e robustezza della forma. Dopo un tal esordire seguitó a serivere il Canti malta musica religiosa per servizio del Collegio pegli seni 4857 e 4858, della quale daremo nota in fine di questa binerafia. E non notendo farne disamina, senza troppo dilungarei diremo che la sua musica piaceva ed era generalmonto richiesta. Nel 4859 ner l'avvenimento al trono di Francesce II ebbe

l'intarico del derettore Meccadante di scrirere l'Inne di gale a più nels principals, ceri de orbestar. Nell'a mon siesse abbe a susperce una Mense o un Grech per invito della cuita di Gravina : a cestata l'Invito, il Cocil vi si vecè de ce senguire la sua musica in occasione della festa di San Michaelle, aggiugnosivi di nuovo un fano in conor del cento. Cleanmusica gli procacciò grandi clogi e grandi corri; el a codesima musica fin ripietata pol nel Collegio di Musica in Napoli con generale della della di sua di serio di serio di serio di pari soccesso. Qui vi internata di tatti gli moni del Collegio stesso in occasiono della fetta detta della Scala Santa, che si colchevare con una precusione per le via di Ropil di giferno del venere il di Passiono. Quell'amo del 1859 fi l'ultimo in che quella festa venne solomuzzata in tal modo, pè da quel tempo è stata ma jia rimoravia. Soriese po mella unaquel tempo è stata ma jia rimoravia. Soriese posse mella unasica per chiesa, molta vocale per camera pubblicata dall'editere Clausetti.

Per la sua musica La Figlia del Marinaro (1) che non aveva notato fare eseguire al Teatro del Fondo, ebbe dal Governo nen i trecento ducati di compenso che gli sarebbere spettati se la musica fosse stata eseguita in uno dei Reali Teatri , come per le passate ottenuto avevano i suoi predecessori, ma un modesto incoraggiamento di ducati ottanta, rimanendo a lui però siccome sua preprietà e la musica e il libretto già pagato al poeta d'Arienzo dall'impresario. Alla fine, depo molto affannarsi e lottare e pagare anche del suo, e non poco, ottenne che quest'opera venisse rappresentata sul Teatro Bellini, ove-non ostante la medioere esecuzione, piacque moltissimo e fu ripetuta per molte volte, e in quasi tutto il pubblico valle sentir ripetere la barcarola del secondo atto e la romanza del quarto. Per cinque sere consecutive il maestro fu vivamente applaudito. ed ogni sera fu costretto a mostrarsi per molte e molte volte al proscenio.

Nan tralació mai di scrivere il Centi, sabbone devesses attendere all'insegnamente, ciù si è dificiato coscienzionamente. Così mella motico per chiesa compace del 1865 e i poi, c nel 1867 e 1668 pubblicò due bellissini Adban di musica per camera, l'uno pei tipi del Ricordi e l'altre per quelli del Cottrao. Nel 1869 ebbe commissione dall'impressivi del Tentos San Carlo di comporre l'Inno di gala per la mascita del Principio di Napoli, e l'Inno fu viramente applandito dal pubblico numerosissione e dai Reali Principi di Decentra del Principio di regione del Reali Principio di no corre della fore famiglia.

Scrisse ancora il Conti un' Elegio a grande orchestra immediatamento dopo la morte di Meyerbeer in memoria del gran meestro tedesco, di cui non ha mai cessato di studiare

<sup>(8)</sup> Vedi la nota a p. 790.

i capolavors, cercando di tratre ammaestramenti dal buono ed evitando l'esagerato e tutto quello che non risponde all'undole nostra melodica ed espansiva.

La sua passione predominante è lo scrivere munica per camera, che à dioverlo per la reveita, per citiam tensitura rocale, per frasoggiatura nobile e per eleganza d'accompagnazzonio. L'altima sua raccolta intitolata l'éteorir à decircal al sou mestre Mercadant, e si pub firet un piccolo giojelio in tal genere di componimenti. Uno de perzi di quest Albama intitolato A se atresa, municato sulle parele del Leopardi, è notevolo per la robustezza e direction per la robustezza della forma, la quale incorran un consetta d'intelleranza d'infertunio e d'impreszione contro l'inginstitui delle unano viccode: quant l'amma dell'autore sancista strettamente a quella del poeta si rivela in quella originate composazione, che ha avusto l'omor de essere rammentata dall' illustre professore Antonio Tari, in una sua lezione di Estetsio data nella Resia Università deell' Suddii lo Nanoli.

Clausio Costi tebe sempre, fin da che era alumo del Caligio, la gestile is del depositrer l'autorpto di quasi tutte le suc compositrioni in questo Archivio musicale, etè perciò che noi le possediano, insieme and altre non autografe che pià spediestamente riporteremo in fine. Già finendo egil ha mitra la obgoja scope; prima cio di monstrure il suo composito in suffetto del più su riconoscensa pel luogo che lo ha educata al uffette e il sua riconoscensa pel luogo che lo ha educata al uffette di la sua riconoscensa pel luogo che lo ha educata al uffette di la monte di la monte di la composita di la composita di la considera di la con

Nel gennajo del 1871 S. M. il Re d'Italia Vittorio Emmanuele Il sulla proposta del ministro dolla Pubblica Istruzione gli conferì la croce di Cavaliero nell' ordine equestre della Corona d'Italia.

### Composizioni di Claudio Centi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Hapoli.

- Core e Preghiera nell'opera R Traviate, eseguita nel Teatro del Collegio 1855.
- Tantum ergo per due contralti in do terza misore con orchestra 1857.
- 3.º Core di Cersari per due teneri e basso in sel terza minore 1857.
  - Tantum ergo per basso in sol terza maggiore con orchestra 1858.
  - 5.º Altro per tenere in fa terza maggiore con orchestra 1858.
    6.º Altro idem in si bemolle terza maggiore per grand er-
- chestra 1861.
  7.º Scena e remanza per contralto (dell'Isseco di Metastasio)
- in do terza minore con orchestra 1858. 8.º Messa e Credo a cinque veci e grand'orchestra in re
  - terza minore, ridotta anche per due tenori e basso 1859.

    9.º Pange lingua in mi bemolle terza maggiore, coro alla palestrina 1859.
- 40.º Inno per tre contralli, due tenori e basse e grand'orchestra in zi bemolle terza maggiore, pessia di Marco d'Azienzo, scritto in occasione del matrimonio di Francesca II con la Principessa Maria Soña di Baviera e riprodotto pel suo avvenimento al Trono dello Due Sicilie 4850.
- 11.º Inno a San Michele per voce di basse con core in mi bemolle terza maggiere per grand' erchestra 1859.
- 12.º L' Amor di Patria, melodia per violencelle in sol terza maggiere con accompagnamento di pianoforte 1861.
- Requiem per voce sola di baritone in de terza minore con organo 1862.
- .14.º La Prece ed il Fiore, romanza per soptano in la bemelle terza minore con accompagnamento di pianoforte 1869

- 15.\* Al Sommo Iddio, preghiera por qualtro voci in mi bemolle terra maggiore con accompagnamento di armonio e nianoforte 1869.
- 16.º Duettino per soprano e baritono in sol hemolle terza
- maggiore con accompagnamento di pianoforte 1862.

  17.º Litania per due voci di contralto in fa terza maggiore con organo 1864.
- 18.º Canzene religiosa in do terza minore per due voca di contralto da eseguirsi a coro con accompagnamento di organo 1864.
- Elegio funcère per grand'orchestra in forma di marcia scritto per la morte di Meverbeer nel 1864.
- Cauzonetta pastorale per la nascita di Gesù Bambino per temore o soprano in fa terza maggiore con organo 4866.
- 21.º Pietà, se irato sei, quintetto a voci sole, due soprani, contralto, tenore e basso, in la bemolle terza maggiore 1866.
- 22.º A Venezia, serenata per voce sola e flauto, idem.
  23.º Dovuncue il cuardo ciro, meledia in forma di preghiera.
- per seprano in mi bemolle terza maggiore con accompagnamento di quintetto a corda ed armonio obbligato. 24.º Aemus Dei per contratto in fa terza maggiore per gran-
- d'orchestra 1871.
- con accompagnamento di pianoferte.

  26.º La socca de tre colore, canzone napoletana.
- 27.º Inno per la nascita di S. A. R. il Principe di Napoli. San Carlo 1869.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1° Le Figlia del marinero, opera seria in tre atti. Teatro Bellini, 1866 --2° Pater noster, canone a doppio coro, alla palestrina, scritto pel contecto dell'istituto inusicale di Firenze, e premiato con l'accesast. — T Albo vicali per canera composis de si parti cen necessiramento de promotres, pubblicado call étaires Celtra. — A litre siem si ciaque pera con accompagnamente di pumoferte, colta da litte de l'activa. — d' Miesdin per apprano con accompagnamento di pimoferte su versi di Dassi, editi da Dacci. — Tè Barccollo de Felerico Girer. — d' Melsdin per apprano con accompagnamento di pimoferte su versi di Dasson mel con con contenta. — D' Rancollo di mente vocabi pera contra situati per con con contenta. — D' Rancollo di mente vocabi pera contra situati nel contra di Carente. — D' Rancollo di mente vocabi pera contra di pera pumoferte, della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte, della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte, della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte, della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte, della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte, della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte della di Carente. — 15' Son picoli peral crigitali per pumoferte della di Carente. — 15' Son picolli peral crigitali per pumoferte della di Carente. — 15' Son picolli peral crigitali per pumoferte della con compagnamento di pimoferte della con compagnamento di pimoferte.

# SUPPLEMENTO

ALLE BIOGRAFIE

### DEL REAL COLLEGIO

Quali e guanti dubbii sorgano allora che s'imprende a serivere una storia contemporanea, soltanto può conoscerlo chi siasi trovato nel caso; e pur credo che rarissime volte siasi trovato caso simile al mio, che serivo questo Cenno storico. Sine a che si è parlato degli antichi Conservatorii, si comminava senza difficoltà: ma giunto al nunto di dover parlare del Real Collegio, oh come il cammino è divenuto scabroso! Entrate io fin dul novembre 1817 nel detto Collegio di Musica come alunno, e senza mai uscirne, ivi di poi rimasto fin dal maggio del 1826 come Archivista, non debbo trattar dunque semplicemente di contemporanei, ma di compagni di scuola, oppure di persone che durante la loro educazione musicale sono state sempre a me vicino. Il primo dubbio in me sorto riguarda la mia condizione d'autore, se cioè devendo tessere la storia della Scuola musicale di Napoli, era in obbligo di nariare soltanto di coloro che alla Scuola avean dato lustro maggiore, oppure di quanti allievi avea essa prodotti. Molti sono del nrimo narere, e forse jo con loro; ma nella condizione in cui be acconnato di trovarmi, stido a dir-· mi in qual mode allera mi sarei potute regolare! Ad un somme maestre compositore, è non voglio prenueziar nomi, 41 treuxas sempre poco discosto altri che senza tanta riconazza ha pur predetto molto opere depose di essera ricordate, quandi altri che a quest'oltimo sta vicino, e così di mano in mano via il presenta una acala, nella quella ad oggi gradice orea para doversi formare, si sente il desiderio di salirne un altro. Da ciò la risolazione di percorrero interamente la Scoola e parlar di tutti gli alleri che seriore opere teatrali, e larciare al lettore Il giudizio del posto che a ciascano compte en d'irtic.

Exto questo proponimento, mi diedi a ricerare direttemente de apuneo e noticio che potevno riguardario; penche la pubblicazione dell'opera non fosse di troppe riargocata, per calore di obbero cura di farma giungere la risposta is tempo, ho collocato la rapettira biografia al postore in ultimo, come qui lo seguito redosì, he biografia per
coltor che, o non hano orcatulo comendente il risponente
o l'anno fatto con troppa hestezra, disponendois empre
nell'ordine cronologico per data di mancia.

Era necessario il porre innanzi queste brevi considerazioni, onde far chiaramente vedere che circostanze speciali di fatto e non altro hanno così consigliato.

### NICOLA FORNASINI

Nacque in Bari pel 17 agosto del 1803. All' età di dedici anni fu ammesso come alunno nel Real Collegio di San Sebastiano, e dono qualche mese ottenne per concorso il posto gratuite. Ebbe a maestri Furno, Tritto e Zingarelli, Nel 1822 scrisse un'operetta pel teatrino del Collegio intitolata. Il Harmo, che piacque, e compose le seguenti musiche chiesastiche, Messa, Vespero, Te Deum, Litania, Congedato dal Collegio nel 1826, venne nominato Capomusica nel 1º reggimento Svizzero. Al termine del suo impegno, venne nel 1829 nominato collo stesso grado e più con l'onorifico titolo di Austante nel 2º reggimento de Granatieri della Guardia Reale. In questo stesso anno scrisse pel Teatro Nuovo due opere buffe in due atti : la prima portava il titolo Oh! quante imposture, e l'altra Un Matrimonio per medicina; e per lo stesso tentro scrisse nel 1831 la farsa L'Aurocato in angustie e l'opera in due atti La Vedova scattra. Nel 1835 ebbe invito dalla Società d'Industrie e Belle arti di prendere la direzione della banda sul palcoscenico di S. Carlo, e per questo teatro scrisse nel 1839 l'opera seria intitolata Roberto di Costanzo. Nel 1843 venne nominato direttore della banda e fanfarra nel Collegio del Reale Albergo de Poveri; indi Aiutante alfiere nel reggimento dei Veterani. Con decreto del 1846 venne promosso qual Direttore di tutte le bande e fanfarre del reale esercito, ed in questo medesimo anno ebbe l'incarico di scrivere la musica per tutta la guarnigione di Palermo, come dal Consiglio di amministrazione l'areva avuto di seriverla per tutte le bande che si trovavano al di qua del Fajo. Nel 1854 per l'avvenuta morte del muestro Camillo Buonomo occupò il suo posto nelle scuole esterne del Collegio di musica come Ispettore degli airumenti di ottone o tegno.

Olive l'immense quantité della musica scratta per le headde fanfarre, ne compose altra vervitaissima stramentaSinfonie, Concerti per quasi totti gli strumenti. Concertione
per dicie strumenti riuniti, unu gran Mercia factacia
musica pel torneo di Caserta nel 1480, quella per i grandi
balli exppresentati in San Gario sotto i titoli Caterine Cornere, Gli Spapunosi in Africa. Marpheria: Pusteria. D'Evec
Cinneze, ed un linfinità di musiche chiesastiche o per camer.
A dir tatto in breve, egif in oppressiationo scrittore, se
neo originale, non privo però di una certa tal quale facilità,
es aurebba spreszata di più, se a difette dell'application
avesse sostituito il buon gouto o l'eleganza. Anava di fare
prittatas presto che bece, quantonque ie sue musiche per
hande e fanfarre, sontendesi, producessero un certo efficie
patezale.

Dal son caratteré fantation si vadeva che poce avers potote il Fernassi attedere a serie i everti studii, e so chi ha vatto agio di conoscerle da vicino, ed intese qual conoste di stose egli fernasto dell'arte musicale, si sarà convinto che egli era usa di qualla nature nate selo per giongere al nocdezere e non passare oltra. Affatto di grave malattia; sodi vivergi il 34 giugno del 1804, compianto da tutti come vatetto professora.

- I. Gomposizioni di Nicola Fornazini esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1º Oh quante imposture, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1829.

- 2.º Un Matrimonio per medicina, opera buffa la due atti, idem 1829.
- 3.º L'Avvocato in angustie, farsa idem (831
- 4.º La Vedova scaltra, opera buffa in due atti, idem 1834.
- Roberto di Costanzo, opera seria in due atti. Son Carlo 1839.

# IL Altre menzionate nelle diverse biografie

\*\*I. Hermo, operation lond. Texter del Colleton, Correscula 1821.—
\*\*I Messa per quadrato voca cen corecuta — "Due Draza Demonsible 1821.—
\*\*I Messa per quadrator voca cen corecuta — "Due Draza Demonsible 1821.—
\*\*I Demon st., siem — "D' Lianes st., siem — "O' Molto sedime con gras successo. — "D' Concervis per quasa totti git strements. — me compagnamenta d'orchitten. — B' Concervine per dest strements — "D' Marcia Servita pel gran termo de Lient Textes Desta Gardon — 19 Marcia servita pel gran termo de Lient Textes De. Carlo — 15" Gli. Sepacosh fin Africa, gran halis better. — "I' Margiariza Demotre, gran halis better. — 15" Service per extrement de dato — 16" Maria Marce, Pana lapola Della, Marce, Pana lapola Della, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce Service per extrement de dato — 16" Maria Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Marce, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Marce, Marce, Marce, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Marce, Marce, Marce, Marce, Pana lapola Della, Marce, Pana lapola Della

#### FRANCESCO STABILE

Ebbe i natali in Potenza nel 4804 d'aginta fomigina, e per indicazanos e decire a studirer in mustaca Nel 4818 venne a collocarsi nel Collegio di San Schusture cincre alumna a pagamento: dopo due anne ibbe per concervo il potta gratuto e fa nominato muestirano. Permos usol maestra Giornani Salini pel solfeggio e Giussopie Eira pel cenablo. Da Farno e Engarelli Imparo il puritimento, il contropanto e la compositione. Terminati i suoi studio, estrose una Mossa du Vegero per quattro vosi com orbettra, che eseguilia nella chiesa di S. Marcelluso, piacqueso. Nol Carrenzale di 2856 che incarico dal Engarelli di errorer pel testrino del 2856 che incarico dal Engarelli di errorer pel testrino del Collegio in San Sebastiano l'operetta giocora infitolata Lo Snow al lotto, che riscosse applausi, Abbandono il Collegio nel 1828 e si stabili in Napoli, insegnando il canto ed il pianoforte. Nel 4836 ettenne di scrivere un'apera seria in due atti pel Teatro S. Carlo intitolata Palmira, alla quale il pubblico fece piuttosto buona accoglienza, accorrendo a sentirla non come il narto di un genio creatore, ma come lavoro coscienziosa d'un giovine che aveva bene studiato e con amore anpresa l'arte che voleva professare. Dono quel tempo per alcune circostanze di famiglia fu obbligato a rimpatriare, ed avsenuta la morte de'suoi genitori. Su assoluta necessità ner lui il prendere le redini di casa sua, sicchè a noca a poco. anche senza volerio di proposito, lasciò di coltivare la musica con l'ardore di prima, e solo l'esercitava dando lezione in quel Collegio di educazione che allora trovavasi in Potenza, o per semplice compiacenza insegnandola in qualche famiglia di suoi amici. Nol 1856, quando mi serisse che aveva musicato il libretto di un'opera seria e contava recarsi in Napoli onde farla rappresentare sulle scene di San Carlo, fu allera disgraziatamente che venne con veemenza sorpreso da quel malore che da niù tempo gli minacciava la vita e finì per ispegnerlo. La sua morte fece prefonda impressione, e venne compianto da tutto il paese, che lo amava e stimava melto e come artista e come nome.

La musica di Prancezco Stablio, quantunque di buoca faira, non porta l'improtata del genio. Le sue porche composizioni chiesastiche rimaste in Potenza ai soni erodi, e la sua stessa Polmira, non sono basteroli per dargli distinte potto nell'arte i ma se avuse escricita la professione in Napoli e fosse più longamente vissuto, forse avrebbe acquistato maggior rimonanza.

- Composizioni di Francesco Stabile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Lo Sposo al lotto, opera semiseria in due atti. Teatrino del Cellegio 1826.
- 2.º Palmira, opera seria in due atti. San Carlo 1836.

# II. Altre mensionate nelle diverse biografie

Messa per qualtro voci con orchostra. — 2. Vespero idem —
 Magnificat idem. — 4. Tantum ergo diversi per due e ire voci con orchestra. — 5. Te Deum per qualtro voci con orchestra.

#### GIOVANNI MORETTE

Nel volgere dell'anno 1807 nacquo in Napoli Giovanni Moretti. All'età di dicci aoni venne ammesso nelle scnole esterze del Collegio, ove cominciò a studiare il cembalo con Pietro Casella ed il solfeggio col maestro Birago.

Deps quattre ami, urno la fine del 1831 o principio de 1822, previo concers, coltame il paste gratulio in Collegio. Ebbe a mastri Giuseppe Ellis pel 1900, e per i partimenti Giuranti Furno. Con Tritto pel e con Zingarelli appresa il contropunto e la compositione, e più tardi ricerà anche delle lezioni dal Raimando. Studido con tante amere queste ultime branche della musica, e no teteme tali feller instit, che quastonque ancera alamon gli si permise di cerivere pel Teatro Nuovo una Cantata inticolata La Gigle dei moddiffi pri ristoro dalla Sagara in Napoli del re Francesco I, e di no questo medesimo amos pal Teatro della Renie Il necesso che se ottoma gli fretti della Renie Il necesso che se ottoma gli fretti del reviere soche per la Fenica una contatta distorita di la Persona della Renie Il necesso che se ottoma ggii fruttà di cerivere soche per la Fenica vana contatta di tributti La Sirga, che altresa bello filic

incontro Invitsto dappoi dall'impresario del Teatro Nosvo, ivi diede nel 1830 Lo Spirito nell'ampollo, nel 1831 l'operato bulla L'Ereduis di Pulcinella, nel 1832 l'oppera semisera La Fidenzala ed il Ciarloisno, e nel 1833 I Due Forzati con poesia di Gistamicca.

Siccomo le sonradotte opere ottenero il pubblico favore,

cest i superiori del Collegio lusingati nel loro amer proprio che un giovinetto imberbe ancora, con la divisa del collegiale , riscotesse in ogni anno novelli pinusi dal pubblico napoletano, non gli volevano accordare il permesso di uscita. Finalmente, dono tante resterate dimande, ottenge nel 1834 di noter lasciare quelle stanze del Collegio, ove con tanto profitto ed onore aveva trascorso i suoi primi anni giovanili. Annena uscito, scrisse nell'anno medesuno, e sempre nel Teatro Nuovo, l'opera semiseria Ugo d'Edinture sopra parole di Domenico Gilardoni, poi La Famiglia Indiana con poesia del Checcherum e L'Ossesso ammaginario nel 1836. Nel 1838 compass un tersello ed un duello che vennero intromessi nell'opera di autori diversi intitolata Un Curioso atratagemma. Nel 1839 scrisse l'opera semiseria in tre atti Il Feudelorio di Margale con poesia di Marco d'Arienzo, che incontrè molto. Dal 1840 sino al 1842 fu direttore della musica nel Real Tentro del Fondo. Nel 1843 scrisse la commedia in due atti L' una per l'altra, o compose un duetto che fu intromesso nell'onera di varu autori Le Nozze fraziornate. Nel 1846 scrisse l'onera seria in tre atti Adelina, l'onera buffa in due atti Policarpio su parole del d'Arienzo nel 1849, e L'Arrino del Nanote nel 1850. Da questo anno sino al 1861 fu direttore della musica al Tcatro Nuovo. Nel 1854 scrisse l'onera buffa in due atti Il Festino anche del d'Arienzo. l'altra Una Gita a Pomnes nel 1856, e l'ultima, che fu ouve opera buffa anche in due atti intitolata Le Due Pasquarelle, nel 1857. Nel totale noi possiamo dire che, colle diverse gradazioni . le opere sopraddette piacquero tutte, e precipuamente il Podicersio che fu eseguita quasi per un intern appo testrale. Nel 1870 vende scritturato dell'impresario eignor Musella per tutto il tempo della sua gestione teatrate, qual altro maestro direttore del Real Teatro San Carlo.

Giovanni Moretti conta ora 65 anni. Oltre ad essere state ninttosta felice compositare di enere semisorie e buffe e castigato compositore di opere chiesastiche, esercita con lede anche la professione di maestro insegnante il contropunto ed il cante, ed a preferenza a coloro che veglione dedicarsi alla carriera teatrale; ed intanto Giovanni Moretti dono tanta operosità vive una vita mediocre e sempre appoggiandosi-a nuovi lavori. Onde un talo stato di cose?... Bastantemente modesto, rinchiuso nella cerchia dei teatri di ordine inferiore in Napoli, contentandosi del noco, cioè da quanto basta a provvedere al presente, senza curarsi dell'indomani, non ha mai procurato di spingersi, di farsi valere , di mostrare tutto il suo ingegno ed il suo merito; e comeché non mai si farà a milla dimandare, vogliamo sperare che nell'eneca di risorgimento in cui siamo, quantuuque non molto favorevole per le belle arti, pure si abbia a cuore che quei maestri di merito che per un mezzo secolo diedero, bello pruovo del loro ingegno e percorsero una oporata carriera artistica, trovassero noi nella loro vecchiezza un name opesto, onde finire i loro giorni, so non nell'agiatezza, non però nel bisogno.

### Composizioni di Giovanni Moretti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- R Premio della Rosa, opera semiseria in due atti. Teatro Fence 1829.
- 2.º La Strega, opera semiseria in due alti, idem 1830.
- Lo Spirito nell' ampalla , opera semiseria in due atti.
   Teatro Nuovo 1830.
- 4.º L'Eredità di Pulcinella, opera buffa, idem 1831.

- La Fidenzata ed il Giarlatano, opera semiseria in das atti. idem 1832.
- Terzetto di Bonifacio, Anacleto e Ambrogio, e duetto di Bonifacio ed Adolfo nell'opera Un Curioso stratagemena di varii autori, idem 1838.
- 7.º Il Feudatario di Margato, opera semiseria in tre atti;
- L'una per l'altra, commedia in due atti, idem 4844.
   Duetto nell'opera Le Noaze frastornate da un passo. Teatro Fenice. 4844.
- 40.º Adelina, opera seria in tre atti. Teatre Noove 1846.
- 11.º Policarpio, opera buffa in due atti, idem 1849.
- 12.º L'Arrevo del Nipote, commedia in tre utti, idem 1850.
  13.º L'Ossesso immaginario, opera semiseria in due atti.
- idem 4853.
  44.º B Festino, commedia in tre atti. idem 1854.
- 45.º Una Gita a Pompei, idem idem 1856. 46.º Le Due Pasquarelle, idem idem 1857.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4º La Giota dei medélli, centata scritta pel felico ritorno del Re Prancosci I ablic Sparen, cel nequila nel Tentre Naces Emans 1870. —
3º I Sur Francis, opera samorata, parcela di Garannacia, Napali, 3º I Sur Francis, opera samorata, napali, ance Galaricoli. Tentre Naces 1831. — 4º Les supras parcela di Describeri 1835. — 5º Les supras parcela di Describeri 1835. — 5º Les supras de l'Acception 1835. — 5º Les supras de describeria nun. desidi. — 5º Mesas francis des, tres quattre voci cen orchestra, nun. desidi. — 5º Mesas francis requires voci es grand orchestra. "Orche gene en quattre voci esta orchestra, nun. quattre. — 5º Mesas francis cen central consideration de la Surface de la Constanta de la Constant

#### PAOLO FARRIZA

Nacque a Spoleto nell' Umbria l'anno 1809, e fin da bambino cominciò a strampellare sul combalo qualche motivo accezzato alla buona, come meglio sapeva dettarglielo il suo istinto musicale. Da questo fatto s' indussero i suoi genitori a fargli studiaro regolarmente la musica e mandarlo in Napoli. Pu ammesso nel Collegio di S. Sebastiano l'anno 1893, e si dedicò allo studio del controbasso, come mezze onde poler oltenere un posto gratuito. Passando da Spolete di ritorno dalla Spagna il Re Francesco I, i suoi genitori implorarone pel loro figlio un posto gratuito in quell'istituto musicale ove trovavasi già quale alunno a pogamento. Cià venne lora accordato in considerazione di quanto esposero nella supplica, coò che il figlio fosse di utilità al Collegio senando il controbasso si nei concerti come nelle musiche che eseguivansi dagli alunni nelle chiese di Napoli. Zingarelli che lo guardava di buon occhio, anche perché a lui raccomandato, gli permise di studiare il partimento. e poi sotto la sua direzione il contropunto e la composizione: ed allorquando ne fu al caso, gli fece comporre della musica chiesastica, che non ricordando quale effotto avesse allora prodotto , non mancava certo di buona fattura perchè scritta sotte la direzione di Zingarelli. Dono otto anni di dimora in Collegio, uscitone nel 1831,

pintesse che carreiare l'arte come professore di contrebaso, cui che eru valentissimo, si decine a preferenza a direntre compositore, come se il far ciò non davesse essera che un atto della sua semplice volonit, senza nenche aver fatto all'ospe studii severi e cosclentissi, come diceva lo stezo Zingarcili, la llequando intece annuntata una aus opera buffa in due atti, Le Vedeva di un vico, pel Teatro Partenope, ri rappresentatas l'anon 4833, che piacque. Nello stesso

anno scrisse p i pel Teatro Nuovo La Festa di Carditiello. che fu trovata piacevolo e divertita musichetta; poi l'opera semiseria Il Blondello nel 1834, e l'altra pure semiseria del poeta Marco d'Arienzo Il Conte di Saverna nel 1835, In appresso, e sempre per lo siesso teatro, serisse le due opere bulle L'Inganno non dura nel 1836, Il Giorno degli equiroci nel 1837. L'opera Il Portator d'acqua, delle stesse d'Arienzo. considerata forse come la migliore sua produzione teatrale, fu composta nel 1840. Invitato dal Municipio di Spoleto sua patria, colà si recò a comporre nel carnovale del 1844 il melodramma Cristina di Svezia , eseguitosi in quel Teatro comunale con gran successo. Quantunque egli scrivesso la musica come cadevagli dalla penua, in omaggio alla verità bisogna pur dire che nell'opera buffa non mancava di una certa facilità di fare, e nei così detti parlanti mostrava gusto e produceva piacevoli effetti ; ma la strumentazione e lo svolgamento armonico non erano i pregi che più lo distinguevano. Le sue melodie, olcune delle quali anche graziose, in quel primo periodo della sua carriera teatrale contribuirono a rendere le sue opere gradite per quella specie di pubblico eccezionale che affolia sempre i piccelì tentri; ma perche l'arte faceva loro difetto, caddero a poco a noco, e solo di alcune di esse si ricorda il nome.

Praticava II Fabriqi Ia caas del cav. Pelico Scatangelo. Intello del linistro del l'Interca di quel tempa o apprutondente generale del Reale Albergo de Peerei. A costati una allora venuts in capo una vaga idea di cierare l'Inistiute musicales che nell'Albergo sa trovava stabilito, a tale alterza de readero l'emunol del Real Collegio di S. Patre a Majalia. Occorreva prima d'agni altra cossa un diretture della scoola musicale, de eccole bello e trovata nel mestro della famuglia del soprintendonte, o con ministerita del 15 gennie 4388 fia nominiato Poelo Fabrici). Na quella mulinicesa riviatità, fendata sopra fiste basi e cen secara mezzi, non rinacat al altro che al unu mecchan parolia del vedunte secolars Istitute musicale, poggitate sopre fondamenta increbaliti, che sono le puriose tradusioni di tra secoli, ed il modestro nuavo Collegio dell'Albergo fu sumpre posezo nellegio dell'Albergo fu sumpre pore la qual cosa ravvedutosence lo alesso Ministro, diede provvedimenti perchè il Collegio del Reclusorio fosse considerate como un'altra scuola esterna del Collegio di S. Pieter a Migiela, sicheb polsesero gli almani di quello, che viegopiù al disturgento per in pegno musicale, vonire un questo ammessi, dutro esame, a posto gratutto. Per questa sava determinazione si sono visti degli alunoi dell'Albergo del Poveri ammossa in S. Pietro a Migiella, progredir tanto nell'arte da occuparo oggi posti distituto.

Uno degli attuali reggitori di guesto pie luogo, l'egreg-e cay. Rocco de Zerbi, che ho l'onore di conoscore personalmente, un gierno si compiacone di manifestarmi alcune sue idee tendenti a migliorare radicalmente il istituzione nuusicale di quel luogo, a troyandole giuste e conducenti a buoni risultamenti. lo preggi di attuarle prontamente, il che, secondo io la nensava, sarebbo stato il meglio. Ma contrariato, come immagino che sarà stato, nelle suo buone intenzioni da altri, che forso, tenacissimi negli antichi sisteminulla intendono accordare al progresso, sino al giorno che corre nà cambiamento nà miglioramento alcuno è avvenuto in quello che ampropriamente chiamasi ancora un altro Colleggo di musica, che dispiacevolmente prosegne a camminar nel così detto statu quo, che uccide molte istriuzioni di questo nostro hel paese. lo spero che nell'andamento generale delle cose l'elemento giovine presto o tardi prevarrà, ed allora notrà sperarsi qualcosa di meglio per quella istituzione musicale dell'Albergo, si nel progresso dell'arte come per l'avvenire di quei miseri orfanelli, figli della sventura, che colà riunita trovansi sotto la tutela delle cure cittadine ed affidati alla cristiana carità.

Per la protezione dello stesso Ministro Santangelo ottenno

il Fabrizi di essere nominato Direttore supplente al maestro Tommaso Consalvo nel 1º Educandato de' Miracoli, dichiarande (sone le parole del decreto) « che non abbia egli altro a diritto che ad ottenere il posto di maestro di musica nello - stesso stabilimento alla prima vacanza che vi sarà. - Poi venne chiamato a maestro di canto nel 2º Educandate di S. Marcellino. Fu equalmente muestro nelle scuole delle donne al Reclusorio, all'istituto di San Francesco di Salex, all'istituto dette de' Miracolilli, al Conservatorio della Vita, e direttoro della musica dell'Istituto artistico (1), Nel 1839 venno nominato sottodirettore al Roale Ospizio di S. Lorenzo in Aversa, e nel 7 febbrajo 1849 ne divenne direttore proprietario. Nel gennajo 1854 fu gratificato della medaglia d'ergento dell'ordine di Francesco I, e poi chbe il diploma di Accademico della Congregazione di S.ª Cecilia residente in Roma, e sel 3 novembre dello stesso anno venne nominato Socio enerario della Società Borbonica, ramo Belle Arti, in Napoli. Successe a Gennaro Parisi come maestro nella Real Chiesa di S. Chiara ed in quella di S. Maria di Porto Salvo; e veniva sempre adibito como maestro direttere in totte le grandi solennità che faceva il Municipio di Napeli. Le sue composizioni chiesastiche, come è voce pubblica, sono

(1) Quant stabilimento recobielera tutti i ladernoulle ogli sociationi controlle varianchi, che prince, in incercuria i Sicaria i paire pievaghi per la città, non crescenzo che si vici, al mal free ed a) and consume. Can ansa occuprante si passi di recoliderii in an lorgo distributioni di Santi Agantila a Clapa Nepulo e di chilurgiri al apprendere un servivere. Fiu so cittame provendenzo, che ani cone utili dichilana applicatior; una perchà chianare quel piu longo, che ramerra force a parte più elistise di birbasculli, perchi chanazzi hatista bratulito? e fare per el just apprende rico la muitat ficera per impanisimo di fare per el just apprender loro la muitat ficera per impanisimo contenti por dera rala sociati ariusi principalità. Esco le insegnicabili attenuale di quel turpo, Questa holesso distinuore salida promissioni della discontanti di quel turpo, Questa holesso di coltimo per della di parte più chiali di sociati di per di mano.

di un numero infinito e di svariato genere; e quantunque non discendenti nè anche in linea collaterale da quelle del Palestrina o di Benedetto Marcello, pure s'imponevano non solo in tutte le Chiese di Napoli, ma benanche nei paesi circanticini.

Oh I il ministro Santangolt! Era pur bello esserus pratico, chè si divenitara grazid osso; un eventurtamente non si passava ella posterità. È cuil è addivenoto di Paolo Fabriti, che chiamato in quel tempo in tutti i incepir e precupare tutti i posti, i neggi ono si odo pità nominare, e di lui sepravvire solo il titolo di essere stato altere one Cellegio di San Pietre a Majella, e come tale han potuto trouver posto nel nostro Archivio quelle ano opere che si trouvo qui soloto nelate.

Nel 1868 fu dimesso da direttore della musica dell'Albergo dei Poveri e dalle cento altre cariche che occupava, e cessò di vivere nel giorno 3 marzo 1869.

# Composizioni di Paolo Fabrizi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Vedera di un vivo, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Partenope 1833.
- La Festa di Carditiello, opera buffa idem. Teatro Nuovo 1833.
- 3.º Blondello, opera semiseria, idem idem 1834.
- 4.º R Conte di Saverna, opera semiseria, idem idem 1835.
- 5.º L'Inganno non dura, opera buffa, idem idem 1836.
- 6.º R Giorno degli equivoci, opera buffa, idem idem 1837 7.º R Portator d'acqua, opera buffa, idem idem 1840.

#### II. Altre mensionate nelle diverse biografie.

1º Messe per tre e quattro vocì per grande e piccola orchestra, num. dueti.—2º idem alla palestrina, num. otto,— 3º idem di requie, num, due. - 4º Lo quattro benedizioni al tumolo per più voci e grasdo orchestra - 5" Servizio completo per monacazione. - 6" Qualtro Cresto per mi vote con orthestra, ed altro con piccola orthestra.-7º Ecce sacerdos magnus col Tantum ergo. - 8º Kurie. Glaria e Cum sancto ec. a nastorale. - 9º Landale mueri Domino, multetto per tenore e basso con orchestra -10" Altro per solo basso idem-11" Bemongorio per la SS, Vergino del Buga Consiglio -- 12" Inno per l'immacolata Concessone -13° Altro per S. Filomena -14° Altro per la Beata Francesca .- 15" Altro ner S. Vincenzo .- 16" Dent Bominus per tre e quattro voca, coro ed orchestra, num, dicci, -- 17" Altre alla palestrina id -18° Salve Regina per tenore e basso con erchesira.-19° Alica per voce di baratano al.-20° Canque Tantum ergo ed. idem - 21° Panos linous e Tonium ereo per tra veci con archestra. - 22° Tota pulchra per più voci con erchestra. - 23° Ape Maria per basso con orchestra. -- 24° L'Ora della desolassone per fre year can erchestra .- 95" Miserers per tre you con accompagnamento di gcartello a corde - 26° Stobat Mater per due veci id --27° Le tre Ore de agonia di N. S. C. C. per tre voci con più stramente. - 28° To Deum per più voci con orchestra. - 29° Molto sipfune per grande e piccola orchestra - 30° Nel settembre del 1850 scrisse per la festa della Vergine del Ponto che si celebra in Lanciano l'aratorio Abigasi, che chbe successo,

# RAPPAELE GLANNETTI

Figlio di Girolano, nocque a Spoleto il 16 aprilo 1811. Pasò a prima unal a studiare la lingua taliana e la latina; e trovandosa dalla natura fornito di una piacevole ed armonica vacettà di noprano, ecisiva sompre chiamate a catatare nella sconde de cest detti figurorantifii, dei pari che in quelle dei Gaustin. Sontendosa vocaziono per la musicia, incominciò a studaria col anastro che moglio in allera effriva il paeza, Pictro Amiri Dercestti, che par lui espressamente componera pieccel lorigegitati adatti à noul limistia mezi vocali. Avvicinandosi all'età in cui operazi il cambiamento della voce, il maestro gli consiglio di non cantar più et appettare che la natura operasse l'intera sua rivoluzione I rettora delle scuole sopraddette si opposero, tenendo per fermo che devesse cantare sempre, onde randare più accette al nubblico le lero musiche. Il Giannetti astunatosi a non volerio fore. anche ner secondare le istruzioni ricevute dal suo maestro. venne da quelli severamente nunito: ma noveké non fu nossibile rimuoverlo dal suo propenimento, la finalmente lasciale in piena libertà. Collo stesso Boccetti cominciò a studiare il pianoforte ed i primi ordini dei partimenti, e si esercitava anche a sonare l'organo, nel quale studio quando fu bene avanti, ad insunuazione del maestro recavasi nella Cattedrale ad accompagnare Messe e Vesneri. Invitato nelle più enspiene società di Spoleto a captare e sonare, riscoteva da per intia unanimi e meritati applausi, e quei bueni signeri suoi compratrioti, che si grande interesse prendevano del suo avrenire, a forza di preghiere e persuasioni indussero il padre ad allogarlo in qualche satisfate musicale, ed a preferenza scelsero quello di Napoli, Entratori nel 1837, ricomizzio i suoi studii di pianoforte cel moestro Francesco Lanza e di partimenti con Francesco Ruggi, Di poi coi Donizetti intraprese a studiare il contronunto, e quando questi allonianavasi da Napoli per far raporesentare in altre città le sue muove opere, egli col Ruggi esercitavasi nella composizione e con Gennaro Parisi nello studio dell'armonia sonata. Compose sotte la direzione del Donizetti un Tantum ergo per tre voci di tenori e basso in si bemolle terza maggiore, una Messa per quattro voci con orchestra, ed una Sanfania che mandò in dono al Municipio del suo paese, il quale per incoraggiarlo a progredire negli studii, ove erasi tanto inoltrato, assunse l'obbligo di mantenerlo in Collegio.

Dopo qualche tempo, avendo sviluppato una bella vece di tenore, fu destinato alla scoula dello Spalletti onde studiare i primi preliminari del canto ed il solfeggio. Morto costui, Cimarosa e Bussi ternono i suoni maestri di canto, nel quale poi si perfeziono sotto la direzione di Girolamo Crescettini. Prestandò i suoi servizii, sl qual cantante nelle pubbliche accademia che dava il Collegio, come nelle musiche che si eseguivano nelle diverse Chiese di Napoli , n'ebbe per premio il poste gratuito. Egli scrisse per la sua voce una Salwe Reging in at bemolle terra maggiore con accompagnamento di orchestra, che riusci di bell'effetto ed è rimasta nel repertorio delle musiche che il Collegio esegue. Ebbe in appresso lezioni anche da Mercadante, ed allora compose altra Messa e Dixit per quattro voci con erchestra.

Nel 1844 abbandonò il Collegio, ed in breve abbe gride in Napoli di buon maestro di canto: anche Mercadante se pe avvaleva sempre nelle accademie che dava in sua casa. Ciò però non el'impediva di continuaro i suoi studii di composizione, e nel 1850 scrisse pel Teatro Nuovo la sua prima opera semiseria intitolata Gilletta con libretto di Vincenzo Perrino, nel 1852 l'opera semiseria La Fialia del Pilota con libretto del d'Arienzo, nel 1855 La Colomba di Barcellona con libretto di Marco d'Arienzo e di Raffaele d'Ambra , opere tutte rappresentate con successo al Teatro Nuovo. Per la festa annuale di S. Giacomo della Marca, scrisse una gran Messa con Dizit per quattro voci, tenori e bassi , con orchestra. Diligente ed operoso compositore, egli ha scritto altresi mol-

ta altra musica chiesastica, ed ha anche pubblicate per le stampe non pochi componimenti per camera. Conosciamo di più che egli tiene in serbo due opere teatrali, per la cui rappresentazione attende una propizia occasione.

# I. Composizioni di Raffaele Giannetti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Mapoli-

- 4.º Gilletta, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro Nuo-TO 1852.
- 2.º La Figlia del Pilota, idem idem 1852.
- 3.º La Colomba di Barcellona, meladramma in tre atti. Teatro Nuovo 4855.

- Sinfonia a grand'orchestra in si bemolle terza maggiore 1839.
- 5.º Salve Regina per voce di tenore, idem 1839.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie

to Gran Messa per quattro voci, teneri e bessi, in mi bemelle terra maegiore, eseguita nella Chiesa di S. Maria la Nuova 1866,-2º Altra per cualtro voci, soprano, contratto, tenore e basse, in re terza mangiore con orchestra. - 3" Altra per tre voci, teneri e basso, in do terza minore con erchesira,-4" Alira ner quattro voci, tenéri s bases, in is bemelle terra maggiore con piccola erchestra. - 5° Vespera per tre voci, teneri e hasso, in sol terra maggiore con orthestra .- 6" Stabat Maler per quattro voci, soprano, contralto, temore e basso , con accompagnamento di un flauto , due clarinciti e guartetto di corde.--?" Tantum ergo per voce di tenore con orchestra, 8º Aliro per tre voci, due teneri e basso, con orchestra -- 9º Aliri quattro per diverse voci con accompagnamento di quartetto a corde. 10° Sinfonia a grande orchestra in si bemolle terza maggiore. -11" Altra in mi bemolie terza maggiore. -- 12" Due Album vocali, uno composto di due romante e di un duellino, e l'altro inditolate I mici senzieri comosto di cuattro romanze, di un ductino e di un terrettino. - 18" La Demente, scena romantica per voce di soprano con accompagnamento di pianoferte, dedicata alla Penco,-14º Tema originale con variazioni per voce di mezzo soprano, con accompaguamento di pianoforie, dedicato alla Berghi Mamo.

# ACHILLE PISTILLI

Nacque in Montagano , provincia di Campohano, nel lagilio del 1893. Apprese con facilità i prancipit della mosica, a vi mostrò fanta propossiono, che i suoi parrati si decisero ad invitario in Napoli nel Collegio di San Pietro a Majrila, il che avene del 1828. Bon diretto nello stolio del pianoferie da Francesco Lanza, fece in breve rapità progressa del dicenne per escencero il poste gratistio. Con Francesco Rieggi intraprese e compi gli stubil dei partimenti e del centromoto, e con Donnatti si perficion della compassione. Zinparelli son gli negava i anoi consigli, per quanto gluolo permettessero le infermutà che molto lo moderatramo i quall'ultimo persodo della sua vita. Nel 1833 seriase ita sua prima Marsa per quattro vez: con orchestra, poi un Ferpeo, un Tantam ergo, un Londate Donnisum per soce di tonere con coro ed orchestra, cdi un Magnificat. Vennto Mercadante a dertetro del Collegio, non unazco il Pastilli di profittare delle lezioni e dei consigli cha piacessi dargli, essotto la sua direzione scrisso pel Testrico del Collegio Voperetta Il Fanto Feudatro che riscosse meritati applusti. Usotto dal Collegio nel 18433, dono tre sindi compose pel

Real Testo del Fende l'opera in due utili Badelfo da Brausa ent 1984 for bisquen. Da questo tempo defectato à l'action e da scrivero musica per pianoforte, si estilió da eltenso da testo. Despo dicci anai en el 1855 seriesa entre pal Fondo l'opera senisaran Mutata e Ostas, che pure chhe busos acceptienza di publico, il quale amara il Pastilla, come pianista che come compesitore di musica per quesdo strumento, cra motto la vega. Neminato percenta di etaconogrammento a pianoforto nel l'Educacidas esto si Miracoli, cosposo end 1863 un demanna in musica initialità La Gendolera di Venzaia, che fu eseguito da quelle amabili fancualle com nolto plauso.

Le use compositioni per puneforte, so più accuratezza via avesso posto nel comporfio, ascrebbre state di mogregio, e quantenque non fossero peregrine affatto le sue ideo, non manestrano di una certa spottacieli, tato produceramo bello effetto. Se in manestra di asveri estudio produceramo bello effetto. Se in manestra famigiare del il bosopo di mantenere la sua numerosa famigiare la mantenera del producera l'avessero abbligato a dare lusioni di mattina a sera, forsu arribe divenuo eccellente comensotro viantala.

Aveva egli un figito di 13 anni , che molto di se pro-

mettera, poiché in aleuce fansigiari rustion si vodero già a concençageure regionemente a pianoferte permi di musica a lui no moti, purché gli si concodesse di darri una repralati padra fasso dittio n'era superio, o scrupir ripetera. Le andando egli ad inoltrari sugel, aeni, avreche posteo it digito sostituirio, node sostemere la sua non piecola famigliatura volle che questo giovinetto colpito da rapido e fercee menho vestesse nuneta. La ragino del Pattilli comincida al dalesarsi, a poco a poco divenor musicae, o dei 1 suoi tratististal giorni el municioni di Arvera nel 99 gennajo 1809.

Oltre le opere sopre accennate e la gran quantità di musica per pianoforte, acrisse la musica chiesastica che qui riportiamo. Ia quale sobbene non fosse tutta conforme alle liturgio della chiesa, perchò motto sentiva del teatre, cra però ricercata e opesso ripetuta.

- Composizioni di Achille Pistilli esistenti nell'Archivio del Real Gollegio di Mapoli.
- R Finto Feudatario, opera semiseria in due atti. Teatrino del Collegio di Musica, 1840.
   Rodolfo da Briessa, opera seria in tre atti. Teatro del
- Fonde 1846. 8.º Matilde d'Ostan, dramma in tre atti, idem 1856.
- 4.º Messa per due tenori e due bossi, per grand'orchestra in do terza minore, Collegio 1837.
- Dizit per due teneri e due bassi, idem in de terza maggiore.
- 6.º Laudate Dominum per due teneri e due bassi, idem in re terza maggiore. 7.º Magnificat per due teneri e due bassi, idem in re terza
- maggiore.

  8.º Tantum ergo per soprano con coro, idem in la terza
- minore.

  9.º Altro per quattro voci idem in fa terza minore.

- 40.º Ase Maria per mezzo soprano o baritane, cen accompagnamento di violini, violo, violencelli, bassi ed orzano o pianoforte.
- 41.º Pater Noster ad una o più voci in chiave di sol, con accompagnamento di pianoforte od organo.
- 42.º Omaggio a Maria SS. Immacolata, Jano a gran coro all'unisono con accompagnamento di pianoforte.
- 43.º La Pietà, album di otto pezzi per canto, con accompagnamento di pianoforte: La Zingara, La Piccola Mendica, La Gioja, La Jeune Novice, La Rosa, La Canzane del Mornaro, Mexza Notte, La mia preshtera.
- 14.º Le Ghirlanda di Fiori, album per canto di sei petti, con accompagnamento di pianoforte: L'Inno popolare, La Tarontella, Il Valuer cantobile, Il Tradita, La Bénédiction d'un Père, Il Brindisi.
- 45.º Cavatina del tenoro, cavatina del basso, aria del soprano e rondo finale dell'opera Rodolfo da Brienzo, con accompagnamento di pianoforte.
  46.º Inno a Vittorio Emmanuele, gran coro per due sopra-
- ni, tenori e basso, idem.
  17.º A Vittorio Emmanuele e Guribaldi, gran core all' uni-
- sono idem. 48.º Goribalds, grido di guerra, core all'unisono, idem.
- 19.º Dio salvi Italia, Dio salvi il Re, Inno e Marcia d'ordinanza della Guardia Nazionalo, idem.
- 20.º La Tradita, romanza per seprano, idem.
- 21.º La Rimembranza, meledia per mezzo soprano, idem-
- 22.º Estasi, stornelle, idem.
- 23.º Non deziar di più, fantasia per seprano, idem. 24.º Alla Laguna, terzettino per seprano, tenere e basso,
- 95.º H Corno. frottola per baratona, idem.
- 26.º La Bergère, romanza, idem.
- 27.º Capraccio sopra le melodie della Virginia di Mercadanie.
- 28.º Altre soura le melodie del Lorenzino de Medici di Pacini.

- 29." Altre su La Vestale di Mercadante
- 30.º Altro sopra l'opera La Forza del Destino di Venda.
- 31.º Altro sopra Gli Orazii e Curiazii di Mercadante.
- 32.º Altra sonra I Vennri Siciliani di Verdi.
- 33.º Altro brillante sul Regoletto de Verdi.
- 34.º Altro militare sopra gl'Inni dell'esercito Napoletano. 35.º Altro sulla Traviata di Verdi.
- 36.º Altre sul Respente di Mercadante.
- 37.º Gran fantasia su I Vespri Sielliani di Verdi.
- 38 ° Altra sopra il Simon Boccanegra di Verdi.
- 39.º Altra sulla Violetta di Mercadante.
- 40.º Altra sulla Merope di Pacini.
- 41.º Altra sul Giuramento di Mercadante.
- Altra caratteristica su La Pazza del 1848.
   Quattro fantasio per pianoforte a due mani 1. Sul Reberto il Diavolo. 2. Sul Profeta. 3. Su Gli Ugonotti.
- 4. Su La Stella del Nord. Dedicate a Meyerbeer.
- 45.º Notturno sonra l'Elena di Tolosa di Petrella.
- 46.º Ricordo senra l'opera Jone del Petrella.
- 47.º Altro su l'opera Il Ballo in Maschera di Verdi.
- 48.º Stravaganza sulla canzone Napolitana Chello che tu me dice.
- 49.º Scherzo sulla Merosina di Petrella.
  50.º Le Primizie del Pianista, prima serio di 5fi sonatine
- elementari sopra opere diverso. 51.º La Croce di Suvoia, omaggio musicale per l'anniver-
- sario dell'entrata in Napoli del Re d'Italia, diviso in quattro pezzi.
- 52.º Capricci, fantasie e divertimenti per pianoforte a quattro mani sopra opere diverso, num. 23.
- Divertimento sul Reggente di Mercadanto per pianoforto a sei mani.
- 54.º Grand'album ballabile di 21 pezzi trascritti brillantemente per flauto solo.

55.º Sette Valzer per pianoforte: Il Belliante, L'Arletchino, Il Fantanico, Il Corno, Il Peleinella, Il Folletta, Valzer caratteristico.

56.º Tre Ouadrighe.

57.º Nove Polke.

58.º Scherzi, notturni, capricei, fantasie e divertimenti co-

pra opere diverse nom. 61.

# H. Altre menzionate nalle diverse hiegrafie

1º La Gandollen, framon apprecention cell Esteratio de III conto 1865. — Pissa per quitto voi e grande ordentario silitapri in Chesa di Sina Loremo Beggiove. — Pi Mars Islan softiala pri I Chesa di Sina Loremo Beggiove. — Pi Mars Islan softiala pri Chesa di Sina Chesa de Il conto del Gando. — Altra islan sortita pro i Eschesa di Sina conto di Giuttati di andre i cues sinante pri i Eschesa di Parato amanga di Brantico Pio IX. — 7º Minerere per quatto veci con core al creditario delicita di Timperrière de . — 200 Presi Grande Beggio Beggio del Proposition con conto delicitati delicitati di Timperrière de . — 200 Presi Grande Conto delicitati delicitat

### PAOLO SAVOJA

Nella Magna Greca e propriamente nell'antica Locar, amena città sul Jonio situata sopra una cima della catena degli Appenaria, che ora chamasi Gerace, nacque il di 17 agesto 1820 Pralo Savoja, figlio ad Emmanuele e Maria Antonia Manfroce, sorella a quel Nicola Antonio Manfroce del quale con tanto elogica abbamo già parlato. Il padre di costui, Domenico, avuec cura di situltare a'sune già Nicola, Natalo, Francesco ed alla Maria Antonia la stessa passione re la munica che domnava in lun, valentissimo puniscetta,

figlia pei alla sua volta prodigò lo stesso assegnamento al nestro Paolo Savoja, con la certezza cho il gonio della musica fosse quasi ereditario in casa Manfroce, e tanto da noteria tramandare di padre in figlio, di generazione in generazione. anche mella linea collaterale; ed à perció che vollero i ganitori del piccolo Paolo spingerlo e dedicarlo a coltivar cuest'arte bella a preferenza, pintteste che ad altra prefessione addirlo. Esti si mostro si entusiasta e velenteroso nell'anprenderla, che il meglio che si notè fare, onde assigurare la sua riuscita, fo di condurlo in Napoli per collecarlo nel Collegio di Musica; il che avvenne pel 1839. Il Ministro dell'Interno e Pubblica Istrazione, a cui era stato dell'Intendente di quella provincia caldamente raccomandato, avenuli concesso che venisse ammesso, quando ne fosse alla portata, ad un esame particolare, por essere giudicato degno o por me del posto gratuito. Affin di preparario a subire tale esperimento vanne affidato alle solerti e particolari cure dell'alumne maestrice sig. Garofalo, che dono un anno di continuo tirociwie de crede idease ad asser presentate al direttore Zinosrelli, severo anzi che no nell'accordare l'ammissione gratuita, se non rinvenisse disposizione nel giovinetto che alla musica voleva dedicarsi; ma avendelo trovato meritevole, gli accordo il nosto che dimandava. Venne messo nella scuola del maestro Ruggi, che in allora insegnava partimenti ed i primi rudimenti del contropunto': di noi passò all'insegnamento di Gaetano Donizetti : e quando questi abbandono il Collegio, abbe le sue lezioni di composizione anche dal Mercadanto. Setto Bonizetti compose una Messa per tre voci con erchestra, due Sinfonic in mi terza minore, ed un Tonton erge per tre voci con orchestra in sol terza maggiore. Sette Moreadante compose un Dixit per quattro voci in mi bemolle terza maggiore can grand'orchestra, una Melodia per corno da caccia con archestra, ed altre due Sinfonie, una in re terza maggiore e l'altra in de terza minere, con un terretting nell'andante per corne, eboè ed arpaUsatio all Collegio nel 1882, venne proposto nella quahild capomusica al 3º reggiomalo Svitazro, e vi rimase sino a che questo reggiomo non venne scielle mel 1888. Bippoi con la stato posto, prede el mosi venno canole is un reggioresto della Guardia Reale, our result per medical meni, e proprio into al tempo che per i matenenti avatio fla l'esercito rapoletaro disciolto. Nominatasi una Commiscione saminattrice con Mercadatta e appe (1859) per itorgilero i capitamista delle hande militari, egli ne la nomitatio con della cominatori.

Nel 1856 invitato sorisse pel Teatro Nuovo un opera giocosa in tre atti intitolata Un Macatro ed un Poeta, sopra. parole di Gaetano Miccio, a venne ricevota dal pubblico con segni non conivoci di gradimento. Con tali antecedenti, in vece d'incoraggiarsi ad intraprendere opere grandiose (e ne aveva ben la stoffa), perchè modesto e di carattere timido, dubitando della sua riuscita nella palestra teatrale, o temendo cho notesso far torto alla gran figura del gio, si decise di dedicarsi alla carriera, meschina se vuolsi, di maestro insegnante, ed in tale categoria si acquistò anche ringgianza. Nella gran solennità della festa di San Giacomo della Marca, che annualmento si celebra il giorno 28 novembre nella Chiesa di S. Maria la Nuova, a divezione de professori di Napoli, si cantanti come strumentisti, che tutti per divozione graziosamente accorrone a prestar l'enera lore, scrisse il Savoja, avendono il privilegio come fratello della Congregazione degli Artisti Musicisti, una gran Messe per quattre voci con orchestra ed un Dixit Dominus per tre voci di teneri e basso con coro ed orchestra, che riscossero plansi da tutta la classo degli artisti. Serisso più tardi poi altra Messe. e Dizit a piccola orchestra. Nol 1861 venne nominato capomusica direttora della banda della Settima Legione della Guardia Nazionale, ed alla riforma che subirceo le bando di detta Saurdia nel 1860, cgli passò con lo siesso grado. soldo ed enori alla Ouarta Legione. Nel 1868 venne neminato-direttore della handa sul palcoasenico di San Carlo, pesto che attualmento occupa con generale soddisfazione. In questo medesimo anno, invitato, scrisso pel piccolo Teatro Goldoni, nell'opera di diversi maestri intitolato Cristianella, l'Istandazione che vanno clamorosamente amplandata.

Tatte le velic che Mercadante volora che un uno perso di maniera sessiza ridatio per handa o fanfarra, era il Savejo-che dave tale difficile incambenza; o l'ultime che trascrizas fin a Simpini-america composta e dettata dall'illustre cicco nella fausta ricerrarra della marije dal Principo di Napoli, che in spiendifarence cosquita di tulte lo handa delle dodici Legioni della ficurzia Nazionale nella gran Piazra del Pichiestre, alla preposara della rente famiglia.

- I. Composizioni di Paolo Savoja esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Mapoli.
- 1,º Un Macetro di Musica ed un Poeta, opera semiseria in tre attis. Teatro Nuovo 1857.
- Messe per tre veci e grand'erchestra in fa terza minere
   . 1840.

   Dixit per quattre veci idem in mi bemelle terza maga.
- maggiore 1841.

  5. Siafonis ser grande, orchestra in mi,terza minore 1839.
- 6. Altra idem in re terza maggiore 1840.
- 7,º Alfra idom 10 do terza minore con un terzettino pell'andanto per careo, oboè ed arpa,
- 8.º Melodia per corno con accompagnamento d'orchestra 1864.
  - II. Altre menzionate nelle diverse biografia

1° Gran Messa per tre voci, tesori e baseb, occlestanta per fande militare.—1° Tentista-ergo per voce di latte in fa terza maggiore, con assolo di corno neglione orobestrato idem.—3º Altro per voce di hass can one iden. — S'Abdet Meter per dae vot, issues e has, on proche re-destra.— S'Anto pe ter vent iden.— S'anso un sonce és. S. Luig (seve) orcheriate per handa.— T'Abers per voc di hans can care of assolo di cran legles orcheristo per handa.— T'Abers per voc di hans can care of assolo di cran legles orcheristo per handa. S' N' N' de Gainetissone, grav valuer eseguilo da tatta in laucia della VIII d

### GIOVANNI ZOBOLI

Nacque in Napoli nel 22 luglio 1821. Suo nadre, egregio sonatore di fagotto, maestro nel Collegio di musica e nell'Alberro de Poveri, primo professore nel Resi Teatro di S. Carlo e pella Real Cappella, desideroso di dedicarlo alla stessa professione, gl'insegnò i primi elementi di musica ed a sonare il farntto. Ammesso alle scuole esterno del Collegio, ottonne nel 1839, previo esame, un posto gratuito nel Convitto, classe di fagotto. Ivi studiò il solfeggio con Paolo Cimarosa , il partimento con Gennaro Parisi ed il contropunto con Francesco Ruggi. Le sue prime composizioni fureno una Messa per tre voci con orchestra, un Tantum erso per voce di basso idem, ed una Sinfonia in re terza magpiera. Si comondò dal Collegio nel 1843, e como il padre era nativo di Bologna, ottenne che il figlio desse un saggio del sue talento musicale acrivendo per la casina di quella città nel 1844 una gran Sinfonia ed un Coro che piacquero. Dono venne dall'egregio tenore signer Donzelli impegnato a comporre per la festa che il 24 gingno si solennizzava nel villaggio presso Bologna, S. Giovanni in Persicete, una gran Messa ed un Crede per quattro voci con orchestra, trovate composizioni di boso guato, che vennero acciamate, ed il Gredo meritò anche l'approvazione di Rossini, che acrissò al proposito una lettera di congratulazione a Mercedante per le belle appranze che dava l'allievo del suo Collegio nella composizione.

Nel febbraio del 1850 fu nominato il Zoboli meestro di contropunto e composizione nel Resie Albergo dei Poveri. Scrisse pel Teatro Nuovo de Napoli nel 1856 l'opera buffa in due atti Il Fiolio di Pand, e nel 1857 per lo stesso teatro le altre due opere buffe La Villeggiatura e Cesare e Cicopaira che niacouero. Cel nuovo ordinamento che subl l' Istituto musicale dell' Albergo, venne nel 4860 nominaté sottodirettore delle sevole e moestra dell'Osozio della Maddalena ai Cristallini. Scrisse tre opere pel teatro sccademico dell' Albergo, eseguite dagli alunni di ambo i sessi : la prima nel 4864 intitolata Un evento ingenettato, la seconda Il Bacio nel 1864 e la terza Adina nel 1866; ed in questo medesimo anno fu nominato maestro nelle scuole delle donne in detto Albergo, ovo nella ricorrenza dell'onomastico della superiora Supr Vittoria Mantello, acrisse in diversi anni due Cantate. la prima per voce di soprano con corì di donne , e la seconda composta di un gran coro e terzetto per due seprani e contralto, e titte due con accompagnamento di pianoforte e quartetto di cordo. Per i cambiamenti od i voluți immegliamenti avvenuti noll'andamento generale della. musica nel Reale Albergo dei Poveri e nelle case da questa dicendenti, venne congedato il maestro Zaboli cal diritto di poter liquidare la sua pensione di ritiro, che non ebbe mai perchè non contava gli anni di servizio voluti dalla legge.

Da quel tempo sino ad ora trovasi scritturato in Ariano come maestro insegnante o direttoro cella banda di quel Municipio, che si unisce al paese per occlamarlo in tutti i rincontri e come maestro compositore e direttoro insieme di munica chicassitica, che, oltre di nuella sopra menzionata, ruporiettomo qui sotto, e che non trovazi in questo Archusse.

- Composizioni di Giovanni Zoboli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Il Figlio di Papà, melodramma lirico. Napoli, Tentre Nuovo 1856.
- 2.º La Villeggiatura, commedia in tre atti, idem 1857.
- 3.º Cesare e Cleopatra, scherzo comico, idem 1858. 4.º Cavatina e terzette nell'opera Il Tigre del Ceylan, Na-
- poli, Teatro Fenice 1859.

  5.º Cavatina nell'opera La Locunda di Neustadt.

  6.º Sinfonia a grande orchestra in re terza maggiore.

# H. Altre mentovate nella diverse biografie.

1º Un epento inaspettato, opera buffa, teatro dell'Albergo de' Povers 1861 .- 2" Il Bacco, opera idem, 1864. - 3" Adams, opera edem, 1866 .- 4º Amelia, opera semiseria in tre atti, sapra parole di Gactano Miccio .- 5º Salvator Rosa, idem idem, parole di Seste Giannini .- 6" I Tre Nipots, opera buffa in tro attl, parole di Spadetta .-7º Cinque Messe a due, a tre ed a quattre veci, con erchestra. --8" Due Messe per voci di soprano e contralto con erchestra.-9" Vespero per tre voci o piccola orchestra.- 10" ldem per quattro voca con orchestra,-11" Due Gredo con orchestra -12" Duo Magnifical con erchestra .- 13° Due Tantum ergo per voci bianche con erchestra. - 14° Idem per voci di tenore con orchestra. - 15° Idem per voci di basso con orchesira -16º Tota pulchra per voce di soprano con coro di donne ed accompagnamente di quartetto -17º Concerto ei fianto con erchestra. - 18º Ideat di clarinetto con orchestra. -19" Idem di corno da caccia con orchestra.-20" Idem di tremia con orchestra. Tutti scritti per i saggi musicali che annualmente si davano nell'Albergo dei Poveri. - 21° Capriccio sunfonce. - 22° Dun álnionie a grande orchestra.

#### RIASSUNTO

# PEL COLLEGIO REALE DI MUSICA

MEETI EDIPIZII

DI SAN SEBASTIANO E S. PIETRO A MAJELLA

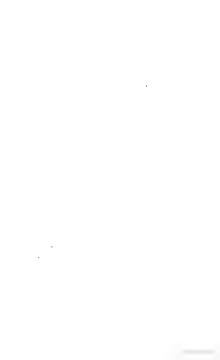



#### Note al quadro precedente

- Quest'operatia buffe in duo atti fu rappresentata nel teatrino del Collegio in San Sobastiano dagli alumni dello stesso, ed incontrò il mubblico favore.
- (2) Quest'opera semiseria in due atti fu rappresentata antie nel tastrino dei Collegio como sopra, ed ebbe successo di fanatismo.
  - (3) Quest'operetta buffa in due alli fu rappresentata come sopra.

    (4) Quest'operetta buffa in due alli fu rappresentata nel teatrico
- (4) Quest'operetta buffz in due alti in rappresentata nel teatrino del Collegio in San Pietro a Majella dagli alunni dello stesso.
- (5) Quest'opera buffe in due atti fu rappresentata come sopra, ed ottenne meritati applausi
  (6) Questo Stabut fu scritto in Dresda e dedicato dall'autore alla
- memoria dei suoi maestri Zingarelli e Croscontini.
  (7) Questa Mosso, scritta per la monacezzone della signora Raffiella
- Amalucci, venne eseguita nella chiesa così detta dello Splendore.

  (8) Questa Cantafa, scriita pol ritorno dalla Spagna in Napoli delle Francesco I, venne eseguita nel Testro Napon.
- He Francisco I, venne eseguita nel lestro vento.

  (9) Questa Mersa venno eseguita nella Chiesa di San Pietro a Maiella nel sabato della Sellimana Maggiore.
- jella nel sabato della Sellimana Maggiore.

  (10) Questa Sinfonia vanne oseguita con successo nelle accademia
- che si davano net Collegio.
  (11) Quest'opera in duo atti vonno eseguita per la prima volta
- met Teatre Partemope, e piacque, (12) Quest'opera vonne con gran successo rappresentata al petcelo
- Tentro della Fenice in Napoli.

  (13) Quest'opera in due atti choc incontro di fanatismo nel Teatro della Fenico, ovo vonne per la prima volta raporesentala.
- (14) Questa Messe, che intontrò la generale approvazione, venno per la prima volta esegusta nella Chicsa del Collegio dagli alunna dello siesso.
- (15) Questo Tentum ergo venno dall'autora mandato in dono al manicipio del suo paesa (Spoloto).
- (16) Quest' opera in due attr representata al Teatro del Fondo ebbe plausi d'aucoraggiamento. (17) Questa Preghiera od Inno funchre vennero eseguiti mella congiuntara che il Collecto diodo un'accademia ner ossera la me
  - moria del Conte di Gallemborg.
    (18) Omesta Hesso venne eseguita nolla Chiesa del Cellegio.

#### **— 2008 —**

(19) Questa Sinfonia tenne eseguita in una delle actademie che annualmente si davano nel teatrino del Collegio.

(20) Questa Messa vonne eseguita dagli alunni del Collegio nella Chiesa di San Pietro a Majella.

(21) Questa Sinfonia fu eseguita nelle accademia del Collegio, coma à detto sorra.

(22) Quest' Inno petriolico fu eseguito sopra un carro che percorreva la via che dalla reggia va sino all'Albergo dei poveri. (23) Questa Cantata vonne eseguita nel teatrino del Callecio da-

gli alunni dello stesso
(74) Questa Messo, che piacque, dopo molti anni si esegue ancora
con successo nella musiche oce il Calleria à chiamate.

(E5) Quest'opera in due atti rappresentata al Teatre Maxienale di Terino ebbe buon successo.

(26) Il teraetto finale di quest'opera, scritta da cinque alunni del Collegio, come è dette altrove, chie gran successo.

(27) Questo Tanium ergo venno eseguito nella Chiesa del Carmine dagli alunni del Collegio.

(28) Questa Salve Regins venne eseguita nella Chiesa del Collegio dagli alunni dello stesso.

(29) Questo coro e preghiera façeva parte del terre alto dell'operelta Il Travisio, some sopra.

# WARSTRI COMPOSITORI

ALLIEVI

DELLA SCUOLA DEI CONSERVATORII DI NAPOLI



# DOMENICO SCARLATTI

Domenico Scarlatti, figlio del celebro Alessandro, naceme in Napoli nel 1685. Quantunque non alhevo de Conservaterii di quel tempo, lo fu però di suo padre, da cui non solo annresa a sagare il gravicembalo, ma henanche il contropunto e la composizione. Quando fu bene addentro in talistudii, ende fargli conoscere le finezzo ed il magistero della Scuola Bamana, nensò hone il nadre di diriverlo e raccomandarlo al suo amico, il dotto maestro Gaspari, col quale il nostro Demenico compl in Roma l'intera sua educazione musicale. Ivi si perfezionò nuranche nell'arta di sonare il gravicembalo setto Bernardo Pasquini, allora valentissimo in questa portita, e colle felici disposizioni che natura date gli avea e coll'imbefessa annlicazione, si svelò preste un escellente strumentista. Col volger del tempo poi l'Italia non solo, ma l'Europa intera le saluté il primo gravicembalista che brillasse nella prima metà del XVIII secolo.

S'igner all'intutte come, dove e quando avesse comincato Demones Scartitti na carirrira tustrate. Sols trovasi nella Biblioteca musicalo di questo Collegio i saparitie dell'opera intutta Irene, musicata dal masture Pollaroli di Bresca nell'anno 4695 pel testro San Giuvani Crisssiono in Venezia, e poi rappresentata in Napoli al testro S. Bartolemeco nel 1704, e nel libretta qua illera stampato per il Perrino e il Mutio, prima dell'argomento storico trovasi scritto quanto appresso:

« Amico lettore,

terzo atto.

— Questo dramma devendesi rappresentare in questo featro di Napeli, per ridurlo in al breve tempo e luce, ha ricevuto qualcho alterazione dalla sua prima forma, onde ciò compatirai con animo cortese e ne gradurai l'offerta. Sappi intanto. che per non defraudare alla lode che de-

« gnamente è dovuta al sig. Giovundattista Pellareli (prime compositore della musica), si segneranne le arie del medesimo col segno SS. Tutte le altre sone del sig. De-

a menios Scarlatti... In quest'opera, come in quasi tutte quelle del tempo conpoete di solo orie, si rinvengone due duetti nel 2º atto, si
primo del Pollaroli collo pracele Scoratro i farrori, e l'altro
della Scarlatti Io f' amo ben mio. Le arie dell'intere spartie sono na totale 55 per lo voci di soprano, di contratto
e di tenore; alcune con accompagnamento del golo basso,
altre can violonecle a listo, altre con das violini e basso,
e finalmente aller con das violini; viola e basso. In numero
di quello dello Scarlatti è di 33, cioè 9 nel prime stio,
fie del secondo oltre il duetto col quale termina, ed 8 nel

All'ett di 26 anni travarazi Dennenios Scarlatti in Venazia, eso fincanché con Linedte ind 1709, e rimans talmonle Incantato dello atracciinorio ingegno di quel musicista, delle sue improvvisamoni e del buso guate cen che le arrannizzare, che per prolongarsi il piscere di sentirio e di unmirario nella sua sorprendente escousione, velle segurido in Rema eve lianedel si recara. In quel tempo appunte compsee dello Cantato di tanto merite o valore, che si crodè possibile poterfe paragonare a nealle del padro sono.

Da quanto rilevasi poi dal libro del sig. Farrene intitolato Il Tesoro dei Pinnisti, Domenico Scarlatti compose in Roma nel 1740 nel teatro narticolaro della vedeva del Re di Polonia, Maria Casimira, un dramma pasterale intitolato La Salvis, ed il libretto di quest'opera trovasi nella biblioteca del Conservatorio di Parigi. Inoltre scrisse anche ner ordine della stessa regina nel 1711 L'Orlando, ovvero La Gelasa pazzia, e Telomeo ed Alessandro, ovvero La Corona diaprezzata. Compose parimenti dello musicho chiesasticho, eil Fétis nell'abbo 4847 mi fece osservare in Bruxelles una Messa per quattro voci e basso continuo per organo, che porta il suo nome, e che ha la data di Roma 1712, ed una Salve Regina del miglioro stile religioso per voce sola di soprane, con accompagnamento di duo violini, viola e basso, nezzo di grande espressiono e maestrovolmente elaborate. In questo medesimo anno per lo stesso teatro della vedova regina. scrisse l'opera seria Tetido in Sciro, o nel 1713 Ingenia in Aulide ed Ificenia un Touride, Nol 1714 serisso l'onera Amer d'un'embra e gelesia d'un'eure, e l'altra intitolata Il Narcisa, in riguardo poi del Telemaca, di cui naria il Farrenc, e che fu rappresentato in Roma nel 1718, questospartito fu scritto da Alessandro Scarlatti, come trovasi notato a pag. 21\$, e non dal suo figliuolo Domenico, che altronon compose in quel tempo se non alcune arie che introdusse, come si praticava allora, nell'opera Berenice di Nicolò. Pornora.

Nel 4º genuijo dei 1715 egli successo a Temmaso Bija enlet qualiti di Sastre di cappoliti di San Pietro in Vaticaso, o nel corso di quell'anco acrisso l'Ameldo gel Testro Capranica. Nell' gasunto poi del 3710 abbandano il pasto di maestro in San Pietro, perché preferì neglio di recessi di cuentili alla consiste di proporti di perce cuenci il gravicambio al Testro Bialmo. Invece poi di acriverne una nuova, preferì di far rapprecentare il 30 maggio 1720 il suo Narcio, che si betti essere stato dato in Ranna el 1714. Pieca stabile nelle sue risoluzioni, decise di comiliera la creostenza di Londra con quella di Lisbona, e colà recatosi and

4724, si fece ampurare come compositore e come gravicembalista, ed il Re di Portogallo Giovanni V, incantato del suo ineceno, le prese a ben volere, tanto che gli offrì a vistose condizioni di entrare al suo servizio, onore che di buon grado egli accettò. Il suo soggiorno in quella capitale, che to solondidissimo, anche nel moda lusinghiero come era stimato e trattato da nuclia corte, al sarebbe molto più prolungato, se il desiderio, o rer dir meglio, il bisogno che sentiva di rivedere il suo vecchio nadre, nea l'avesse deciso a recarsi in Nanoli, e probabilmente ciò avvenne verso i primi mesi del 1725, anno nel quale, come sopra è detto, cessò di vivero Alessandro Scarlatti. Oni conobbe Adolfo Hasse, ch' chbe tanta stima ed ammirazione per la grande shilità che Domenico Sent'atti mostrava la segare il gravicembalo e comporte musica per questo strumento, musica piena di grazia, com'ecli diceva, e di eleganza, che da per tutto veniva ricercata, applandita ed ampirata : tanto che dono cusquanta anni da quell'enoca ne parlava ancera con entustasmo, Onanz, che in vide in Roma nell'anno stesso, non fumeno impressionato della sua musica per gravicombalo, cho egli diceva di merito eminente, non che della sua sorprenelegate execuzione. Sino al 4799 si trattenne in Italia: ma nonavendo nel giro di questi quattro anni trovato in totta la penisola un'esistenza proporzionata al sue gran merito, acpetto nel volver di quell'anno l'offerta generosa che gli venne fatta in nome del Re di Spagna Filippo V. per dar lezione di gravicombalo alla Princinessa delle Astorie Maddalena Teresa, che nure era stata sua altieva in Lisbona come Principessa de Portogallo, Arrivato in Madrid, fu benissimo ricevato da quella corte, bene apprezzato o grandemen... te compensato. Nell'anno 4746, divennto, per la morte del padre, Re di Spagna il Principe dell'Asturio sotto il nome di Ferdinando VI, questo sovrano continuò a tenerlo al suo servizio come maestro di musica della Regina e per sonare tutte le sere nei suoi reali appartamenti.

Dopo 25 ami di dumera in quella capitale, pieno di onorinéesare a colmo di ricchi donattire è tavori dalla sua reala allieva, stimate da tetti, e largemente e generoamente rimmerate da lasovrane, che o lece nanora Cavaliera del traslo orduno di S. Giacamo di Compostella, detto neche della speda, perche nello inolirato negli ami e colferno del l'inemiterpi di abbandonare l'onorevole servizio per poter ripatriare. La dimanda venne per ben dan volte rificutate; ma insistenda neche la terra, per radidi moivi di salute, gli venne accordato il ritiro con vistosissima ansua pensione, che gode tima il l'alticia dei ciproria soni.

Secondo un articolo della Gazzetta Musicale di Nopoli (15 settembre 1838), Domenico Scarlatti qui ritornate nell'anno 1754, morì dopo tre anni, nel 1757, in età di anni 74.

Egli fu il graviennlalista per eccellenza del suo tempo: coloi che avesse fitato piu no difercoriare le mani nell'esequire i passaggi rapidi, di gran velociti; e da un tale artifis, che certamente non era senza dificoltà, i i cavata dei bellissiani e sorprendenti effetti. A causa poi della sua piugendene, che avenzava un ragono della sua el negli ultiari anni suoi non patendelo far più, fu per cuò che serieso le sua ultime composizion mono difficili che lo prine, che dedicate aveva alla Principessa dello Asturio, e che furuno pubblicato per le stanpa a Voceza, Pargi, Londra, Amsterdam e Normènergà.

Sul merito delle sue composizioni crediamo non peter fare di meglio che riportare il giudizio che ne dà il Fétis nei seguenti termini:

- Une prodigiouse variété dans la nature des idées, une grâce charmante dans les mélodies, et un gran mêrite de facture, sont les qualités distinctives des compositions de
- « cet artiste. Le mouvement rapide dans lequel la plupart 
  « de ses pièces dorvent être ponces, les rend difficules , et
- " nos pionistes le plus habiles y pourraient encore trouver des soiets d'étude. "

Il gabre Sechi ci die cho questo colobra artista artera la disprazita passione del giuneci, o che depa are rimina pato quanta avera gualagunto cel suo ingegiono cella mania alto quanta avera gualagunto cel suo ingegiono cella mania il gunoco, e lasciò, morendo, la sua famiglia non sale anà la gunoco, e lasciò, morendo, la sua famiglia non sale anà laba que con qua quanta del partico, na quasi nodo qualifore della miscio, ai che gualagunto gualagunto della miscio, ai che gunto gualagunto di guanta cantore Farinella suo autica anioso e contatto ammirizato.

## I. Composizioni di Domenico Scarlatti esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Arie n.º 33 dell' Irene, opera seria in tre atti. Napoli, Tentro S. Bartolomeo 1704.
  - 2.º Ario n.º 34 dell' opera seria Ottavia restituita al trono.
  - 3.º Ario n.º 34 dell'opera seria Guestino.
  - 4.º Arie diverse n.º 10, sei per voca di saprano, due per centralto, e duo per saprani e contralti, 1712.
- 5.º Num. 30 sonato per gravicambalo, parte 4º. 6.º Idem 30, idem idem, parte 2º. Tra queste ve ne sono aci end chiamatic 1. Sonata in la minore, 2. Copriccio in la maggiore, 3. Suato in sof maggiore, 4. Stadio in la maggiore, 5. Sonata in la maggiore, 6. Tempo di bolletto, le quali si ir tovano nella raccolta initiolata. L'Arte antico ce moderna, celtida di licerali in Milano.
  - 7.º Sei sonate per gravicembale non istampate.

## II. Altre mensionets nelle diverse biografie

4º Caniste ducrie, Roma 1709. — 2º Silvia , dramma patorale, Roma 1710. — 3º Orlando, errero La Gelosa peasas, Roma 1711. — 4º Tolonco ed Alexandro, evero La Genos dispresatat, Roma 1711. — aix or the constant of the co

1715.—11" Messa per quattre voci e basse comtinue per organe, Rema 1712.—12" Salva Regina per vece sola di sograne, con accomparmamento di due violini, viola e basso.

### GIACORO CORDELLA

Nacque în Napoli îl 25 luglio 1786 (1). Apprese îl partimento ed îl contropunto da Fedele Fenaroli, e studió noi la

(1) In nersona del padre di Giacomo Cordella accodia nel secolo passato un faite che tenne hécanata la postra città per molto tempo e che mend remore anche all'estero. Il maestro Girefamo Cordella era organista dell'Arciconfraternità di S. Anna di Palazzo, e nel 1788 il priore di essa, avvocato Leonardo Garofalo, propose che i fratelli canfassoro le Lamentazioni nel coro con musica figurata , che il Cordella ne componesse la musica, che tre confratelli pressero parata la composizione di tre sole Lamentazioni e l'assistenza per impararle a cantare, che le altre spese fossere a carico dell'arciconfraternatz. Il Garofalo, prezato, fu uno dei cantori, e il Cordellu s'ebbe duc. 30,50 per le sue fatiche dell'intera settimana santa dalla congregazione. duc. 12 da due dei camtors, duc. 8 dal Carofalo Netl'ungo 1784 si renlică la stessa musica , e la congregazione med tutte le snese. Il Contella, licenziato pell'anno stesso dall'ufficio di organista pienteo era ancor priore il Garofalo, vollo per vendicarsene citarlo in giudizio per essere compensato dell'opera che a lui personalmente aveva. prestata per porlo la islato di contare. La Gran Certe della Vicaria. sense occonarsi dal merato della domanda e valutare il comocneo reclamato, a relazione del consigliere Luigi de Medica, che noi fu il celebre ministro, sentenzió essero prescritta l'asione, perocché le fatiche del Cordella eransi fatto in marzo del 1783 e la tassa fu domandata. In agosto 1784, applicava così una decisione delle Onattro Runte che diceya prescriversi l'azione de' fabbri e degli artefici / fabros amnes sique artifices) per ripciere la loro mercede in un anno, o quella dei domostici e degli altri qui operas auns locunt in due mesi. Il Cordella fece ricorso al Sacro Consiglio avverso a questa sentenza, o tutto Napoli fu pieno della quistione se i maestra di ziusica fiissoro da comprendersi fra gli artigiani e fra i locatori d'opera. I dotti e gis upmen facots, di cui allora abbondava la citta nostra, ve presecomposizione sotto la direzione di Giovanni Paisiello, che per lui aveva non semplico benevolenza, ma decisa predilezione. Se non si può annoverare il Cordella tra i grandi maestri della prima metà del volgente secolo, pure nella categoria di second'ordine non era sicuramente l'ultimo. Se non aveva il dono di creare e far cose muove ed originali, non però era sprovvisto, nel genere semiserio e huffo, di spontancità, di una certa forza comica, congiunte ad una facile meledia, pregi che rendevano la sua musica dilettevole e bastante nello stesso tempo a procurargli un nome onorevole nella sua nutria. Molto giovine ancora (nel 1804) serisse in Napoli una Cantata religiosa intitolata La Vittoria del-L'Arca contro Gersco. Paissello invitate a scrivere nel teatro S. Mosè di Venezia, non potendo recarsi colà perchè legato da altri impegni, propose il Cordella, che scrisse nell'anno sopraddetto la farsa intitolata Il Ciarlatano, ch' ebbe brillante successo non solo in quella città, ma in Milano, Torino, Paleva e Napoli, e ripredetta al 1820 nella stessa Venezia sotto nitro titolo, I finti Savojardi, ottenne parimento favorevole incontro. Ritornato in Nanoli ed incoraggiato dal primo successo, contingò più alacremente i suoi studii sotto Paisiello, e nel 1811 scrisse pel teatro S. Carlo l'opera seria in due atti Annibale in Capua, che ebbe poco o miun successo Scrisse dinoi le seguenti anere. Pel Teatro Nuovo (1813) la farsa L'Isola incantata. Nelfo stesso anno pel

No parte; o gimmo a lai punia la cosa, che il ne one unal caria di O marco 185 ondo, è che J. Servo Consiglio, que limpo de texturar e ma lai ponderza nel grado del prodotto gressare, tanap presente la déconse delle Cautin fouto del Consiglio, qui se incantiri « dificultà de cenfermare al deretto della Gena Certe, priferance al « attenda à reale occolo.» Le sartiture de la spenia occassora pubblicaresso Statros Matter, Lung Serso, Pelece Paralli, Ferbanaria et al calizata, Michalizață de ficiale a present a acomia, chêre multurra-suny a red cerso du pout. mest, où anorea sous recercate fisqui amanies delle patros contrera.

Teatro del Fiorentini l'opera in due atti Una Follia, ch'obbagran ancesso ed à considerata come la migliore delle sue produzioni teatrali. Al Real Teatro del Fondo (1814) seriase la farsa L'Araro che pur piacque, Al Teatro dei Fiorentini (1815) la farsa L'Assardo fortunate; e Lo Scaltro Millantatore, opera huffo in due atti, al Teatro Nuovo (1848), Allo stesso teatro l'altre in due etti anche bulla Lo Sposo di Presuncia nel 4894 : la farca Il Castello deal' Invalidi nel 4893 . l'anera in due atti Il Frencisco per amore nel 1824. L'onera bulla in due atti Il Controcambio fu da lui composta in Roma nel Tentro Argentina nel 1825. Nell'anno medesimo serisse per la Fenice di Venezia l'opera seria in due atti Alcibiade. che cadde totalmente, il che mostra chiaro che il trattare il coturno non era il suo forto. Al volger di quest'anno diede alla Canebbiana di Milano l'opera buffa in due atti Gli Arpenturieri, che allora viacque: ma quando nei nel 4840 venne riprodotta al Teatro della Scala, chhe sorte diversa, e venna riorovata. Di ritorno in Napoli scrusse pel Teatro del Fonde l'opera boffa in due atti La Rella Printagiera nel 4896, e l'altra anche huffa in due atti Il Marito disperato nel 1835. Nel medesimo anno composo nel Teatro Nuovo l'opero buffa ia due atti I Due Furbi, e nel 1838 l'ultima sua opera in due atti pel Real Teatro del Foodo intitolata Matilde di Lanchefort, e con questa finl la sua carriera teatrale-Marto Luigi Mosca nel 30 novembre 1824, fu nominato

Giacomo Cordella per occupare il suo pasio, come acconde manestro della Real Cappolia Palatiana, cel solio amasso a tal carica di annoi ducati 300. Costempornocamente fin nominate Lapettare di acuno di giarnioni nello scoole caterno del Callegie di Manisca; a quando Giovanni Salini, cassò di vivera nel 35 genupio 1985, con cel recercito dei 4 appate 1827 chèo il passaggio nel Collegie come mestro di solfeggio. Per anche per motti anni direttoro della musica nell'attivo S. Carlo, ed in questo frattempo vi si rappresentareno dono me Cantete, la prima initiotata Mangredi, e il attra Partie-

nope, eseguita nella ricerreuza della gala del 30 miggio 1840. Suno reputate di qualche merito le sue opere chiesastuche e le altre doc Canado sucre, sertica una per la festa del Corpo di Cristo e l'altra per la gran soleantia che in ogni sunos si celebra in Lancinon, l'occrendo la festa della Madonna dei Tre Penti. Giacenno Cordella fa estimo muestre di canto, buno sonotre d'argno e culentissimo accompagnatore al pianoferte. Cesso di vivere in Napoli il giarno 8 agototo 1846.

- I. Composizioni di Giacomo Cordella esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napeli.
- H Ciarlatano, poi sotto il titolo I Finti Sejevardi, farsa. Teatro San Mosè 1804, riprodotta allo stesso teatro nel 1820.
- -2.º L'Isola incaniata, farsa. Napoli Testro Nuovo 1813.
- Una Follia, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Fiorentini 1813.
- L'Azzardo fortunato, farsa. Napoli Teatro Fiorentini 1845.
   Lo Scaitro Millantatore, opera haffa in due atti. Napoli Teatro Napon 4848.
- 6.º Il Castello degl' Invalidi, farsa. Napoli Testro Nuovo 1823.
- R Frenetico per amore, opera bulla in due atti. Napoli Testro Nuovo 1824.
- 8.º H Marito disperato, opera buffa in due atti. Napoli Textro del Fondo 1825.
- I Due Furbi, opera buffa in due atti. Napell Teatre Nuovo 1828.
- 10.º Matilde di Lanckefort, opera semiseria in due atti. Napoli Teatro del Fondo 1838.
- 11.º Come lieto in ciel s'accende, aria per voce di soprano con cori ed orchestra.
- 12.º Alfin di tanti offanni, aria idem, idem.

#### -- 2021 ---

13.º Ah! Leuretta il fiero istante, terzetto nell'opera Le Sposo di Provincia per voci di soprano, tenore e basse, con accompagnamento di pianoforte.

## II. Altre menzionate nelle diverse biografie

\*\* La Villeria dell'Arec centro Gerea, chilata secr., Ripph 1604.—

\*\* Annikales Gough, opera secin dua dani, Rippl in Gent-181.

\*\* L' Annikales Gough, opera secin dua dani, Rippl in Gent-181.

\*\* L' Annikales Gough et de Gough 1814. — \*\* L' Segue di Pini, in dea sili, Resa Testro Argenian 1815. — \*\* C' Alcohade, opera serie de da sili, Resa Testro Argenian 1815. — \*\* C' Alcohade, opera serie de da sili, al Carte della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Testro Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Testro Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Testro Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Testro Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Testro Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Testro Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Serie Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Serie Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Serie Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Serie Millian Testro della Gazelbean, inverso 1815.—

\*\* Le Bolle Serie Millian Testro Millian Tes

## MICHELE CABAFA

Figlio di Giovanal dei Principi di Culobrano e della sigorar Teras Lembo, poi diremuta in secondo esaze Principosa di Caramanca, nacque in Napoli ili 17 navembre dei 1787 (1). Como appartemento a nobule famiglia, vollero i suoi parenti devitarelo silla curirare della runia, e perciò fia messo nel Collegio militare della Nuoziatella. Giovanissima anorar, pravasa gran diletto nell'associar musica, tanto che all'ettà di otto uni, como per avere una distrazione agli stancati de un abile organista mantovano chiamato Fazzi. In appresso chia per manattro di primonuti il chiare Tennano.

(1) Viene ad essere cugino di qual Principe di Colohrano che se è avata occasione di ammirare mella biografia del Pergolesi, in una nota a pag. 248.

Roggi, che fu allieve del Fenaroli, quando questi lasegnava mel Conservatorio di Loreto.

Nella sur prima giounozza serisso, pei dilettanti in Napoli, un'operetta intitolata II Fautama, e verso il 1802 composo due Cantato che si eseguirono con gran saccesso in casa del Pruncipo di Caramanica, intitolate II Natale di Gioee el Achillo e Deidamia, nelle quali appariva non dubbiosamento il germo del vero ingegno.

Obbligato ad accompagnar sua madre a Parigi nel 1806, sosnese la carriera ulta quale si era interamente dedicato. Bono qualche tempo che trovavasi nella capitale della Francia, sempre dominato dalla passione per la bell'arte che in Jui divenive ognor prù ardente, continuò a studiare il contropunto e la composizione col Cherubini, e da Kalkbrenner imparò a sonare il pianoforte, lvi scrisse l'opera in un atto La Musicomania (1806), Nel 1808 snosò Antonietta d'Aubertan, e quindi ritorno in Napoli, ove prosegul con più fervore i snoi studii, sotto la direzione dell'illustre Fedela Fenaroli. Contemporageamente, per accondiscendere alla volontă dei suoi , riprese il servizio militare sotto il Re Gioacchine Murat, the per favore l'ammise come luogotenente pegli Usseri della Guardia. Fece in appresso le campagne di Puglia e di Calabria, e nella battaglia di Campotenese fu fatto prigioniero, e liberato poi, venne nominato Scudiero del Re. Nella spedizione contro la Sicilia, ove tanto si distinse, ebbe il grado di capitano; fu nominato successivamente uffiziale d'ordunanza del Sovrano e fatto Cavaliere dell'ordine delle Due Sicilie. Scelto per per accompagnar Gioacchino nella campagna di Russia, ebbe il brevetto di Primo Scudiere, e nel combattimento di Ostrowne, ove diede non dubble pruove di valore, fu decerate dall'Imperatore Napoleone della Croce della Legion d'onore; infine, per compenso de suoi luminosi servigi, fu pominato da Murat Barone delle Due Sicilie, con decreto in data di Mosea 1813.

Nella primavera del 1814, non volendo riconoscero il no-

wello ordina da case, abbandono al servizio militare e rientrò sella vita privata, col formo proponimento, anche per non restate inaperese . di trat partule dalle sue comincai musicali , e perció si dedicó interamente alla composizione tentrale. Scrusse e fece rappres entare l'opera semiseria intitolata Il Vascello l'Occidente pel Real Teatro del Fondo (1814), ch'ebbe gran successo, e fu seguita dall'altra La Gelasia corretta , respresentata al Teatro dei Fiorentini nel 4845. La felicissima riuscita di questa produzione ali diede coraggio ad avventurarsi a comporte un'opera seria, e questa fu la Gabriella di Vergy. Rappresentata il 3 luglio del 4846, in quel tempo che, bruciato il Teatro di San Curlo. aveva ottenuto sulle scene del Fondo un successo che nuò anche durai di fanatismo l' Otella di Gioacchico Rossini, la Gabriella del Carafa ne ebbe parimenti uno di vero entusiaamo. Di quest'opera particolarmente e di qualche altra ancora ci è concesso dire qualche parola; perchè quantunque il Carafe sia tuttavia vivoete, pure non solo per l'età molto avanzata, contando anni 84, ma anche per molti acciacchi di salute, trovandosi ridotto a tule che poco più intende, può moralmente considerarsi come mancato all'esistenza.

due miseri amanti. La frase spiccata poi da Gabriella sulle narole: Un padre crudele mi trasse all'altare, Quei lagrime amare non sparsi al suo piè! che la celebre Colbran cantava con David figlio (Giovanni), produceva un effetto si lacerante e drammatico, che trasportava il pubblico al niù grande eutusiasmo : ed io che l'intesi nel Teatro San Carlo, quando si riprodusse per la terza o quarta volta. verso la fine dell'anno 1822 o 23, quantunque giovinetto allora", ancor ricordo la dolce emozione che nell'apimo mi produsse. Il nezzo, senza essere nè lungo nè corto, si svolon hene nelle passioni che esprime sino alla sua catastrofe. ed à strumentate con accuratezza, con guste e belle effetto. Succede pei la mercia e coro di scudieri, ch'è di fattura maestosa e marziale, e con le voci benissime disposte. Il quintetto e coro cho vien dopo è pure un pezze bene elahorata, a fa bella mostra della mano esperta del maestro che le scrisse. Il finale dell'atto primo è grandiese, e ferse in esso ingenerano fastidio le troppe idee: se ve ne fessero meno, risulterebbo meglio per l'amtà e l'effetto dell'intero nezzo. Si apre il secondo atto col duetto dei due teneri Favel e Raoul, di stapenda fattura e di effetto sempre crescente, specialmente pella stretta Suoni la tromba, all'armi. La frase è miora e vibrata, e molto bene intrecciato tra le due veci. Mercadante e Donizetti ch'ebbero la velleità di musicare le stesso librotto dolla Gabriella su cui scritto avea il Carafa. menuti a questo duetto e specialmente alla stretta Suoni la tromba, il prime che tentò far diversamente non riusel cha ad imitare Carafa, e Donizetti, che pur seppe dare al suo altre andamento ed altro sviluppo, anche di lontano lo ricorda ancora. Questo duetto, eseguito da'due celebri teneri di miel tempo, Nozzari e David, produceva effetto di vero entusiasmo. La scena finale merita speciale menzione. Al punto che il crudo Favel fa presentare a Gabriella in un'urna coperta di un nappo il cuore del suo Racul, Carafa concenì questo sublime momento in tutta la sua grandiosità , e gli riusci

th vestire di una musica patetica, tenera e flebile le belle parole: Ombra che a me d'interno Pallida conor l'agairi. Fra naco i miei sespiri Sapranno unirmi a te: il guale undante, cantato dalla Colbran, como meglio più tardi non l'avrebbero notuto readere la Pasta, la Renzi e la Malibran , riusciva del più commevente effetto. Un core che mestamente di tratto in tratto intercalava il canto di Gabriella con cupe note dette sommessamente, producera stupendo e lugubre effetto, e rendeva quel momento sublimemente triste. Questo core ricorda quello dell' Otello, quando con tronche è sommesse note accompagna l'avia di Desdemona Se il padre m'abbandona. L'Ombra che a me d'inforne incentro talmente il general favore, che per molti anni rimase il pezzo favorito di tutte le radunanze musicali di Nanoli, ed il popolo sevente la ripeteva per lo vie della città. Le motte fioriture nella parte vocale che si osservano in questa musica, sono il necessario tributo che agni compositore allora pagava al tempo nel quale tale genere di canto dominava, a detrimente spesso della melodia semplice e del sentimento drammatico, che dalle fioriture veniva muasi snervato. L'opera è bene ed accuratamente scritta, e con eusto e sanere strumentata; e volendo tener conto del tenspo in che Carafa la compose, il 1816, quando Mercadante scrissa la sua mel 1833 e Donizetti la propria nel 1849, a creder nostro (opinione che non intendiamo imporre) merita il primato quella del Carafa. Nè crediamo con ciò far poragone fra loro, ma solo rilevare che Carafa era un bell'ingegno e meritevole di quella fama che seppe acquistarsi. in appresso.

Scritse di poi l'Ifgenia in Touride pel Teatro San Carto nel 1817. Nello stesso anno l'Adele di Luzigianno per la Sezla di Miliano. Di rilerro in Napoli la Berence in Siria per San Carlo nell' estate del 1818, e di Elizabetta di Berbishire in Venezza per l'andata in iscena della celebre Fòdor nel dicembre dello stesso anno. Nel carnevale del 1819 com-

pese pella medesima città il Sacrificio d'Epito, e l'anno seguente fece rappresentare in Milano I Due Figuro, La rinseita poll'insieme punttosta felica di tanta svariate onere pelle erandi città di Napeli, Venezia e Milano, gli diedero molta rinomanza, e non manceva a consolidaria che il suffragio del pubblico francese. Fu allora che si decise a recarsi in Parici, ove al Teatro Feydeau, ora detto dell' Opera Comica. diado nel 4894 Jennes d'Ave. onera in tre atti, che ottenne buon successo, perchè ricca di belle melodie, di un'elegante archestrazione e piena di belli effetti. Dopo lasciò Parigi inwituto a serivere in Roma, Colà si recò, e campose l'onere semiseria La Capracciosa ed al Soldato, ch'ebbe incontro di samplice stima. Di ritorno a Parigi diede allo stesso Teatro Feydean Il Solitario, soura narole di Planard, rannresentata il 47 agosto 4822. Questa musica, a preferenza delle altre dal Carafa prima composte, ebbe pepolare e brillante specesso, perchè quantunque qua e là sa rinvengano alcune negligenze e piccole pecche uello spartito (se vuolsi osserware con severa critica), pure le satuazioni drammatiche sono ben sentite e perfettamente interpetrate. Una famosa ronda, uma bollissima aria del tenore, un grandioso finale magistralmente elaborato e dei cora armoniosi ben modulata ed erchestrate, furnno i pezzi che ottennero maggior rinsoita, e perchè hanno la vera impronta del bello, sazanno sempre apprezzati dagl' intelligente e piaceranno sempre. Dono al felice risultamento scrisse per Roma Eufemio di Messina. che quantunque nell'insieme producesse poco effetto, pure mon mancava di molti pregi, e tra i pezzi più applauditi, un assai notevole duetto lo fu all'entusiasmo. Venne noi invitato a comporre per Vienna, eve si recò, e diede in quell'Imperiale Teatro Italiano Abufar, ossia la Famuelia Araba. del merito della quale i giornali di quel tempo scrissero molto favorevolmente. Di ritorno a Parigi compose, sempre pel suo favorito tcatro. Lo Valet de Chambre, opera in un atto con libretto del signori Scribe e Melesville, rappresendichiarato un pezzo classico per la novità della forma, per la spontaneità ed eleganza delle melodie, per la forza comiez. e per un giro di armonie si ben condotte, che tutto insieme produceva brillante effetto. Colla perfetta riuscita di questa piccola opera il Carafa venno con usura indennizzato di qualche, se non in tutto, in parte, anteriore insuccesso, che pur potevasi attribuire, anxiehè al poco merito della musico, alta superiorità del suo formidabele rivale, che era pello siesso tempe il suo più intimo e fedela amico, come gli si è mostrato semure, e tutti lo sanno, sino all'ultimo de giorni saci. Coesto rivale ed amico, ch'è facile intendere essere stato Gioacchino Rossini, parlando del Carafa, si esprimeva (ed io lo intesi un giorno) ad un dipresso nel modo seguento: « Il nostro . Don Michele (cost ogli le chiamava) ha avuto un bell'iogea gne dalla natura, ed è un valento compositore, che ie sti-· me ed apprezzo davvero, perchè sono pregi della sua mu-- sica la spontaneità e facilità delle melodie, la finezza di w gusto nelle forme, ed un orchestrazione, che se qualche - volta si mostra povera e negletta, sa rialzarsi con begli effetti. Però, e lo dico senza vanità, ma perchè così è, - egli ebbe il torto di nascere mio contemperaneo.- E qui con quella sua piecevolissima aria sardenica che non la risparmiava në sese a'snoi intimi amici, serridando, settevece, come si direbbe taenicamente, aggiungova : « Poishè seusz « neanche volerio nè pensario, con una mia doveva oppue gnarzii quasi sempte una sua produzione. In questa lota ta, nella quale la trionfava sempre, non certo perchè la a mia musica fosse miglioro della sua, ma perchè il mendo a che vuole incensare sempre un primo in tutte le brana che dello scibile umano, ateva, io stesso non comprendo « il perchè, designato me per essere l'idole alla meda, egli - restava secendo; e meno la Gabriella, in cui sulle stesso « terreno ci battemmo entramiu, senza che l' uno restasse

a dell' altro visculore, nel rimponente la villeria fu sempre

a mia, n

Nol 1824 fece rappresentare L'abstrage supposée Le Belte au bais demonat all'Academis Rache à Musica: Le chig l'impediru di Lavotru picestri d'Italia, perdah enlle atsaus amo acrisse pal San Carlo di Napoli l'opera in tre atti il Tamerloso, che per nall'intene citebette ira gli artisti che in quel tampo dovenno eseguiris, son si pole rappresentace, a pir insuas diensisticas noll'archivo di Barhais, sicchè di proprietà di Giovanni l'abbricatore, avendo il padre de costiti, Genaro, socquisate col 1828 i Farchivo amidetto. Chianata in Milano, seriese Il Sonambule nol 1825, e per Veneza Il Paria nol 1826.

Avendo Carafa consolidata con gli applausi ricevuti da per ogni dove la riputazione di gran compositore, decise di stabilicsi definitivamento in Parigi, e dal 1827 in poi non compose che per i teatri Francesi. Il 49 marzo di questo stesso anno fece rappresentare l'opera comica Il Sargino in un aito, che non ebbe successo. Verse la fine dello stesso anno 1827 e per lo stesso tentro scrisse l'opera comica m tre atti Masaniello , della quale il libretto è di Morcau o Lafortelle. Questa bella produzione, piena di pregiate e peregrine bellezze, siechè bene a ragione ppò considerarsi il capolavoro di Carafa, per melto tempo con gran successo si sarebbo mantenuto nel repertorio di quel teatro, se lo stesso soggetto trattato da Auber sette il titole La Muelle de Perties , non avesse ettenute incontre di vere fanatismo al gran Teatre dell'Opera, o poi nei teatri tutti de'due emisferi. Il sig. Clément che parla del Masoniello del Carafa, cosl si esnrime:

- « Lo gran duo Un oiseau qui supporte à peine la lumiè-
- a l'autre. L'entrée des collecteurs est d'un grand effet.
  - « Les barcarolles sont des mélodies charmantes, et les cou-
- « plets sur Nôtre-Dame du Mont-Carmel, sont devenus po-« pulaires. Ponchard le père a chanté avec succès le rôle
- " de Masaniello, quoiqu' il demandat plutôt de la force que
- « de la grâce. »

La Violetta ou Gérard de Nevers , anche opera seria ia tre atti, raspresentata il 7 ottobre 1828, fu trovata inferiore alla riputazione che il compositore si aveva acquistata cel Masswiello, ed i Francesi anniandendo alla facilità melodica del musicista, non lasciavano di rimproverario di aver nosto poca cura e melta negligenza nel comporta, li libretto, tratto dal remanze del cente de Fresson. fu verseggiate da Planard Una delle tante favorite melodie della Violetta ha servito di tema a Variazione britlanti composto per pianoforte da Herz. che banno fatto il giro del mondo: ed è ner queste Variazioni che si ricorda ancora di aver Carafa scritta una Violetta. Un successo contrastato cibe puro nel 26 dicembra dell'anno appresso Jenny, opera comica in tre atti sopra narole di Saint Georges che offrivano situazioni poco favorevolt alla musica. Pur nondimeno il rondò cantato da Chollet è divenuto popolare. Nello stesso anno 1829 serisse Le Hosze di Lummermoor, opera italiana esegnita dalla eclebre Madamigella Sentag, che disimpegnava la parte della pretagonista Lucia. Quest'opera non obbe successo alcuno. ail onta dell'ascendente che la Sontag aveva in Parigi. Pel teatro dell'Opera Comica scrisse nel 1830 L'Auberge d'Auran in collaborazione con Hérold, e per la Grand' Opera comnose un balletto, L'Orgie, nel 1831, Nel 18 agosto dello atesso anno diede all'Onera Comica Le Lurre de l'Hermifr. opera in due atti. Tutti convenzoro della bellezza di questa musica, perfettamente bene scritta, piena di felici ispirazioni ed istromentata con gusto ed effetto. Ma Carafa trovavasi in quel momento sotto l'influenza di una cattiva costellazione, e forse lo stesso canse che fecero cadere il Masaniello contribuirono a non for nonrezzare quanto veramente le meritava, quest'ultima sua produzione; ed ebbe ancora immeritate cadula l'opera in tre atti La Praguene di Edimburgo, raspresentata nel 20 luglio del 1833. Il libretto dello Seribe e di Planard venno tratto dal romanzo di Walter Scott dello stesso titolo; esso non piaeque, e nel sno insuccesso trascinò anche la musica che meritava una sorte migliore. Questo spartito è ben langi dall'essere sonza bellezze : indipendentemente da una fattura facile e da una strumentatura brillante e piena di succe e graziosi offetti , è composto con isquisitezza di sentimente e piere d'incantevoli melodie, e non possiamo trasandar di elegiara il gran finale del secondo atto ed il coro col quale principia l atto terzo, propriamente nella scena della prigione. Une Journée de la Fronde ou la Masson du rempart, scribta nel 1833 , quantunque una delle più deboli suo partiture , nondimeno non manca di bei persi, e tra gli altri, uno stupendo duelto nel secondo atto tra Didier e la Duchessa di Longuevillo, ed altro duette nel terzo atto elegantemente orchestrato tra Giorgetta e la Duchessa producavano anovo e bello effetto. La Grande Duchesse, opera in quattro atti, fo rappresentata al soluto suo teatro nel 1835. Sul merito e successo di questa musica, piuttesto che dare noa nostra opinione, crediamo meglio ripetere ciò che il sig. Clément scrisse al proposito:

- « La Grande Duchesse est un ouvrage qui pèche par la « donnée, et dont le livret, emprunté par Mélesville et Mer-« ville à une nouvelle, de Frédéric Soulsé, ne pouvant in-
- a spirer heuressement un compositeur. Cependant, maigré
- « les dédains d'une critique aveugle , injuste et partiale, · la tar sique de cot opéra n'était nas exempte de beauté.
- a de grâce et de caractère dramatique. Si, à l'exemple de « Rossini. Carafa avait fact servir les plus beaux fragments
- « de ses opéras tombés à de nouveaux poèmes mienx com-
- « posós, neus auriens pu entendre avec plaisir deux beaux
- " duos de La Grande Duchesse, la prière Vierge Marie et « une boile marche funèbre, »

Decise come era Carafa, di non abbandenare mai più la Francia, dimando ed ottenne nel 1884 di essere naturalizzato francese; quindi successe a Lesueur come membro dell'Istitute di Francia, nominate all'unanimità di voti, nella closse di Belle Arti, l'anno 1887, a dono la morte di Best avvenuta nel 4838, fu chiamato a Airettore del Gianasio della Musica Militare. Ma prima che gruesto stabilimento venisso abolito nel 1856 , egli trovavasi di aver già date le sue dimissioni. Carafe venne parimente pominato nel 4839 professore di contropunto e composizione ai Conservatorio di Parigi, e dalla sua scuola uscireno molti e valenti compositeri, che con successo scrissero nei teatri della Francia. e seno tuttavia in credite di valentissimi artisti. L'ultima delle produzioni del Carufa, colla quale chiuse la sua carriera tentrole. In Thérèm , opera comica in due atta rappresentata nel 1888. Dono quest'anno non compose che alenm nezzi ner le sportito della Maracian de Brinvilliera, ed un recitativo ed aria pel prologo intitolato Les Premiera was, the Adolfo Adom fero esseniry all'apertura dell'fluera. Nazionale nel 4847, Nel 4860 tradusse pell'idioma francese la Semiramide di Rossini, rappresentata con gran successo dalle sorelle Marchisio al teatro della Grand' Onera : ed a preghiera del suo illustre e carissimo amico, scrisso la musica per i ballabili untrodottivi, e Rossint graziosamente volle cedergli tutti i diritti di autore che ritraeva da ciascheduna ranoresentazione. Fin dal 1847 fu nominato Dificiale della Legion d'opore, ed abbe la medaglia di S. Elena, como ricorde delle campagne del Primo Impero. Era membro coopario e corrispondente di molti istituti musicali ed accademie filarmoniche di Rurone.

Sovente ai è fatto r'improvero al Carrifa che le ma optre fossero piane di rumbiscerare e d'instancini di aitri mestri. Bisogna pur corvenire ch'egli il più delle volte lanciras lo une idee ed i saoi pensieri como gli cadevazo dalla penna, secula afisonancia e quell'unità di carrittere che si convenira ai toggetto dell'opera, il che egli appera e potera fare, se la pariena l'avesse assistito un peco più, e la volontà della fatta e dell'applicazione non gli fossero specto centate mi-

no. Egli seguendo il cattivo cistoma di molti comporitori italani, scrivera i suoi spartiti con prestezza o negligonza, tanto che, se gli avesso con più amore e più cura elaborata, giudicando dalle molte helle cose che continuamento vi si ravengono, con fondata ragione possa sissizzare che la san riputazione come compositore teatrale traverebbesi molto a molto niù alto incata.

Tutti gli sparitti sattografi del Carrin sono attralmente el grando Archivio del Real Collegio, siccoma a pag. 471 abbiamo distintamente natrato. L'altra una musica si treva nutata in fina della presente biografia, avertennho che quella cerza siun seggen esistem antecenhemmato nell'Archiva, e quella con l'asterisco è dista rimessa con una spedizione posteriore alle già acconnato a detta pag. 471.

Carafa fin dalla sua prima gioventà fu l'intimo, il sincero ed il più leale amico di Rossini, e dal tempo che questi prese stanza in Parioi, dovevano tutti i giorni immancabilmente vedersi, e enest'abitudioe era in ler divenuta un bisoone tale, che ogomo cercava di trovare il prime l'altro ner istringergli la mano. Carafa amaya molto anche Bellini. che chiamava il vero rappresentante della meledia italiana . Il suo angelico Bellini : l'apostrofava sempre cesì. Non era però facile ad elegiare i compositori francesi , anzi per lo più si mostrava son loro durissimo, perchè (ad eccezione di hen nochi) egli non accordava alla moltitudine che la semplice conoscenza dell'arte, niutteste scolastica, pedante, ma kamentava fa mancanza assoluta della melodia e del gusto di ben fare. Questa sua franca maniera di esprimersi contro individui del paese che non aveva sdegnato di adottarla comefiglio e dargli cittadinanza, onori e cariche dignitoso e lucratave, gli creava continuamento pera nochi nemici, che contrihuirone a far cadere in Francia molte delle sue onere, cosparse pure di vere ed originali bollezze.

Ecco al ritratto che il Clément fa di Carafa:

- Hommo de moours doucos et d'un caractère hienseil-

- lant, les échecs souvent injustes qu'il a essuyés dans sa
   carrière dramatique ne les ont laissé avenn sentiment d'a-
- « mertume. Un soul trait suffira pour le peindre. L'ancien
- « écuyer du roi Joachim a conservé toute sa vie l'habitude
- « de menter à cheval. Bans une retraite benorable et res-
- « pectée, son délassement favori est, après la musique, de « veiller à l'entretien d'un vieux choval dont il ne consent
- point à se séparer, quoique depuis longtemps celui-ci soit
- " hors de service. C'est ainsi que M. Carafa a obtenu, à
- « la suite des palmes académiques , la médaille de la so-
- « ciété protectrice des animaux (1).»

## Composizioni di Michele Carafa esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- Achille e Deidamia, cantata per tre voci, eseguita in casa del Principa di Coramanica, Napoli 1802.
- 9.º Il Prigioniero, opora semiseria. Napoli 1805.
- La Musicomenia, opera comica in un solo atte. Perigi 1806.
- 4.º Il Vascello l'Occidente, opera semiseria in due attì. Napoli Teatro del Fondo 1814.
- La Gelosis corretta, ancho sotto il titolo Mariti aprite gli occhi. Napoli Teatro Fiorentini 1815.
- Gabriella di Vergy, opera seria in duo atti. Napoli Teatro del Fondo estate del 1816.
- Berenice in Siria, opera seria in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1818.
   Blisabetta di Berbishiro, opera seria in due atti. Vene-
- zia, dicembre del 1818.

  9.º La Capriccion ed il Soldato, opera semiseria in due
- La Capricciasa ed M Soldato, opera semiseria in due atti. Roma 1821, e poi Napoli nel Fondo 1823.

<sup>(</sup>f) Se note che l'opera dalla quale questo brano è tolto, perte la data del 1868.

- 40.º Il Solitorio , opera comica in tre atti. Parigi , specto 11.º Le Valet de Chambre , opera comica in un solo atto.
- Parioi 4893. 19.º Gl' Italici e al' Indiani, atto unico, Nanoli San Cario
- - 13.º Surfonia ner dieci strumenti di ottone.
- \* 14.º L'Orgie, balletto in tre atti per la Grand Opera in Parcei 1831.
- \* 45.º Ecco il piangente salice, romanza per voce di tenore con accompagnamento di pianoferte. \* 16.º Marcia funebre composta per la traslazione del ca-
- davore dell'Imperatore Napoleone I. Parigi 1846.
- \* 17.º Quattro pezzi d'armonia per dieci strumenti.
- \* 18.º Gran settimine di Reetheven ridotto per otto stepmenti. \* 49.º Pezzi della Semiramide di Rossini tradotti in fran-
- cese pel Gran Teatro dell' Opera , con alcuni hallabili di sua composizione. \* 20.º Ave Maria por soprano in fa terza maggiere con or-
- \* 21.º Calipeo, scena lirica con accompagnamente di pispo-
- \* 22.º Le Pécheur, notturno con accumpagnamente di pianeferte.
- \* 23.º Piacere elimpico, romanza idem.
- \* 24.º Già la notte s'avvicina, canzone idem.
- \* 25.º Fuis le Démon, romanza idem.
- \* 26. \* Becitativo ed aria nei prologo Les Premiers pos.
- \* 27.º Barcarela, Beriamo, cantiamo, idem. \* 28.º Un momento d'estasi a Londra , terrettino per solo wooi.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

\*\* Il Festamme, opera luda scritta pel testro dei difittenti, l'India del Girco, acatta eseguita no sea del Procope de Carmanolea. — Y Temeriano, opera seria estritta pel Sue Garcia il Ragioli al 1924 (aux rappresentat) — " Il Paris pel Sue Garcia il Ragioli al 1924 (aux rappresentat) — " Il Paris Colorea (Colorea del Cardon Colorea del Cardon Colorea (Colorea del Cardon Colorea del Cardon Colorea (Colorea Colorea (Colorea Colorea (Colorea Colorea (Colorea Cardon Colorea (Colorea (Colorea Colorea (Colorea (Colorea Colorea (Colorea (Col







## CAPTANO MAJORANO

Gaetano Majorano, conosciuto sotto il nome di Caffarelli. ebbe i natali in Part il 46 aprile 4703. Furbo di un povero contadino, il nadre pretendeva che si addicesse allo stesso sun mestiere : ma il giovinetto Gaetano non solamente era ricolcitrante ai voleri naterni, ma resisteva ancora alle nunizioni che soffriva ogni qual volta andava a trattenersi nelle chiese per sentire cantare o sonare l'organo. Un musicista nominato Callaro avverti l'assidua assistenza del niccolo contadine alla cannella ove egli era impiezato, e con quale aggiustatezza unisse soventi la sua infantife voce a quella degli altri cantori. Volendo viemaggiormente assicurarsi della realtà delle sue disposizioni, lo fece venire a se, e convintosi che non si era ingannato sulla sua più che felice orcanizzazione musicale, si recò immantinente a ritrovare il padre e gli fece la niù seducente prospettiva della fortuna alla quale sarebbe andato incontre il suo figliuelo, se acconsentiva che glu si facesse l'operazione dell'evirazione. Il padre stupi da prima, e poi domandò tempo per meditar sul da fare : ma la dimane andò dal Coffaro e dissegli volor acconsentire a quanto aveagli proposto, il che venne prontamente exeguito in Norcia, eve fu condutto il piccolo Gaetano ner subtre la dolorosa operazione. Di ritorno in Bari il Caffaro ratirò in sua casa al giovinetto Majorano, e con vera interesse comunció ad insegnargh in prima a leggero e scrivere, e poi eli elementi della musica. Trascorsi al-73

manti mesi, dociso di mandarlo a sue anese in Nanoli, onde fareli studiaro regolarmente il canto sotto la direzione di quel Porpora, che, dopo lo Scarlatti, aveva unitamente a Domenico Gizzi stabilito le fondamenta di quella che nei fu detta grandiosa scuola italiana. Da questo momento il Majorano, in omaggio di riconoscenza ner quell'uamo che in prima tanto seria cura aveva preso per la sua educazione musicale e per assicurargh un avvenire, volle spontaneamente cambiare il suo nome in quello di Caffarelli. Pormora aveva un metodo lento, ma sicuro, e i cui risultati non erano mai dubbii quando si applicava ad una felice orennizzazione. Egli, severo anzi che no nel suo insegnamento. fece studiare il suo allievo per cinque interi anni sonra un solo foglio di carta di musica, ovo di suo proprio pugno avezgli scritto delle scale orazi, delle altre pel coroheunio e per le goulità; poi degli esempi per le appoquiature, per i mardenti, arunnetti, trilli ce, ce, ed in succinto ner quanto altro credeva ntile e necessario alla formazione ed alle svilupno di una voco, che a tempo bene educata, con arte. gusto, samenza e buon senso, e senza forzarla mai, dà sempre i niù felici risultati: e vicoversa, se oprasi al contrario, diviene ingrata, sgarbata o si perde interamente.

Qualcheluso preten che Perpora operando ceal avese avuto mini de uniliare l'orgogio del sua allière, cha fin d'allera ne avera ancia di truppo. Altri misero in debbio la realità dell'accidioto, non potendo personalerai che si fisca potato impigzare si lungo tempo per apprendere tanto poche cose. Certo si è, come abb...mò anche sille costre riddicio (1), che dopo questi cumpo amni di condinao di indefesso studio, forte ingrato, monotono, moloso, ma fatto com calano, sovernance o possitamento su tale figili di carrio con calano, sovernamento a possitamento su tale figili di carrio con calano, sovernamento a possitamento su tale figili di carrio.

<sup>(1)</sup> Soventi volto to intesi raccontare un tale aneddoto dal mio veccino antecessore Gruseppe Signamente, non che dal Tritto e dal Zuscarolli.

ia, Porpera con la sientezza di chi ha la concienza del mu sepere del simo valore, un bel giorno disco al non cilieso. « Vattene, feglinol mio, io non ho altro da insegnariti; ten « sei il primo cantanto dell'Italia e del mondo. « Can cuò asseri un'incontrastabile verità, perchò il neccenisson del cante è la sola cosa che poli nisegnare un mascrie; ma il gusto, il settimento, l'accento che communove, l'intespetrazino d'inna france suiscalea, il crerare begli ornanceati el a proposito, queste sono tutto dolt che vengono da natura e che l'arte non partà insegnare giamma.

Nel 1724 Caffarelli esordi al Teatro Valle in Rema, ranpresentando la parte di donna, secondo l'uso de quei tempa per i sopranisti. La bellezza della sua voce, la perfezione del suo caato e la sua figura molto avvenente , gli procurayono un successo di entusiasmo. Ricercato in tutto le princinali città d'Italia, riscosse applausi e testimonianze di anamirazione e di stima da per tutto. Di ritorno in Roma nel 1728 cantò al Teatro Argentina nella stagione di carnovale la garte che allora chiamavasi di primo uono, ed chie tale entusiastico incontro, che uguale non si era vedato ne mteso sino allora in quella cuttà. Molte donne di alto lignaggio divennero pazzamente innamorate di lui. Le buone fortune gli venivano da per ogni dove, quantunque qualcheduoa l'avesse nacata a caro prezzo, incontran lo la collera di qualche marito geloso, che non gli fu sempre facile di evitare; ed una volta fu costretto a nascondersi nel fondo di una cisterna vuota, che trovavasi nel giardino della casa ende era fuggito , rimanendovi sino a notte avanzata , dono aver guadaznato un violento raffreddore che lo fece stare a letto per più di un mese. La gentile damina che gli accordava l'alta sua protezione, conoscendo l'indole ed il carattere del suo violento sposo, e sino a qual punto potesse giungerne il risentimento, mise il Caffarolli sotto la salvaguardia di quattre seadaccini che da lontano lo seguivano da per ogni dove. Questa comica avventura per altro non ebbe conseguenze dispiacevoli, ma non fu facile nè cosa tanto da poen al celebre cantante uscir salvo da Roma nel 1730, per rendersi in Napoli, ove produsse, s'è possibile immaginarlo, maggiere effetto di quello che aveva destato in Roma. Dopo qualche tempo si parlava di Gizziello che doveva esordire in Rama, Caffarelli non conosceva questo novello cantore, di cui però avea spesso sentito a decantare il nome ed il merito. Prù che la curiosità, uno smodato orgoglio che avea di se, non disgiunto da un certo dispetto che chiuso teneva in cuore, come egli potesse avere un rivale qualunque, le decisero a volersene personalmente accertare. Prese la posta per Roma, viaggio di notte, ed arrivato ad ora opportuna. si recò direttamente un teatro tutto avvolto in un mantello per non farsi conoscere. Preso modesto posto in platea, attentamente ascoltó da prima in silenzio; ma trionfando in Ini più che qualunque altra bassa passione, la grande anima dell'artista, dono udita l'orio del Gizziello, scelso il momento quando gli applausi erano alquanto sesnesi, e levalosi in piedi disse ad alta voce: " Bravo!.... bravissimo, a Gizziello: & Caffarelli che te lo dice.» Por usel procupitosamente dal teatro, riprese subito la posta, ed arrivò in Nanoli ginsto quando si facevano i più bizzarri comenti sulla sua misteriosa disparizione e sulle sue moltiplici avventure amerese, che ognuno raccontava a suo modo, mentre altri ne inventava a capriccio. Recatosi immuntinenti in teatro, non ebbe che appena il tempo di abbigliorsi per raporesentare la sua narte nell'opera che in quella sera stava appunziata. Verso il volgere dell'anno 1733 parti per Londra, ove da

verso i vuogere nei anno 1733 pari per acoura, eve con mello tempe en ricercato de esdereito non poco. Il successo che colò ottenno fiu pipindolissimo, e, que testo con culti estagenara pod dirisi che fi scampe crescente per tittel il tempo che i ti di fermé, sempre amato e carerato da quo bioni ingleti che mai non si staneavano di milrio ed applitudirio. Finalmente, quando scorri molti anni abbandono quella granditas capitale, carcino di glera co depo aver amanassotte cosiderevali nechatra, prese la via di riforno per l'Italia. Torino, Miano, Genora, Firone o Napull lo rividero con gigla e l'appliadirono sempre con eguste estimismo. Invitato par recossi in Veneza, o riscosse per tre mena 800 acceliani actuelli (1900 francial) si stopendio, ed ma sersia a suo totale lecudirio assicurata per 700 zocchiani (8400 franchi), somma considerevole in aldora e che nima cantanta avava mi per lo innanzi perceptia. Dopo questa stegiano cafarelti dicea via viver abandonero il tentro; ma richasta e pregato, riromparve in Torino nel 4746, e poi ancoma firenza, Nilano, ed in ultimo a recol in Madrid e cantare em Gizziello e la Muegotti nel 7149, po pia Vienna. La Delfina di Prancia Princeresso tili Sasomia che a nueva

molto la musica, desiferosa di sentire questo vero portento, chè come tale tutti lo decantavano, lo fece venire a Parigi nel 1750, lys arrivato, cantó prima alla corte e dono in molti concerti particolari, e quantunque contasse 47 anni, nure ebbe successo non meno entusiastica di quel che aveva altrove ottenuto. Luigi XV incaricò uno dei spoi ciambellani di regalario di qualche giojello. Il gentificomo stimo conveniente inviargii per mezzo del suo segretario una sunerba tabacchiera d'oro da parte del ro: « E che, disse Caf-« farelli, in vedendola, il Re di Francia manda a me que-" sta scatola?.... Guardate (ed aprì il suo armadio), ecco « trenta tabacchiere , la menoma delle quali vale assai di a niù di quella che venite a presentarmi, » E restituendola, continuò a dire : « La riceverei volentieri, se almeno fosse « adorna del ritratto del Re.» - « Signore, » alla sua volta. prese a dire freddamente il segretario, « il Re di Francia. « non usa di far regalo del suo ritratto che solo agli amba-« sciatori (1).» Arditamente risposegli il Caffarelli: « Ebbene,

(1) Qui dobbasso notare che questo segretario ignorava od aveva dimentacate che lo stesso Luigi AV sedeci anni prima, nel 1736, avea fatto dinno al Farimelli del suo rifratto ricco di brillanti e di 500 luigi d'oro, succome nella biografia di lui si riporterà. che is Re li faccia cantara codesti sagnori tutti gli ambasciinori del mondo riustramon mita fare na Galarelli. El H dialogo piuttoste curioso venne ripettut a Luig. XV, che e rus molto, e cit quue lo rapretò alla Dellasa. Questa Praccipessa son inteso la cosa con la mederina indiferenza: mandò subito a cercare il musico, ed una rolta al suo sospetto, senza dirighi porda su la sua insoluten richiaesta, gli diè in dono un magnifico diamante di elerato prezze, e un'el congedario prescontegli un passepreta, aggungando: « Il est a signò du Roi: c'est pour veus san grand honneur; mais ri faut veus hiber d'en faire usage, car il riest vabibe que pour da joursa. Caffarelli so ne parti molto mal centento di media corte, cilcondo che son avvar assudamanto de anche

tanto do pagar le spese del viaggio. Ritornato finalmento in Napoli per non ascirne mai niù. dopo tanti splendidi successi, e ricchissimo come era divenuto, nensò di comprarsi il fendo detto di Santo Dorato, di cui prese il titolo di Duca, che legò poi dono la sua morte ad un suo nipote colla rendita annessa di annui ducati 14 mila. quasi sessanta mila franchi. Ma non cessò pertanto di cantare nei conventi e nelle chiese e di farsi caramente pagare. Molti anni prima di movire, fece fabbricare un gran palazzo, che tuttora esiste, alla via del Carminollo presso Toledo, e sopra l'arco del portone di entrata fece incidere in un marmoreo cartoccio la seguente orgogliosa iscrizione: Ampuvon Thenas, EGO DOMUN. A. D. MUCCLIV. Qualcheduno pretese che immediatamente si avesse un'anonuna mano aggiunto alcune mordaci. parole, ancora latire, che alludevano alla sua candizinne di evirate, il che A. fo e non era (ille cum, tu sine). Le qualt, se dayyero son furono e dà scritte, come yenne sino a noi tramandato, han potuto però ess, e dette da qualche bello suirito. indignate di cota ta albo na, e si vuole che sia stato il Capasso. Once oille la sola prisca iscrizione si legge, ne traccia vi usiste che avisse i oli ilo accopatarsisi uni altra-

Gaetano Majorano Jesto Caffarelli nunci nel suo feudo di

Santa Dorata non nel 4º febbraio (come si è scritto) ma nel 20 novembre del 1783, colla riputazione di uno dei cantanti più sorngendenti d'Italia. La bollezza della sua voco in allora non noteva essere naragonata ad alcun'altra, tanto ner l'estensione che ner la forza dei speni. Reti era valente constmente nel canto largo che nei passaggi di gran difficoltà, ed eseguiva con una prodiziosa perfezione quasi inarrivabile il trillo e le scale cromatiche. le quali pretesero alcuni che fosso stato il primo che le avesse introdotte nell'arte del canta, e particolarmente nei movimenti ranidi. Inoltra sonava benissimo al gravicembato, leggeva qualumnue musica a prima vista, e sovente altres) improvvisavana con huon successo. Succhè fu generale oninione che nella prima metà del secolo XVIII non vi furono che Farinelli e Gizziello che notessero stargli al navagone, manufunque il Forincili nel complesso de prezi che ringiva a proferenza de suei emuli, si fosse poi a più alta sfera elevato; ma però, più modesti, quelli sencero farsi perdopare la superiorità tra i lore rivali. mentre che Coffarelli spesso relispettiva e sollevava contro di Ini e pubblico ed artisti a causa del spo spodato orgaelie. Ne aveva a tal grado, cho in mezzo alle suo fortune. si udiva spesse vélte a do.ersi che i posteri nen avrebbero mai potuto comprendero quanto egli fosse stato grande e portentoso nell'arte del cantare.

Perchà moglo si characan l'insolenza del suo carrattero, erediamo pregue dell'opera qui trascrivere un brano di una elettera del Mestassio, da Vienna, alla principessa di Belmonte in data del 10 luglio 1749, cho riporta un aneddoto che la rimanda.

- " In contraccambio delle novelle armoniche che si compiace l'eccellenza vostra comunicarmi dell'amabile Mon-
- « ticelli, io gliene renderò una bellicosa di questo valoro-« so Caffariello (1), che con pubblica ammirazione ha dimo-
  - (1) Coul sempre il Metastasso lo chiana nelle sue lettere,

a dii di Marte che a quelli di Apollo.... Il poeta (1) di questo " teatro è un milaneso, di molto onesti natali, giovane ina gegnese, vivace, inconsiderato, tanto adorator del bol sesso. « muanto sprezzator della fortuna, e non men ricco di abi-. lità che povero dei doni della prima della virtà cardinali. a A questo cl'impresarii han confidata, oltre la cura di rafa forzenare i libretti, tutta la direzione teatrale. Or non sae nrei se per revalutà d'ingregne o di bellezza, fra queste od a il Caffariello si è fin dal primo giorno osservata una certa « ruggine, per la quale sono essi molte volte fra loro traa scorsi a metti pungenti ed oquivoci merdaci. Ultimamente-« il nocta fece intimare una prova della nuova opera che si a prepara. Tutta i membri operanti concorsero, a riserva a di Caffariello, o per effetto di patura contraddittoria, o per . l'avversione innata ch'egli seute per ogni specie d'ubbia dienza. Su lo scioglicasi dell'armonico congresso comparve « nulladimeno in portamento sdegnoso e disprezzante. Ai sa- Inti dell'uffiziosa assemblea risnose amaramente, dimandan-« do, a che servono queste pruope? Il direttore poeta disso con a tuone autorevole, che non si doven der conte a lui di ciò u che si fuccu: che si contentazza che si suffrissero le sue - mancanze · che poco conferiva all'utile o al danno dell'ope-« ra la sua presenza o la sua assenza, che facesse egli ciò « che volca, ma lasciasse almen fare gali altri ciò che doa venno. Irritato più che mai Caffariello dell'area di supe-

<sup>-</sup> rierità del poeta, lo interrappe replicando genilimente, a che chi avea ordin nta simil pruopa cra un solenassimo a..... Or qui perdio la tramontana la prodonza del direittore, e lasciandosi trasportare ciccamente dal suo furor poetico, comiació ad concario di tuttu quei glerioso titoli del cuali è stato premisol il prerito de Calfariello in di-

<sup>«</sup> de' quali è stato premiato il merito di Callariello in di-« varse regioni d' Europa. Toccò alla sfuggita, ma con co-

<sup>(1)</sup> Dr mome Mighavacca.

u lari assai vivi, alcune onoche più celebri della sua vita, a e nen era ner tacer così presto; ma l'eroe del sue naa pegirico troncò il filo delle suo ladi , dicendo arditamena to al panegurista; Sieguami, se kai il coraggio, doce non vi a sia chi l'ojuta. Ed incaminossi in volto minaccioso verso a la norta della camera. Rimaso un momento perplesso lo « slidato noeta, mundi sorridendo soggiunso: Vermaente un a reval tuo pari mi do troppa vergogna: ma andiamo, che n il castigare a matti è sempre o pera cristiana. E si mosa se all'impresa. Caffariello, o che non avesse mai creduto « così temerario le muso , o che secondo le regole crimi-« nali nensasse di dover nunire il rea in loco natrati delia eti, cambiò la prima risoluzione di cercaro altro campo « di battaglia, e trincierato dietro la metà dell'uscio, fece « balenar nudo il suo brando , e presentò la nugna al nea mico. Non riensò l' altro il cimento, Mu Bero anch'egli a il vilucente acciare Liberò dalla planida ougina, Trema-« roso i circostanti, savocò ciascuno il suo santo avvocato. w e si aspettava a momenti di veder fuesare sp i cembali « ed i violini il sangue metteo e canoro: muando Mad. Tesi. « in casa della quale si tratta vano le armi, sergendo final-« mente dal suo canapò, dovo avea giaciuto fin altora tran-« onillissima snettatrice , s' incomminé lentamente verse i a campioni. Allora (o virth sovrapmana della bellezza!) « allera quel fursbondo Cuffaricilo in mezzo a' bollori del-· l'ira, socureso da un'improvvisa tenerezza, le corse sun-- plichevele all'incontre, le gettà il ferro a' piedi, le chiese - nerdono de suoi trascorsi, e le fe generoso sacrifizio delle s sue vendette, a suggellà le replicate protesto d'ubbidien-« za, di rispetto, di sommissione, con mille baci che im-« presse su quella mano arbitra de suoi favora. Diè segui a di perdone la ninfa; rinfoderò il poeta; ripreser fiato gli « astanti; ed al lieto suono di stremtose risate si sciolse la « tumultuo-a assemblea..., Oggi gl'istrioni tedeschi rappre-« senteranno nel loro teatro questo strano accidente, »

# CARLO BROSCHI

Carlo Broschi, conesciuto sotto il nome di Farinelli, nacque il 24 giugno 1705, fratello a quel Riccardo Broschi del quale si è dato un cenno biografico nel partere de masstra compositori educati nel Conservatorio di Loreto. Il padre Giovenale Saechi, che ha dato in luce una vita del Farinelli, dice essere stata Andria la sua patria; ma non avendo alcuno pariato mai del come e del quando da quel paese si fosso trasferito in Nanoli, è da ritenersi piuttosto quanto lo stesso Farinelli disse a Burney, allerche s' meontrarone in Bologga nel 1771, cicè di essere egli nate in Napoli, Nulla si può dir di preciso sulla sua origine. Molti eninarono che il nome di Faricella venissegli da farina, perchè suo padro Salvatore Broschi era mugnajo , o como dissero altri venditor di farina. Na sembro più che prebabile, anche ner le nostre tradizioni, che questo nome gli fosse doto perchè egli chbe per protottori e patroni al principio della sua carriera tre fratelli nominati Farina, che tra i distinti amatori della musica in quel tempo erano considerati i pruni in Napoli. Il padre Sacchi assicura avergli il Farinelli fatto osservare i titoli di nobiltà che dove esibire al Re di Spagna ondo ottenere la sua ammissione negli ordini cavallereschi di Calatrava e di S. Giacomo, Per vero, riesce difficile il conciliare la distinta nascita de parentì dell'artista con l'infame mercato ch'es-i fecero della sua virilità, nella lontana speranza di assonnarsi una vistosa fortuna. Ma in quella trista enoca erano non solo tollerate. ma ancora permesse tali depravazioni, e non si mancava di trovare un pretesto qualunque onde giustificare la turpitudine del fatto. Una ferita, un morso di cionale, impossibile a guatursi senza operaro la castrazione, una cadata, come si disse di lui , che nella sua infanzia l'obbligo alla mutilazione ec. ec., insomma non vi era un musico m quel tempo che non avesse potuto o saputo raccontaro la sua piecola istoriella, che nel fondo si somigliavano tutto.

Siccome l'evirazione nen sempre apportava i buoni riaultati che si desideravano, sovente avveniva che molti disgraziati perdevano la qualità d'uomo sonza guadagnare una vece per divenir contori. Farmelli, fo tra i fortunatissimi. nerchè egli chbe la siù sorprendente voce di sograno che fosse mar esistita. Non dal padre suo, come erroneamente serisse il Fétis, ma dal fratello Biccardo venne unziato nei primordii della musica, Dono qualche tempo poi, quando fubene avante nelle teorie e nel soffeggio nen cantate, ma come mezzo onde imparare la divisiono ed a sonare il cembalo. fu messo alla scuola del Porpora, di coi divenne il primo ed il più illustre allievo. Dopo aver appreso, scorsi alcupi anni sotto unosto insigno mpestro, il meccanismo dell'arte del canto tal quale era stabilito nei metodi perfetti dei eanteri de quel tempo, cominció ad esordere, e prima come na omaggio di riconoscenza, velle cantare nella casa dei suoi protettora, i tre fratelli Farma, bu l'intesero e lo ammirarono i poù valenti professori di Napoli ed i niù distinti dilettanti, che tutti rimasero contenti nen solo, ma sorpresi ed incantati dell'eccezionale sua vece, della purità des suggi che saneva trarre, e della facele e brillante esccuzione, e predissero il clamoroso successo che indubitatamente avrebbe ottenuto sulte sonne. Da qualcuno si serisse che all'età di quinduci anni, pel 1720, si fece sentire in nobblico la prima volta nella prima opera del Metastasio Annelica e Medoro, e che la singolarità di questa circostanza avesse fatto nascere fra i due esordienti un'amicizia che durò costante per tutta la vita-

È qui da osservare in contrario, primieramente che Metastasio non era in Napoli nel 1720, perchè egli lasciò Roma nel 1721, e lo fece solo per fuggire i suoi creditori. In secundo poi che l'Angelesa e Medoro dell'illustre poeta non vide la luce che nel 4799. Daile nostre tradizioni abbiamo che Farincili accompagnò il suo maestro Pornora nel 1721 in Roma, ove recavasi per iserivere pel Teatro Altherti l'onera intitulata Europea, ed us quest quera il Farinelli, di già celebre nell'Italia meridionale sotte il nome del ruogazzo. fece la sua prima comparsa in Roma. L'impresario di quel teatro (4) prezò Porpora di scrivere appositamente pel spoallievo un'aria con occompagnamento di trombetta obbligata, nerché eravi nell'archestra un valente sonatore di siffatto strumente. Il maestro accordiscese, e compose un'aria quasidi sfila tra il contante ed il sonatore, il quale ultimo quondo esegui il suo preludio, sorprese ed entusiasmo il pubblico in modo che la proclamarono invincibile, e compativano il giovine cantore che dovera venirne al paragone. Farmelli cominciò a cantare, e tanto si elevò sopra di lui, che trasportò il suo uditorio sino alla frenesia, e le strumentista fu obbligate a darsi per vinto. Vi è però buona ragione a credere che il Pornora avesse non noco contribuito al trionfo del suo al-Juryo. Che che ne sia, il risultato fin, che terminato lo spettacolo, il pubblico in massa attese il cantore alla porta del teatro, e l'accompagnò sino alla sua dimera tra le grida più entusiastiche di evviva e di unanimi acclamazioni.

Qui ora si presenta una di quelle contraddizioni si frequenti nella vita di questo artista. Barney dice che Parinelli lasciando Roma si recò in Bologna ove intese il celebre Bernacchi; ma Bernacchi non era un Bologna, nel 1722. Clorone Payollo aggiunosro ai detto di Burney che fit al-

<sup>(1)</sup> Nella biografia del l'experta è riportita dei l'Exmense fa dista in cons del Coute Albert, Qiu si cion che a fatta il Tatepta Alberti, over exerci un impressiro. In totte le autendenti opere di nol consultate, così abbinno tevoto in Fericia. A concultiere i fattil, pore che l'errore debtà stare in ciu primta scrisso, partiando del Penyens, in casa o omi giu nel l'estro del Cesto Alberti; a popure che avenda il Coute Alberti aporto quel lestro per conte proprio cen l'Emer, l'accoso di por tros pubblico e datos al un unipressiro.

lora che Farinelli dimandò delle lezioni al cano della Seuola Bolomese. Non perianto Burney confessa che il cantore restò sotto la direzione del Pornora sino al 1724, e noscia con lui fece il suo primo viaggio in Vienna nel 4795. Ora nee sembra veresumile che Perpera. la più gran riuntazione italiana di nucl tempo per l'insegnamento del canto. avesse notato tollerare che il suo allievo, che non era ancora uscito dalla sua senola , gli avesse fatto il torte di prendere non dico lezioni, ma nure dimandare consicti ad altre professore , qualunque egli fosse stato. È però fuori di dubbio che Farinelli non prima del 1777 conobbe in Bologna il Bernacchi, e che dono essere stato vinto dallo stesso nell'opera di Orlandini, riconoscendo la sua superiorità. se non in tutto, per alcune specialità che in grado eminente possedeva, si decise il Farinolli a dimandargli consieli. che l'altro acconsentì a dargli con piacere, e lusingato nel suo amor proprio, si compiacque apportave l'ultima perfozione a colui che dono fu stimato ed apprezzato il cantante più straordinario del XVIII secolo. Bernacchi non era dotate di bella vece : ma coll'aunto della sua somma arte aveva sanuto trionfare de'snoi difetti naturali, ed nenuistarsi tanta fama , che nel manda musicale veniva chiamata il Re dei cantanti.

Nulla passiama dire sull'offetto che il Farinelli profusse in Vienna nol 1275, perchè luino no la parla muai. L'anno appresso cantò in Venezia nella Didane ebbandonto del Metatatasio, nessa un musica ad umestro Albani. Riteratto in Napoli, produsse il più grande entusiamo in una Sernata di Hasse nella quale cantava anche la celebre Tesi. Verso gli ultimi mesi del 1726 riscosse applausi in Milano nel Girs, apera di Francesco Ciampi. Pei si rece in Roma, ove era atteso con grande ansietà, e nel 1727 trovara-si in Bologna. Dopo aver fistu na recondo vicagio o Vienna nel 4728 riservo in Venezia, Roma, Napoli, Vicenza e Parma, e da per tutto clieme catulssistiche accismazioni.

Nel 1731 per la terza volta fece ritorno in Vienna, e depo questo viaggio cominciò a modificare la sua maniera di cantare, basata sino allora sulle difficoltà, sui trilli, grupnetti di ogni specie , passaggi di terze velocemento ascendenti e discendenti, volate in tutti i sensi, seale cromatiche ec. ec., in una parola Farinelli non era che un cantante di gran bravura, di sorpresa e di stupore. Ciò avvenne in forza di un consiglio datogli dall' Imperatore Carlo VI. En giorno che questo sovrano l'accompagnava al gravicemhoio, ad un tratto si arrestó e disse all'artista che niun altro cantore del tempo poteva esser messo a parallelo con lui : che la sua voce ed il suo canto non sembravano appartenere ad un semplice mortale, ma bensi ad un essere soprannaturale: « Quei giganteschi tratti, quei passaggi sì a lunghi che pare non mai finissero, l'ardimento della vo-« stra maniera , eccitano lo stupore e l'ammirazione , ma s non toccano per mente il cuore. Far pascere l'emozione - sarebbe per voi facile, se qualche volta voleste essere « più semplice e più espressivo, » Queste parole dette da un vero conoscitore , da un amico dell'arte, produssero il più straordinario effetto sull'animo di Farinelli : e perchè non isprovvisto di fino spivito, comprese in un istante dal detto imperialo ciò che far doveva per divenire un cantante compiuto. Dotato dalla natura delle più belle e felici disposizioni per tutti i generi, non dubitò punto che avrebbe avuto la superiorità su tutti . anche cantando il somplice, il tenero ed il canto di espressione, ed ebbe il coraggio di rinunziare qualche volta agli applausi della moltitudine, per essere semplice, vero, drammatico, e saddisfare agli artista ed ai conoscitori di buon gusto. Così come aveva preveduto Carlo VI, egti fu , dal momento che lo volle, il cantante più patetico, come per lo impanzi era stato il più brillante; e si vedrà in appresso che il cumbiamento operato in questa sua auova moniera, non solamente eli fece acquistare maggior rinomanza nell'arte, ma fu la causa principale

della sua gran fortuna. Di ritorno in Italia cantà con suecesso sempre prescento a Venezia, Roma, Ferrara, Lucea e Torino. Colmato di onori e di ricchezze. Jasció il continento nel 4733 per recarsi in Londra , celà chiamate dal Porpora che dir geva l'Opera Italiana al Teatro Lincoln 's Innfields. Esta va comparve la prima volta nell'Astoserse di Hasse, ove il suo fratello Riccardo Broschi avea accionto un'aria di uscita , che gli fece ottenere un meontro che sentiva di delurio, niò facile ad immaginarsi che a deseriversi, ed arrivò a tal nunto di fronssia, che una dama della corte grido dal suo palco: Il n'u a ou un Dieu, et ou wa Farinella. La sua presenza in quel teatro foce enadaenare somme hastevoli non solo a contrate tutte le snese grornaliere, ma bezanche a nagare 19 mila lire sterline di debito. di modo che senza la sua venuta l'impresa stava per cadere in fallenza. Il grau favore di Farmelli era cominciato da una serata data al Palazzo di Saint-James, ove cantò alla presenza del Ra, accompagnato dalla Principessa d'Orange, Allora in corte si stabili una gara per chi facesso al cantore id regalo più magnifico, e la moda se ne unpos sessò al punto che ner estentazione la pobiltà faceva annunziare dai giornali i donativi che a lui largiva. L'esempio del Principe di Galles che gli aveva fatto dono di una tabacchiera d'oro contornata da brillanti e contenente biglietti di hanca, eca stato imitato da molti altri grandi personaggi. Farinelli non riceveva che 4500 lire sterline di stipendio al teatro. Intanto negli anni 1734, 1735 e 1736 che dimerò in Londra. la cifra si elevò a 5000 l'ire sterline, circa 125 mila franchi. Verso la fine del 4726 Faranelli parti per la Spagna per la via di Parigi, ove si fermò alquanti mesi, e facendosi sontire, produsse quella sensazione si viva che era da attendersi. Lungi XV l'intese negli appartamenti della regina, e l'applandi con entusiasmo tale, che mer avigliò tutta la corte, come riferisce Riccohoni. Era in verità qualche cosa di singolare vedere Luigi XV compiacersi vivamente a sentire

un exitante, egli che peco auaxu la musitar ed assai meno la musca italiana; e vuolsi che avesse fatto dono al musico del suo ritratto ricco di brilisatti edi 500 leigi d'oro. Fazinelli non voltua fare che una semplace corsa in Ispana, e si proposeva di ritornare subitto in fagilitarra, eve avera contratto impegni cogl'impresarsi dell'Opera; ma isorio a lui favorevole deticus attrimenti, edi la puese chegii mon avea voltate che visitare, lo ritenne quasi per \$5 anni. Si racconta che Filinno V Be di Sosama nei soni eccessi

di abbattimento e di malinconia, che pativa spesso dopo la morte del figlio, trasandava gli affari dello state e rifiutavasi di presedere al consiglio, a malgrado le istanze della regina Elisabetta Farnese. Fu in questo momento che Farinelli grense in Madrid. La regina informata di ciè, velle provare se la musica, che il re amava moltissime, avesse avuto potere sul suo spirito. Ella ordinò un concerto negli annartamenti del re, e dimandò al virtuoso di cantar delle arie di un carattere tenero e dolce. Il ro, nel sentir la voce del cantere , fu serpreso di meraviglia. Poi l'emozione s'impossessò del suo cuore, ed al termine della seconda aria fece chiamar Farinelli, le colme di cloga e gla dimando un terzo nezzo, in cui il celebro artista sniegò maggiormente la magia della sua voce e della sua somma abilità. Nel trasporto del piacere, il re gli dimandò qual ricompensa egli volesse. Farmelli pregò il re di fare ogni sforza per uscir dall'abbattimento in che stava immerso e di cercare distrazioni negli affari del regno. Egli aggiunse che se avesse veduto il Princine felice, questa sarebbe stata la sua niù eran ricompensa. Tratto si delicato o disinteressato macque immensamente a tutta la corte, ed alla regina in particolar modo, che alla sua volta senne generosamente o da sovrana ricompensare il grande artista. Pilippo infatti prese la risoluzione di liberarsa da quella micidade malancenta che lentamente le distruggeva. Egli si fece radere la barba, cominciò ad assistore a'consigli di stato, e dovè la sua guarigione al merito del cantore. La regina comprese l'influenza che costui poteva avere sulla salute del re, e gli fece delle proposizioni che furnoni accettate. Il suo stipendio venne stabilito a 50 mila franchi ammui, ed il canto di Farmelli fu riscrbato privativa per il solo re. Da quel momento può dirsi ch'ogli fu perduto per l'arte. Divenuto favorito di Filippo V, ebbe il petere immenso del quale godono tutti coloro che occupano simili posta presso i sovrani. La sua fortuna si accrebbo, ma il suo cuore d'allora in poi fu chiuso alle emozioni dell'artista. Può dirsi che fosse come un buffone di corte; egli era. là per cantare da solo a solo al re delle ario , come Triboulet faceva smorfie e diceva motti arguti a Francesco I. Ognuno può giudicare del disgusto che doveva provare. Un giorno disse a Burney, che nel tempo dei primi dieci anni della sua residenza alla corte di Spagna, e suno alla morte di Filinpo V, aveva cantato ogni sera a quel Principe quattro arte che non variava giammai. Due di queste erano di Adolfo Hasse, Palludo sole, e Per questo dolce amplesso: la terza e guarta due minuetti sopra i quali il cantante improvvisava dello variazioni. Ecco che Farmelli in questa dieci anni ripetè circa 3600 volto gli sicssi pezzi o non altro, il che vuol dire pagare a caro prezzo il potere e la fortuna. La Borde dice che Farmelli divenne primo ministro di Filippo V e di Ferdinando VI suo successore. Gerher, Cheron et Favolle e Gennaro Grossi sono dello stesso avviso. Bocous, che dice di aver ricevuto degli schiarimenti dal nipote di Farinelli, assicura che non da Filippo, ma da Ferdinando VI (di cui altres) continuò ad essere il favorito) non mai avesse aviito il titolo di ministro, ma sibbene il potere e l'influenza di un favorito superiore allo stesso ministro. Ecco come si esprime Bocous:

« Le bon et sage Ferdinand VI avait hérité des infirmités « de son père. Dans le commencement de son règue, surtout, il fut tourmenté d'une profonde méloncolie dont rien « ne pouvait le guérir. Soul, enferné dans sa chambre. à

- cer raser. Avant inutilement équisé tons les movens nosa sables , on cut recours au talent de Farinelli, Farinelli a chanta, le charme fut complet. Le roi ému , touché par " les sons mélodieux de sa voix, consentit sans neine à ce a mu' on youlut exiger de lui. La reine alors . se faisant « apporter une croix de Calatrava , après en avoir obtenu a la nermission du monarque, l'attacha de sa presse main " à l'habit de Farinelli. C'est de cette époque que date son a influence à la cour d'Espagne ; et ce fut depuis ce mo-" ment nu'il devint presque lo seul canal par où coulaient " toutes les graces. Il faut concudant avouer ou il ne les a accorda qu'au mérite, qu'elles n'étaient pas pour lus l'objet " d'une spéculation pécuniaire, et qu'il n'abusa iamais de son nonvoir. Avant observé l'effet qu'avait produit la mu-" sinne sur l'esprit du roi, il hu persuada nisément d'éta-" blir un spectacle italien dans le galais de Buen-Retire. " où il appela les plus habiles artistes de l'Italie. Il en m fut nommé directeur, mais ses fonctions ne se bornaient · pas là. Outro la grando prépendérance qu'il continuait a à exercer sur le roi et sur la reine. Forinelli était sou-

« de famille que la Franco lui propossis, etc. » Famellis era dosta di producera e di accergimente. La sua condicione era delicata e difficile, e gli alti personaggi della certe eram gelesi dell'illimistato favore ch'egh godera presso il sovrano, quastiunque con loro si montrasso unuide e nea abussase mai del suo potere. Egli chibe il dono della scella net suoi protetti, tanto che direntati il suo mingo reserla net suoi protetti, tanto che direntati il suo mingo re-

- vent employé dans les affaires politiques; il avait de fréquentes conférences avec lo ministre La Essenada, et élant plus particulièrement consuféré comme l'agent des ministres de différentes cours de l'Europe qui étaient intéressées à ce ou le le roi exholiciou n'effectuel cas le traite ressées; à ce ou le le roi exholiciou n'effectuel cas le traite.

zno di favorite si procurò pochi nemico. Si raccontano di lua alcuni aneddoti, che, per mostrare la bontà del carattere e l'eccellenza del suo cuore, vale il pregio di riferire. Recandosi un gierno agli annartamenti del re, ovo in tutte le ore aveva libero accesso, traversando un'anticamera intese a direda un uffiziale delle guardie: « Gli onori niovono su di un - miserabile istrione, ed to che servo da trent'anni non ata tengo nulla.» Farinelli con bel garbo fece presente al reche qualche volta dimenticava gli uomini devoti al suo servizio, e gli fece segnare un brevotto di avanzamento, che uscendo dalle stanze del re consegnò all'uffiziale, dicendoch: a lo he inteso a dire che servite da trent' anni . nea avete a torta di aggiungere che nulla otteneste.» Altra volta egli intercedeva dal re in vantaggio di un gran signore il nosto di ambasciatore che enegli agognava: a Ma nen sapete, gli a disse il re, che non vi è molto amico, e parla male di " voi? " " Sire, rispose il Farinelli, gli è così che mi varrei « vandicare. » Il suo carattere era un misto di nobiltà e di generosità, come rilevasi da un aneddoto, per altro tanto conosciuto che servi di soggetto da farne un dramma. Farinelli aveva ordinato un abito magnifico ad un primario sarto. che, eseguitolo, glielo vestà a pennello. Soddisfatto del hel lavoro, dimandogli il suo conto ; quegli risposegli che non ne aveva fatto, e ne ancho l'avrebbe fatto mai. - Perche? sorprese dimandò il Farinelli ; e l'altro tutto perplesso riprese a dire: « Per tutto pagamento ho a chiedervi una " grazia. Conosco che quanto desidero ha un valore immen-« so, come cosa riserbata soltanto ai sovrani ; ma gracchă « ho avuto la buona ventura di lavorare per un nomo di « cui si parla con tanto entusiasmo, non voglio altro naga-" mento che di sentirlo cantare un'aria. Invano il Farmelli si provò a fargli cambiare risoluzione; fu impossibile di persuaderlo del contrario e fargli accettare il prezzo dell'opera sua. Alla fin fine dopo molte chiacchiere, Farinelli prese il solo partito che gli restava. Chiuse l'uscio del suo angartanesto, e foce méstra, umanti a queste melomano, di tulta la potenta dell'unte sua. Quando cheb finito, e di arrio chèno di piète gli cryptinera la sua ricensecreta e si disponera a pertire. Ne, gli disse Errizelli, lo non maco di un giutto amor proprio, o tenpo al mio decero, o per queste percogliete ho forsa nequistate quando trataggio « su gli altri carinati. Ha coduto alle vostre istanzo, el è guasto che ora voi ceditate alle mie.. Nello tesso tempo cavò la borra ed obbligò il arrio a ricevere forso e senza fera il doppie di ciò che il ano lavore potesa valere.

Metti scrissero che divennto Re di Spegna Carlo III, saciucrase a Farincilli a continoziono degli stiepnicii che sino allora aveva goduto, ritenendolo al di lui scruzis. Carlo III poco tempo dopo il suo esaltemento al trone glingianes di usciro dalla Spagna, circostanza che petè spiegarsi allora cilla risoluziono che queta sovorna avea preso di segnare il patto di famiglia collo corti di Francia e di Napolo, putto al quale Farincilli se can mostruo sempe contrario, e per non farlo stabilire aveva impiegato tutta la sua grando inflocaza zotto i regui precedenti. Il re però continos ad clargiro al Farincilli el siesse pensione, a condizione che dosesse stabilira i Bologna e non u Napoli, ove come egli stesso assicurò a Burney (1), aveva in coor suo deliberato di nadaro a dionarea.

Quando Farinelli ritorno in Italia dopo un'assenza di 38 anni, trorò undit suo atolichi amier già trapassati ed altra diapersi in varii paesi. Pa dunque necessati per lui procurarsi novelle relazioni, alle quali manezava però l'incaulerimo dial givinezza. L'est di 57 anni ch'egli centara, non era più quella delle amichevoli intimità, oltrechè pure gif necesa dilette il tempo necessario per cottipare. Allora incominciò ad avverture quel vuole che si forma nell'anima di un artistat quando ha devisito dalla sua missiono. Delle grandere pussate

<sup>(1)</sup> The present state of music in France and Italy, nar. 921.

eli restavano solo le ricchezze, ma questo non compensavano la perdita di tutte le illusioni sparite. Qualche volta appena o raramente egli parlava del suo passato, della gioria ottenuta nella nrima gioventà, dei tanti trionfi riportati, che rosa lo avevan famoso e forse unico pell'arte sua; mentre poi serhava presente pella memoria il suo personaggio di favorito. le missioni diplomatiche affidategli, la sua Croce di Calatrava, e eli omaggi che continuamente riceveva da coloro che nur si nomavano grandi di Spagna, e da'ministri della Corona: circostanze tutte che gli fornivano una quantità di svariati aneddoti, i quali egli era felice di raccontare al primo venuto. Il grande, il celebre cantante da molto tempo aveva cessato di vivero in los. Il cortigiano era sempre aresente a se stesso, e restava per deplorare la perdita dei suoi onori e della sua infinenza. Nel polozzo che avea fatto fabbricare a austehe miglio distante da Bologna e che era decorato con sontuosità, magnificenza e gusto, egli trascorreva sovente una gran narte del giorno riconcentrato in un tetro e cuon stlenzio, a contemplare i ritratti di Filippo V. di Elisabetta Farnese e del VI Fordinando; ed il più delle volte versando lagrime, quando nello squallido presente recordava lo splendide passato. Le visite dei forestieri le distraevano alguanto. Reli li ricaveva can affahdità somma, e niente gli riusciva niù graduo che quando gli si parlava del suo alto stato alla corte dell'Escuriale. Durante tutto questo periodo della sua vita si allentanò una sola volta da Bologna per un breve viaggio che sece a Roma, ove appena giunto chiese ed ettenne un'ndienza dal Pana, a cui, vanaglorioso com'egli era, nario con grand enfast degli operi che gli erano stati resi in Madrid, della sua grande influenza in quella corte, delle considerazioni che Intti gli prodigavano e delle immense ricchezze che colà ed altrove aveva ammossate. Il Santo Padro con quell'ironico sorriso tutto proprio di Benedetto XIV, freddamente gli rispose: « Avete fatta tanta fortuna colà, per-« chè vi avete trovato le gioie che avevate perdute qua. » A queste narele non aggiungiamo comenti....

Quando Burney vide Farmelli nel 1771 nella sua casa rresso Bologna, il musico già da molto tempo aveva dismesso di captare. Sonava però il gravicembalo e la viola d'amore, e componeva della musica per questi strumenti. Erli aveva una cullezione di pianoforti e di gravicembali che amava moltissimo. Tra questi preferiva un pianoforte stato costruito a Firenze nel 1730, al quale aveva date il nome di Roffaello d'Urbino. Il secondo era un gravicembala donatorli dalla regina di Sazena, che chiamava il Correggio. Gli altri avevano i nomi di Tiziono, Guido ec. ec. Nel salene del suo nalazzo vi erano bei quadri del Murillo e dello Ximenes. In mezzo a questi aveva fatto collecare in grande evidenza, ed in bell'ordine disposti, i ritratti di tutti i principi ch'erano stati suoi protettori. Vi si vedevano due imperatori, un' imperatrice, tre re di Spagga, un principe di Savoja, un re di Napoli, una principessa delle Asturie, due regine di Spagna ed il Papa Benedetto XIV. Egli aveva molti ritratti di lui stesso, e tra questi uno ad elio, dipinto dal sue intimo Amiconi, e nuello della famosa cantatrice Paustina. Non ha fondamento l'assertiva da taluni messa innanzi che

roon un unadandenti, assertieva un tamain messa minaria padro Marcini si fosso accinio a scrivere la sua Storia della suurica dictre istanza del Farinelli. Il musico strinea amiche-voli relazioni con Jarch Martini allorchi nel 1767 era vennta a stabilirsi in Bologna, ed il primo rodume della Storia trovavasi pobblicato fin dal 1757. C30 che è da notari si è che il Martini abbia messo a profitto per la continuazione della sua: Storia una bella raccolta di libri musicali a lei dal Farinelli donata.

Questo celebre artista mori il 15 luglio del 1782, quindi mell'anno settantasettesimo della sua età, ed è stato il più gran cantanto dei suoi tempi, tanto per l'arte, quanto per le sue deti personali.

#### GIOACCIDNO CONTI

Gioacchine Conti , seprannominato Gizzielle , fu uno dei più grandi cantanti del secolo XVIII. Nacque in Arpino nel 1714. Abbiamo dalle postre tradizioni che in una grave malattia sofferta guando era bambino, fu solo ed unico mezzo alla sua guarigione assoggettario all'evirazione. Qualcuno ha proteso cho la troppa povertà dei suoi parenti gli avesse determinati a speculare sulla mutilazione del proprio figliuolo: ma qualunque sia stata la vera e nesituva ragione di atto si nefando o brutale, rare volte esso ha recato min felice risultamento per l'arte musicale, quanto nel presente caso, Paro preprio che la Provvidenza avesse voluto, quastper compensarlo in parte, accordare al disgraziato giovimelto tutte le doti necessarie onde farlo divenire un pertento: voce dolce, equale, estesa, intonatissuma, insinuante, pura, unita ad espressione naturale e ad un sentimento squisito e profondo del bello. Condotto dai suoi cenitori in Napoli all'età di otto anni , fu da essi presentato al lore compatriota Domenico Gizzi, del quale si è già a suo luogo parlate, enn la preghiera non solo di prender cura dell'avvenire del lere figliuele cell'insegnargh l'arte del cantare, ma di osnitarlo ancora, nerchò ad essi mancavano i mezza onde mantenerlo in Napoli. Il Gizzi dopo averlo inteso, vide immediatamente qual frutto potesso attendersi da pianta si prediletta, e perché nomo di buono viscere, condiscese a riceverlo in sua casa, alimentarlo e provvederlo di tutto il lasognevole. Per sette anni continui gli prodigo le più affettuese cure , istrucadolo nel canto con paternacarità; e quando lo credè provetto abbastanza da poter affrontare il giudizio del pubblico, lo diresse a Roma, e ben raccomandato, a personaggi di alta portata. Questi lo feccto cantar prima pelle chiese e poi nelle aduganze private, el la questa prima esperimanto riperto successo immonso. Fui allara che imitando i susì autecessori Cafarelli e l'ariaelit, cone trabute di ribenoscenza all'i mpureggiable sono estre, decise di farsi claumare, in voce di Costi, Gizzello sonone che potava con orgogio e de conservi songre nel l'arte. Nogli ultima mesi del 1732 socrol in Rosm sel Teatro Tordionaso con l'Arteserve de Locordo Vinici (1). Il successo che nebbe fui tale, che dallo stesso Cafarelli, siecome alla costiti ingorità abblione carrielo, fi sonome alla costiti ingorità abblione carrielo, fi sonome anella costiti ingorità abblione carrielo, fi sonome capitantito, e la fama lo prochenò in tutta Italia per gran cantiante.

Nel 1733 esegul la medenimo opera in Napoli nel teatro S. Bartolemos, cel ciube cutatisatico mesonire; dopo tre assi parti per Lendra, impegnato a cantare a quel teatro che durgera Giorgou linendel. En questa l'opeca della più accamata rivabili tra il suddetto teatro e l'altre confiste alle cure ed alla direzuese di Nicola Perpora, che aveva riunito miscinem mentemene che Farincili, fa famosa Guzzaria e Senesano (2), e quandi non potera essere superato dall'attro, sostemato dal solo genio di Hansoldi. Ma Tarriro di Giricillo equilibiro an certo modo le partite, e i due teatri rivali diventere formidabili. Il muore vosuelo grande artista secondi il 50

(1) Il Fétis strian che Giznello aretse esorisio in Roma prima con la Bidone e pei con l'Arlaserse del Vinci, ma noi ci permettiamo ostervare che il Vinci non compose mai ma Didone.
(2) Carpani (lettera 9) racconta la seguente avrentura.

(-) Carpani (lettera 9) ranconta la seguente avventura.
 Senesmo o Farmelli, celebri sopranista, crano ambiduo in In-

cylistry, an appeparis noso different teath. Catterns not ene pl. tirrzy, an appeparis noso different teath. Catterns not enderna gurar e non aver-no occasione di sastirsa avrenda Quanbé di framo, per delle quistiona avrate con finende, l'accid a seo tatto od anbi ad irrachira in quelo diretto dal Porpora, albara di ede s. torracho instante i don errial. Sessiona devera rapprouentra un tirracho farino, Farincilli un eron sentanzio e propione delle controllo dell'archiva arci rachicol tirritoria l'andiientra un tirracho farino, Farincilli un eron sentanzio e propione; na quelo cicutatio de lo prima arci rachicol tirritoria l'andi-

e rito cuore di quel ferote tiranno, che Senesino, dimenticando il e suo carattere, corso a Farinelli e cun tutto il cuore abbracciello.»

maggio 473% sell' Ariodente di Haculel , ed chie colossale successo. Il 12 dello stosso mese canto nell' Atalanta che le stesso maestro avea composto pel matrimonio della Principessa di Galles , e per molti anni poi continuò ad essere l'ammirazione degl'Inglesi. È da osservarsi però che Gizziello sonne trarre immensi vantaggi dalla vicinanza del Farinella. migliorando di molto la sua maniera di cantare: tanto che quando si recò in Lisbona nel 1743, invitato ad esporsi in mel teatre di Corte . la sua riputazione s'ingiganti a talsegno, che al Re di Napoli, Carlo III, venne la felice idea di far produrre nel nuovo Teatro di S. Carlo, che pochi anni innanzi avea fatto costruire, i suoi due sudditi divenuti granda e celebri cantori, e che tonto occupavano di toro il mondo musicalo. Perciò fece venire Caffarelli dalla Pologia. ove in allera trovavasi, e Gizziello dal Portogallo, e nui riuniti, l'opera nella quale vennero a paragone questi due campioni dell'arto fu l'Achille in Sciro (3). Nuonte nuò

the la musica dell'Arbille sa Serre fosse del Perentesi Omesto fatto non poleva da nos essero acceltato, per fondate zamens. Le cuere del Pergolesi sono da tutta conosciute, e fra queste non si è mas saputo che vi fosse un Achille in Sciro. Niuno ne ba parfato, e vi è di più da acture che le stesso sie, Fétis, mundo, secondo il suo solito, calloca in ultimo dell'articolo l'elenco delle opere dell'autore del quale parla, in quello del Percolesi non la per nulla menzionato questo Achelle su Sciro. Nel tempo de cui trattase, il dramma in parola era stato poste la musica da due autori, cioè da Domenico Sorro nel 1737 e da Loonardo Lee nel 1739 : di medo che di uno di nuesti doveva essera la musica nella qualo cantavano Caffarelli e Gizziello insieme. Se del primo o del secondo, non possiamo con certezza asserige, ma si deve presumere che fesse piutiosto quella di Leo, perchè in più alta rinomanza di Sacro, doveva il di lui nome mecho convenire ner una saca tanto solenno. Allo stesso dramma anche Jommelli o Passiello lunno. apporto la musica; ma il prime lo feco nel 1771, e l'assiello nel tempo cho siette in Russia, cioè dal 1776 al 1781, ed in queste epoche Gizziello era morto e Cassarelli viveva ritirate dal teatre,

(1) I heagraft precedenti, o particolarmente il signor Pétis, dicono

essere paragonate all'effetto sorprendente che Caffarella produsse nella sua aria di uscita. La Corte e l'intere pubblico si abbandonarono per molti minuti ai niù vivi e elamorosi applausi. Gizziello allora si credè perduto, e rimaso stordito di quanto aveva ascoltato di sorprendente dal suo valoroso rivale, e del quasi delirio che aveva eccitate nel pubblico. Ma ripreso il suo spirito, disse a sè stesso: « Implorerò l'assistenza del Cielo, mi armerò di corag-« gio, e farò il meglio che mi riuscirà possibile. » L'aria che dovova cantare era nello stile natetico, genere che a lui stava meglio che quello di bravura: il suono della sua voce puro e teccante, il finito della sua esecuzione, l'accento tenero, passionato, espressivo, ch'egli senne insinuaro nel proprio canto, e probabilmente la grande emozione che cagionata gli aveva il successo del suo rivale, tutto insomna lo fece salire a tal grado di sublimità, che per primo il re. entusiasmato, dimenticando qualunque etichetta, si levò in piedi a batter le mani a più non posso. Tutta la corte ed il pubblico stivato in quell'immenso teatro l'imitarono, e la sala sembrava croffare dagli applansi prolungati, per parte di quella moltitudine divenuta fremente di gioja e di contente. Il verdetto che all'unanimità allora si promunziò, fu che Caffarella fosse il più gran cantante nel genere brillante, come Gizziello lo era nello stile patetico ed espressivo. Nel 1749 questi due grandi virtuosi si trovarono una seconda volta assieme in Ispagna uniti alla celebre Mingotti , ed il successo che ebbero fu qual si noteva rinortare da questa triade di perfezione. Dopo tre anni, nel 1752, Gizziello ritornò in Lisbona. e sernrese tutti nel Demofoonte di David Perez, nei grandi miglioramenti che avea apportati alla sua arte. Il Redi Portogallo lo colmò di ricchezze, e si racconta che commosso per una pastorale che Gizziello eseguiva in una Cantata scritta per la nascita di un principe suo figlio, questo generoso monarca gli facesse dono di una gallina e di venta pulcini d'oro d'immenso vatore.

Verno La face dell'amon 1750 l'acclamatio artista risolvò di abbanchazare il settor e riterararemo alla sun citti tuntationi transcene tranguell'amente alquaetti amini (s). Pri tardi modi a i transcene tranguell'amente alquaetti amini (s). Pri tardi modi a i sua fortuna ed essere sitato ammurato, atimate ed chegisto de attuti per la beneficio largitimi che produpara agli artisti per la beneficio largitimi che produpara agli artisti per la beneficio largitimi che produpara agli artisti per la beneficio largitimi che montanti per avane la trom intera, giorite aconoro (non costato te de 17 mane la trom intera, giorite aconoro (non costato te de 17 mente la remaina prima della città il 95 citalvino 1761, compiante da tetti, e la sicanda un monso elorito coi di inportitivo nelli "atti-

#### GIESEPPE APRILE

Nacque in Baseque nelle Puglio nel 1738, accondo la Biografia di Fétia, accondo qualità del Villacona nel 1746. Decumenti positivi per risolvero quale delle due date su da riscoreri, non esistecci ma pure pia probable quella ripertata dal Fétia, perche trovando che nell'anno 1763 d'isseppe Aprole ergi gla consecuto come valene pieno musico centrallo, son è ragionovalmente da presumers che avesse allora solitato el radio del 1740. Puede la consecuta del preside se fisse na ten ol 1746. Puede la ciencia del presidente del presi

(1) Mal sa avrisò A. Bargh di serivere (Anecdotes er. 1911, 160) che Gizzello si trovasso ancora in Linbona nel 1755 quandi savocano quel terribale irusmolo che distrisso la cuttà ; con dopto serce semipato quan per in ratelo, il grande artista per eccesso di divusione avesso preso la resoluzione di riturara in un monsatero, ove sarebbe marie pogle tempe dopto.

una brillante carriera nei teatri delle principali città dell'Italia, della Germania, ed in ultumo nei teatri di Napoli, eve si fermò e prese stanza. Il dottor Burney che nel 1770 l'intese cantare in questa città , trovò la sua voce fiebile ed ineguale : ma erane deti sue emmenti un' intenzzione perfettissima, un trillo sorprendente per l'eguaglianza, per la precissome e pel colorato: in fine aveva nel suo canto moltissima espressione e sentimento, ed era dotato di guisto simisito. Ebbe la gleria di dar lezione di canto a Cimerosa. Come artista di merito, compose molta musica per camera, che fu pubblicata per le stampe in Germania ed in Londra, con gradimento generale. Oltre a ciò, scrisse una raccelta di pregevoli soffeggi piem di belle melodio per l'esercizio del canto, che si studiano tuttavia da quei pochi che intendono apprendere il canto con quolla purità di scuola che dallo Scarlatti (meno qualche intervallo di transizione) si è serbuta fedele sino al Crescentini.

Giuseppe Aprile viveva ancera nel 1792, ma l'anne ed il giorno della sua morte è stato sempre ignorato.

## Composizioni di Giuseppe Aprile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1º Nam. 26 duettini per due soprani, alcuni con basso, altri con violini, viole o basso ed altri strumenti.
- 2º Resta :ngrata, io parto, addio, aria per seprano con più strumenti.
- 3º Non so frenare il pianto, aria idem.
- 4º Num. 36 solfeggi per voce di soprano col basso numerato.

### LUIGI LABLACHE (1)

Avvennta la rivoluzione in Francia al finire del secolo passato, due fratelli Lablache che avevan perduto il padre ghigliottusato , abbandonando Marsiglia nel 1794 vennero a stabilirsi in Nanoli Appartenevano a famiglia nobile, cui spettava la corona di conte; e perchè arrivati in Napeli intrancesero in società un commercio colle Indie, si è-da alcuni creduto che Lablache fosse figlio di negoziante. Del prime dei due fratelli, per nome Nicola, che aveva menato in meglie una signora irlandese. Francesca Bietach, nacone in Napoli il 6 dicembre dello stesso anno 1794 Luigi Lablache, in una casa sita alla Riviera di Chiaia, e propriamente all'Arco Mirelti. È noto come con la rivoluzione erano stati aboliti in Francia tutti i titoli di nobiltà. Nicola non fu a tempo di rivendicare il suo, perchè morto durante ancora il Terrore. Il nostro Luigi Lablache forse nol fece, perchè era superbo di essersi procacciato un gran nome col suo ingegno e col sommo suo merito, doti che meglio dei blasoni potevano illustrare la sua famiglia. La Francesca Lablache.

(f) In questa biografia su trevano riferiti parecchi futti, diversamento du colo en intere in reprotata sul conto di Labaldon. Ad entire rigiotisson suchili, averie che quanto qui a narra è ricavato di assimichi fossi, pocici evalui abili sulto conversazione me finanzione attainate della propositi dei me raccetate, ho ciuntato rivolgenzi id nua della fi his fajin, hi signora Francasco Labaldon, evicor ralbalere, divora ralbalere, divora ralbalere, divora ralbalere, avicora ralbalere di cali avicora resultate di male avverie cuerca ralbere que della partici che accuratamente ralbalere di segne con controli. In distanti avicora ralbale di segne con controli. In distanti avicora di labalere di segne con controli di disconario revolta di distanti avicora ralbale giarde di segne con controli di disconario revolta di

cha divident col morito le più esallate alca bherai, nella prochamanane della Repubblica Republican serva con molto bom giuto ed artisticamente ricamato una gran hamiliera, nel mezza della quale vi era l'alborra della lubertà, coronato dal herratori frago, Questa handera vonce insugurata innoni alla reggia, allora delta dalla rivoluziono Piezza Meziane (1), di ni tale solone circostanza si esegul l'inno de una paratato nella biografia di Cumarosa, composto dal celebre meatro per commissione del cari della renubblica surtemonea.

Depo il 13 giugno del 1799, Nicola Lablache, che tanta parte attiva preso avea nella lotta di quella deleresa giornata, ove fu ferito, e creduto o fatto credere per morto. onde fuggire i primi furori delle persecuzioni del Cardinal Ruffo, venne da un suo intimo amico nascosto insieme alla moglie, al ballerino Duport ed al Cimarosa, sotto il tavolato del Real Teatro del Fondo. Trascorsi alquanti giorni, ignorando essi quale fosse lo stato della cose in Napoli, il Duport per iscoprire terrene inconsideratamente pensò arrampicarsi sonra un alto finestrino, che dal palenscenico di quel teatre guardava la strada sottostante. Fatalissimomente di là precipité e morl all' istante. I noveri suoi compagni di sventura, atterriti dal funesto avvenimento, pensarono, come momentaneo rimedio, nascondere il morto sotto il pulcoscenico; ma dopo cinque giorni, il puzzo del cadavere che cominciava a putrefarsi, era divenuto intolierabile. Si aggiunse a ciò che era finito quel noco di alimento che con gran reschio e pericolo aveva potuto fornir loro l'amico, senza probabilità di noterlo far nuovamente. Non sanendo trovare altro espediente, decisero di presentarsi all'autorità governativa, che in perfetta conoscenza de'loro principii ultraliberali , e di quanto avevano operato nella rivolta per favorire la Repubblica , ordinà che il Camarosa

<sup>(1)</sup> Questa pizzta, dopo il Plebiscito del 21 allobre 1860, venne dal Manicipio di Napoli degretato chiamarsi Piazza del Plebiscito.

vanisse incorcerate in Castel Nuovo; e al Lablache, perchè francese, fu influta la pena dell'estlio, che non giunse a subire, poschè poco tempo dopo, nel giorno di Natale, mentra stava riunto a pranzo colla sua famiglia, mort di ancurisma. giovane ancora di anni 33. La moglie pos, trascorso breve tempo, non vulcado il governo della Santa Fede tener conto che ancor ella era una forestiera, ma solo perché tutti la conescevano come autrico della famosa bandiera, fu con la Sanfelice, la Pimentel ed altri trascinata prima ner le vie di Nanoli, e poscia rinchiusa nel Castello d'Ischia, Come ottenesse la libertà Cimarosa, si è già detto. La povera vedova di Nicola Lablache, quasi dunenticata nelle sue duro sofferenze, aspettava sempre che la sua sorte fosse decisa: ed eran già trascorsi sei lunghi mesi da che languiva nell'orrida sua prigione. Ma non troyando il severo tribunale di Monte Oliveto ne motivi ne pretesti sufficienti e valevoli per decretare contro di lei la capitale sentenza, ordinò che venisse scarcerata e messa in libertà. Ora ecco ner qualo incidente fortunato la sua vita fu salva, nè i giudici ebbero ragione di condannaria. La sua cameriera vedendo un giorno avucinarsi alla casa dei suoi podroni, ch'essa custodiva, tutta la sbirraglia dei sanfedisti , e pensando che non fosse se non per fare severa perquisizione o saccheggiarla, ebbe la felice ispirazione di buttare nel fuoco quella tale bandiera di cui sopra si è tenuto parela, che così ridotta in cenere, maneo il corpo del delutto, il quale sarebbe stato unu che sufficiente a quei giudici ineserabili per condangare la vedova di Nicola Lablache all'estreme supplizio. Il fratello del padre di Luigi Lablache, che non avea preso parte alcuna ai movimenti politici nè alla rivoluzione, profittando del tervorismo che apportarono le armi cardinalizie, raccoglicado tutta la fortuna che i due fratelli avevano in comune, se pe ando in America, e da quel tempo mai più non s'intese parlar di lui, nulla curando di lasciar la povera cognata, el piccolo Luigi e le due surelline Gletia ed Adelaule nell'estrema miseria. A questa infelice vedova madre con rimase altra scampo per vivere ed alimentare i suoi tre orfanelli, se non di adattarsi a prestar la propria opera, e trovi un posto di governante in casa della Principessa d'Avellino. Venuto a regnare in Napoli Giuseppe Napoleone, tante il principe che la principesso in caso della muole trevavasi la vedova Lablache. essendo l'uno ciamberlano e l'altra dama di corte, vollero raccomandare al Re la sorte della sventurata famiglia, ed otteneero infatti dalla munificenza del sovrano, nel 4806. come riparazione alle sventure sofferte dal padre di Lablache. un neste gratuite pel niccole figlio Luigi nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, od un altre anche gratuite ner la sorellina Adolaide, appena che venne istallato nel locale del Gesh Nuovo il Collegno di Musica delle dunzelle. L'altra sovella. Clelia, fu collocata in una pensione tedesca, ove la mantenne la prelodata principessa per farla educare a tutte sue suese sino agli anni diciotto, e quindi ritiratala in casa Avelling, la destinó ad assistere e far da governante ad una delle sue fictionle, che divenne noi la Principessa di Contola. l'attuale Principessa d'Angri, fino a che la Clelia non isposò il Marchese Brayda, La vedova noi, la Francesca Rielach Lablacho, restò un casa Aveilina suno al tempo cho andò a seconde pozze spesando un napoletago. Cario Gaudielle, da cui ebbe un figlio nomato Alberto, che mort di anni 48: ed ella medesima cessà di vivere nirea guarant' anni or same

Bitorande al piecole Luigi, quantinopun ogli mostrano militisima sittivicino per la musica, pure volonti di prorderia ne avera bon poza o quasi muos. Intanto il Giuri che diriggera la parte musicale di quel Cossorrativio della Pietta, di già dicibario Collegio Resole di Musica, ingunuse al Labiache di imparare a sonare il vuolne. Di neolio unita con preglia il giorutto comincia è sudiario, um pure fi forza o encrestità ubbulire. Una crossianza al luttu unprevoduta la fece cambar el strumento, e vestò nello stesso tempo enanta naturale disposizione fosse in lui per la musica, Un sno compagno di camerato, che in un gierro già determunato doveva sonare il controbasso, s'infermò tre giorni prima del concerto. Lablacho non aveva sonato mai il controbasso; pure spoutaneamente si offri a sostituire il suo condiscensio, e tre giorni gli furon niù che hasteveli ner imparare a ben escraire la sua parte. Il successo che ottenne gli fece acquistare un tal qual gusto pel nuevo ingrato strumento, che in certo modo era adatto anche al suo tisseo. il quale fin d'allora mostrava tendere a divenir grande e corpulente. La sua vece giovanile era di un buon contratto. ma all'età della pubertà, quando la natura opera il cambiamente, obbligato a cantare i sols ed anche nel coro del Requem di Mozart, nell'occasione di un funerale che il Collegio nel 1809 eseguiva nella Chiesa dello Spirito Santo per onorar la memoria di Hayda, forzò talmente la sua voce infantile, che nel giorno deil'escenzione non solo non potè giungere alla fuen finale, ma la voce gli si abbassò in siffatta misa, da non noter mit emettero alcun suono, tanto che venne timore a tutti che avesse interamente perduto l'organo vocale. Consigliato dal vecchio maestro Valente ad un ripeso di alquanti mesi, un bel giorno, svegliatosi, avverti che la sua vace erasi trasfermata in un magnifico registro di basso . e dell'estensione quasi fenomenale in un giovinetto ancera imberbe, di due ottave, cioè dal mi bemolle grave al ms bemolle acute, che se non viti in estensione, in volume si è sempre ingrandito sino al suo ventesimo anno. Dopo tal felice avvenimento. fu adibito alla scuola del Valente che insegnava il canto nel Collegio, e questi con amerevole cura e con vero interesse cominció ad istruirlo in quell'arte secondo i antico modo, ch'era pure la vera maniera d'insegnare (1).

(1) Il Labiache racconteva spesse, o particolarmente quando voluva fare gla elega del suo maestro, come insinuasse oltre le anticle prati-

Trasferilo il Collegio della Pietà dei Turchini in S. Sebastiane, fu primo pensiero della sapiente triade che componeva il giuri dirigente la parte musicale, di ordinare nel novello stabilimento la costruzione di un tentro, indispensabile per l'istruzione degli alunni. Ciò eseguitosi prontamente, la prima opera che venne rappresentata fu La Contadina Bizzarra del maestro Castignace, ed al Lablache venne affidata la parte del bullo napolitano, che disimpegno con molto sucsesso, Impaziente però il giovinetto di sopportare la disciplina del Collegio, senza consultare altro che la sua indole bizzarra e la sua strana maniera di operare, pensó bene di scritturarsi coll'impresario del teatro di Salerno per sonare il controbasso, con mensuale assegno di ducati quindici, e fuggi dal Collegio all'insaputa dei suoi superiori. Datasene immediatamente contezza all'autorità, fu disposto che immantinente da Salerno, in mezzo at gendarmi, l'alunno disertore si restituisse in S. Sebastiano, ed il vicerettore del luogo, latore della ministeriale all'Intendente di quella provincia, venne incaricato di andarlo a riprendere, come puntualmente esegui (1). Rientrate in Collegio, per disposizione superiore venne messo agli arresti di un mese, trascorso il qual termine, con novella disposizione venne espulso dalla famigira, en punizione della commessa mancanza e ad esempio degli altri alumi, acciocchè si guardassero hene nei tempi avvenire di commettere delle scappatine alla Lablache, identiche espressioni della ministeriale che ancora conservasi.

the, il consiglio di solfeggiare, solfeggiare e sempre solfeggiare. Ed infatti, sotto la direzione di questo cosciunzione e dotto artista n'ebbe noi quegli solenditi risultati che or ora vodremo.

(1) Lablache, taste le voite che venire in Napole, recerana l'indomentire in Collegio a vasiare per gratitudine (egli cest diceva) di sicercitori Perrella, a pascesagli ripelere sempre un presenta degli alemai Cel finarezza cecono (ed ona volta iore a fre questi), la storotta di Salerno e del famosi gendarmi, che gli farron fedelli, se mon pascerali e directivali contenza di vitasci.

Dopo un tale avenimente, nuovo pen fazil dei passati. Conservatori, fa promulgato un Reale Recrittu, col quide reservaimposto agl'impressirii di tutti i teatri del regine di non ni instrutturare un alamono del Collegio sonza prima serve a monto la debita fesolità dil Governo del lungo, ammionate disnomenta del considera del monto. In considera del contra del considera del monto. In considera del convenzione, di una mutta di duemila duesti e della chiusura del leatro per unificial guerna.

Messo cesì duramente alla portin, il power Lablache, sporsivato di mezzi da vivere e di vestiti, perchà la madre per la ristrettissima sua condizione un nulla potera necorrerio e a mala pena potera provedere co è stessa, si rivoles agli aluani suoi compagni, che pur molto lo amavano, i quali lo aluani suoi compagni, che pur molto lo amavano, i quali lo tutti poi raggranellarone a modo di questua la tenus somma di ducati rinque, di che gli fecero presente. Collo ich opiù ecoperò al buon successo di questa volontaria autoscrizione la l'anno sincissimo suo Givenno (Coff. (1), nancer viento, il quale di poi lo condusse, espulso com'era dal Collegio, alla locanda detta di Sea Gomillo, che tuttora esiste nella via San Bartolomeo. Il Lablache per usu mezno ottenes da un suo parente, sodicente impresario del Teatrino del Pupi

(1) Quanda Lishinche riteransa in Napoli per ripasarai dano qualtaha socialle turande riportatio, primo see puntaione par da fra avventure. Vancio: Califi dei son arrivo, Questi, che non fa per anieste formatalo anniella, a diversato pia per baspano pendigan, a sevrinicializza ad esso, primo del primo del primo per sono del primo del primo del primo per sono in molte sprimo. En girran, stando Indenen, questo bal Coffi ació forci na scatiala per presente tubacco. Lichiche glicia chera, el evitola, entrò in altra stanza: india a poso riterando gielar restital, a verefanció de na penderio, an al "luto unalda guida compresa e se la revisso in associana. Andeto pol van, quando qli venen si d'anderio di prosteració de la sua superpasa sull'apprimi. Acresiva piena el codi, a spassa apparregli nal vello una largina. Ai ricanocicana per Cello de ser lisopa sespora a benedicario.

che travavasi il vicino temporaneamente cretto nel refettorio del già Conservatorio della Pietà dei Turchini, di cantare in detto teatrino le opere hulle in dialette napoletano, e tra l'ano e l'altro atto anche dei pezzi staccati, estranel all'onera che rappresentavasi, e ciò per rendere più svariato e piacevole il divertimento diurno e serale (1). Il modestissimo compenso che ritraeva per tali sue fatiche era di cinquo carlini al giorno per le due rappresentazioni, sufficienti, in quel tempo, per pagare l'alloggio ed anche discretamente nutrirsi. La riuscita che ottenne in questo suo primo esnerimento nel Teatrino dei Pupi, fu sl splendida e clamorosa. che non più la plebe, ma la parte più culta ed intelligente della città accorreva a sentirio ed ammurario, ed il teatrino, stavato sempre di pubblico, era venuto in voga solo per lui. L'impresario dell'altro pur piccolo teatrino, detto di S. Carlino, vodendo quale ascendente avesse preso sull'animo del pubblico nanoletano il giovinetto Lablache, sicuro di fare un bell'affore ed un buon negozio, lo scritturo nella qualità di bullo napolitano, con lo sturendio relativamente vistosissimo di 80 ducati al meso, che il Lablache accettò con giubilo e riconoscenza. Contava diciotto anni , quando pel 1812 comparve sulle scene di quel setterranea teatrino. dove si rappresentavano musiche esclusivamente buffe, ed egli esordi nell'opera del maestro Palma, L'Erede senza eredità, come assicura il Cioffi, e non già, come scrisse il Fétis, nella Molinara, opera che pure canto, ma per seconda, nello stesso tentro. Il successo che n'ebbe fu di vero fanatismo, tanto che in tutto Napoli e per lunga pezza non si parlava che di Lablache, della sua stupenda ed ammafiante voce, del suo ingegno artistico, e quasi tutti a coro prognosticavano quel glorioso avvenire che ebbe.

(1) Questi sumularri di teatro rapporesentano parocchile volle (a) giorno e di sero), e sono per le più affoliati dall'unima classe devia piabe, cile pagamdo pocha solet, vi accorro volenterosa a divertiris e radere a crepapelle, perché lo produzioni sono serute espressamente per ollenero questo scopo.

la mesto periodo brillante de vero successo, de acclamazioni generali e di musi delirio del pubblico sanaletaso, che l'artista avea sanute cel suo incerno affascinare, divenec, inebriato di tanto successo, mattamente innomorato della figlia del celebre attore drammatico sig. Pinotti, che anche con successo recitava al Teatro dei Fiorentini. Trascorsi alquanti mesi. la dimandò in isnosa e l'ottenne. La Teresa Pinetti, minttosto che graziosa, avvenente giovinetta, dotata di spirato, bene educata ed istroita dal valente suo nadre, fu di grangiovamento al guovine sposo, perchè senno elevario a nobili sentimenti, svegliare il suo amor proprio, sprosarlo a granda imprese, o persuaderlo (o qui obbe qualche resistenza a superare) a lasciar di cantare il dialetto nanoletane, nel cualo egli mostrava nassiene, e studiaro esclusivamente la lingua italiana per divenire nell'opera seria cantante drammatico? In una parnia, la delce compagna chi egli aveva scelta per abbellirgh la vita, subhino il suo spirito, trasformandolo in un altro uomo... che noi divenne celebre!

Dupo i grandi successi oitevusti nel piccolo S. Carliao di Rapoli, fu sircitaroto per Misson ed che incestro felicissimo. Nell'anno dopo venna ricercato dall'impresario del teatro di vella con ciatà con Barbaya coeducra a i lestro di quella capstale el aveva i famosi gruechi d'azzardo un Napoli o Sciilia. Essordi un quel Teuto Carolino con l'opera di Stelano Pavesi Ser Marcentanio, ed il successo fin para alla grande aspetitativa che si aveva di lali, indi miettendo in pratezi a Satuara consigli della moglie, sunue di cantare il dialetto aspotetamo e di assumesi il caraftero di primo basso cantalera. Nel tempo che si fermò in quella città fin sempre bene accetto, amato e festoriata.

Lontano dal centro dell'Italia, era poco conesciuto; ma la sua riputazuone ingigantendosi ogni giorno di più, fo risolvere i direttori dell'imperial Toatro della Scala di seritturario. Ivi fecesi da uruna sentiro mella Cenerentola di Rossini, cantando la parte di Dandini, ed ottenne clamoroso incontro, riervendo i miu lusinghieri elogi dagli artisti non solo, me dai valeresi dilettanti, chè molti ne contava in quel tempo la musicale Milano. Non però si lasciava di farglisi asservazioni sul sue mode di pronunziare, che sentiva di troppo il dialetto nunoletano; e non fu che a stento e a gran fulica, sempre sussidiate das consigle della moglie e da una ferrea volontà che lo dominuva in tutte lo difficili imprese, che riusch a correspond e liberarsi a poco a poco delle pecche che gli si addebitavano, nonchè a farsi più tardi ammirare per la purezza ed eleganza della sua pronunzia. Era l'anno 1821, ell il Mercadante scrisse per Milano la sua Elisa e Claudio, pella quale il Lablache si collocò nella sfera di gran cantante, dal gusto squisito, dalla voce potentissima e dal gran senlimento drammatico. Talo meritata rinomanza in poco tempo divulgossi per tutta Europa.

Riunstosi in quel tempo il Congresso di Lavbach, onde rendere piacevole quel seggiorno agli osniti coronati, si cercarono i migliori artisti per rappresentare in quel teatro, ed il Lablache fu uno dei primi ad essere invitate. Il suecesso che ivi ottenne fu veramente entusiastico, ed i sovrani tutti spesso facevano i più lusinghieri rallegramenti al Re di Napoli per avere un suidite di tante eminente merito e valore come Luigi Lablache, Ferdinando I valle conoscerlo, e lo nominò cantanto della sua real camera e cappella. Dopo Laybach recossi in Tormo per cantare in quel Regio teatro, a rappresentà la difficilissima norte di Uberto nell'Agnese del maestro Páer. Gli elogi che gli vennero prodigati furono immensi. In tutta quella stagione cantò altre spere, e sempre . con successo crescente. Da Torigo si recò a Venezia, ma non si conosce se unicamente per visitaria, opoure per cantarys, è dono ritornò a prendere stanza in Milano.

Domenico Barbaja, che non lo perdeva mai di vista, sempre più invaghito del suo fenomenale ingegno, e vedendo il fanalismo che da per tutto destava, volle immedialamento scritturarlo a buone condizioni pel Teatro di Porta Carinzia in Vienna, ove l'avevan precedute l'anno avanti quelle sommità artistiche che venivano dal S. Carlo di Napoli, la Colbran, la Comella, la bella Ekerlin, Nozzari, David, Botticelli e Ambrogi. Ivi giunte nella primavera del 1823, vi si trattenne sino al luglio vegnente. Esordi nel Burbiere di Sivialta di Rossini, con la Fodor (Rosina), la Ungher (Berto), Doczelli (Lindoro), Ambrogi (Don Bartolo) e de Franco (Don Basilio): il successo che ne attenne fo straordinario. favoleso, ed i Tedeschi lo giudicarono sommo, per la bellezza della voce di tempra metallica che le faceva signereggiare sulle orchestre, per la verità della sua azione, e per la profonda conoscenza della musica. Per seconda opera cantò nella Gazza Ladra, poi nel Matrimonio Segreto, e poi nella Concrentale, nella Donna del Lago e nelle Nozze di Figaro, e sempre in compagnia di quei famosi rimasti colebri nel campo dell'arte, Fodor, Sontag, Comelli, Ungher, Dardapelli, Ekerlın, Nozzari, David, Donzelli, Ambrogi,

Scritturato sempre con lo stesso Barbaja, lasciando Vienma si recò in Napoli per cantare nel Reali Teatri, e vi arrivo nell'agosto dello stesso anno, 1823. Appena giunto, vi fece ricercare quel suo camerata ed intimo amico Giovanni; Cioffi, e sempre memore delle affettuose cure in altri tempi predigategli, le regalò di una ripetizione d'ore con catenella di molta eleganza e valore. Nello stesso mese [di agosto si produsse pel Real Teatro del Fondo col suo prediletto Barbzere, e gli faceva bella cerona la stessa eletta compagnia di Vienna. Egli fu accolto da' Napoletani con tale entusiasmo, e questo cost spontaneo, unanimo e clamoroso. che si direbbe assai meno del vero volendolo descrivere Nell'autuono seguente cantò in S. Carlo nell'opera di Mercadante Costanza ed Almeriska; e nell'inverno rappresentè la parte di Assur nella Semiramide, eseguita dalla Fodor, dalla Comelli (Arsace), dal Giccimarra (Idreno) e dal Benedetti che rappresentava il sommo sacerdote. Egli si mostrò ammiravele,

sorpendente nella parte del pretagonista, con quel promisso spavano nel gran finale del Quai metto genute, e con quella tetra calma nell'adigio del dissotto del 2º atto Quella retrocedeli ante di morte; vi di tatato in tanto alcum pui riscutti accenti della sua vece manifestamente ti avvertivano che quella non era quiete, ma apprevate assumala; ascenti nel trece Assur, la quale solo velvara e non ascondeva la fisus-sissoma trepudazione ed il terrore conde rea turbate, commosso de espugnosi di preveno nalmo dell'uccioner di Nuno. Bella grando seens del delurio fia dette da qual cellere artista Da Monto, the allera trevaras secriturato in Napela al Testro dei Fisorciami. Non crede che estem artitat d'ammantico potesse medio essegnicii.

Neila gala del 12 genuajo 1824 prese parte neila gran Cantelo eseguita da tuttie lo comparime riunite, che Barbaja volle mostrare in una sola volta prima di terminare la sua gre-tione teatrale, la quale fini col sabbato di Passione; ed eccone l'estato elenco:

Prime donne suprani

Signore Fodor Mainviolle, Ferron, Ferlotti, Ekerlin, Dardanelli, Fontemaggi e Canonier.

Prime donne contratte

Signore Comelli e Cocconi.

Seconde donne

Signere Gerini, Debergardis e Ceccom.

Signori Nozzari, David, Rubini e Cicemparra.

Buritons
Signori Betticelli, Bossi e Bolognesi.

Bassi
Segnori Lablache, Ambregi de Franco e Bonedetta.
Vi crano poi otto secondo parti. Questa Cantata fu eseguita
insieme ad un gran hallo, La Garacana del Cairo, con otto

reppic celebr. danzanti. On qual differenza co tempi presenti!!

Nel caco della quaresima, Lablache rappresentò l'ultima

opers as S. Carlo, Il Sonesse del meeter Basily, ed ente bons successe. Nella primavera di quanto successe. Nella primavera di quanto successe. Nella primavera di quanto successe. Nella primave al responsa del 1855, termino dell'impresa Barbaja in qual teatra, ed ebbe successe, se può dirrà, anche maggiori di quello che ottenno e sun la prima volta. Il Vennessi forme quelmente stappisti di a sumirazione per tanto sorprendente meritto, che in suo sonore focure comune una mediglia contrito, che in suo sonore focure comune una mediglia conservatore presenta del prima volta di sumirazione per tanto sorprendente meritti, che in suo sonore focure comune una mediglia contrito, che in suome focure comune suma mediglia contrito, che in suome focure suma mediglia contrito, del suo sonore focure comune una mediglia contrito, del suo sonore focure comune una mediglia contrito, del suo sonore focure comune una mediglia contrito, del suo sonore focure comune suo mediglia contrito, del suo sonore focure comune suo mediglia contrito, del suo sono focure comune suo sono del suo sono sono del suo sono sono del suo sono sono del suo sono sono del suo sono del

L'ingleso M. Glosson, che dono Barbaja assunse la direzione dei Reali Teatri di Napoli, scrutturò Lablache, che esordi nell'inverse del 1826. Per la cala noi del 30 maegia cantò nell'opera Bagnes e Gernando di Bellina, il suale per lui aveva appesitamente scritto la porte di Filippo. Egla emerso luminasamente nell'andante della sua aria. Da che traune i suoi di Carlo sepolto, composizione originale nella forma e muova in quel tempo per la declarazione, che l'artista sonne perfettamente intersetrare, ruraendone il niù grande effetto. Nel terzetto del primo atto e nell'oltima aria finalel si mostrò attore sublime, specialmente sella controscena che faceva con Bianca, Verso la fine del giugno cantò Il Solitaria ed Elodia di Stefano Pavesi; nella gala del 6 luglio l'opera to un atte de Decizetti Elegra: e nell'agosto L'Ultimo giorno di Pomnei. In quest'onera, una dello più belle, se non davvero la più bella per ispirazione del Pacini, Lablache si mostro sommo, sostenendo la parte di Sallustio, Quanta dignità i quanto carattere , quanta imponenza in quel personaggio degno proprio della grandiosa Roma! Quale entusiasmo mamifestava, sì nella fisonomia che in tutti i movimenti della persona, in mezzo a quel popolo che lo acclamava vincitore, pronunzaando quelle parolo:

Se i Numi fausti sperar mi lice, Ah! sempre rendano Pompet felice, Di piu quest unima bramar non sa! E quanta verità di espreticione, di rassegnatione, di sufferenza nel funose dueto (uno dei più bei pazzi dell' opera) colla moglio Ottavia, quando la volera trovare innocente : Egil era d'arvero sublinia in quegli affettuosi è pateixi marenti. Chi non obbe la fortuna di vederio e di sentirlo, è impessibili che possa formarane un adogunto conotto. Nella Tautunnelo stagione cantò Aichor in Grenate di Donizatti; nal 49 novembro la Aibelo, o nell'inverso del 1827 i Jeansilia, ambeduo opera del Penin, che chètero il più aplendido incontro, e la seconda como inpraziaco è una delle più felici di questo fecendo compositore. Nell'ottorbe dello atenso amo cantò Gli Araba nelle Gellie dello stesso marco, opera serita per Milano de cagoglia per la prima vella in Napoli; e nel 49 novembre rappresentò, anche del medesimo autore, Marpherta Regione al Inpateiro de l'appresa del podesimo autore, Marpherta Regione a l'appresa del podesimo autore, Marpherta Regione a l'appresa d'appresa d'a

Per la gala del 1º gennajo 1828, che fu la prima rappresentazione dell'Esule di Roma del Denizetti, egli si mostrò stupendo, inarrivabile nel personaggio di Murena: l'Adelaide Tosi . Bernardo Winter e Benedetti fecero benissimo la cernice del quadro. Questo fu il primo gradino che aprial maestro di Bergamo le porte del tempio della gloria. Al successo di quest' opera, che fu veramente splendidissimo, contribut non noco Luigi Lablache, che gel terzetto del primo atto seppe tanto sublimar la sua parte, da spingere il pubblice nin che all'entusiasme , al delirio. Questo tersetto, superiore ad ogni elogio, che sotto tutt'i rapporti è una delle più spontanes ispirazioni del Donizetti, da non dirsi secondo al sestetto della Lucia, ul quartetto della Parisisa, al finale del Poliuto, a quello dell'Anna Bolena ec., non potera avere più fedele, vero e sapiente interprete che Luigi Lablache, Egli senne talmente trasfondersi, immedesimarsi nel personaggio del protagonista e cavarne tanto pertentoso effetto, che nuno dopo di lui petè uguagliarlo. Era veramente grando so quei suca accenti sommessi ed interretta, con quel volto turbato e contraffatto, ques capello sconvolta e sellevata sulla fronte, quell'agitata e xacillante destra ditaria al iradate Settimio, quel tremito dell'intero corpo: era tale una manifestazzone di rincorso, di duolo, di pentimente e di tutta l'affannesa guerra da cui vanura travagliato l'asimo del personaggio, che in colorro che quisi i dificano e il vudero, se grande fu la commozione, incancellabille è la ricordanza che ne serbano.

Nel 12 gennaio 1829 cantà Il Paria dello stesso Donizetti: e nella quarezema il Saul del maestro Vaccai ed il nuovo Hosè di Rossini. Nell'aprilo su invitato in Parma per l'apertura di quel ducal Teatro, e vi esordi nella Zaira di Belimi; e quantunque l'opera avesse avuto mediocre successe, pure il Lablache nella parte di Orosmane si mostrò degnodell'alta riputazione che godeva. Dopo la stagione di Parma ritorno in Naneli, e si riprodusse al Real Teatro del Fondo nella farsa Il Giovedi Grasso di Domzetti. Nel 19 agosto cantò in San Carlo la Teresa Napagero del muestro Guglielmi; nell'autunno la Didone Abbandonata di Mercadante, e poi L'Orfano della Selva del maestro Carlo Coccia. Nel 19 novembre cunto Il Contestabile di Chester di Pacini, Nel carnevale del 1830 rappresentò al Real Teatre del Fondo la farsa I Puzza per propetto del Donizetti, e nella quaresima vegnente Il Diluvio Universale dello stesso autore.

Immediamente dopa a recò a Parigi sentiturato per estare al Textre dell'Opera Italiano, ore condi il di a novembre, e si fece sumirare como attore per l'argegno fissables de gii spaquara sello sille hifto e nel seria, e come catetote per la potenza incomparabile del suo organo, per la forza dell'ascencione, o per la perissione della sua istelligenza muscale; e veramente fu giudicato gran comico nel foresimo del Mariemonio agresia, nel Roscate Immagianzia, nella Sarva Padrona, nel Figaro del Barbiere e nel Lepro rello del Den Giossomi ; cocalione contratturativa della Prosese d'uri opera seria, nelle Canatrice Villene, e quando rappersonate la parie del Dandia o il Patro del Barone di Monte.

Fascene nella Cenerentola. In tutte queste opere ch'egli escqui in Parigi nel giro di quasa due anna, ebbe il più splendulo successo, e maggiore di tutti gli altri del suo tempo, veniva universalmente proclamato il Re della scena.

Ritornato in Napoli nell'estato del 1833, dodicossi allo studio dell' Anna Bolena, che si rappresentò nel Teatro S. Carlo per la gala del 6 luglio. Nell'autuano cantò la Sancia dello stesso autoro e la cuntata di Pacini Il Felice ameneo Ai 19 gennajo 1833 cantó nella nuova opera dello stesso Pacini Gli Elvezza; nolla quaresima al Real Teatro del Fondo in quella del maestro Cordella Il Marito disperato; e nella primavera nel Guglielmo Tell di Rossini, che per la prima velta si era dato in Parigi nel 1828. Nel 30 maggio conto il Ferdinando de Valenza, o poi L'Assedio di Messina del Pacini; nell'estate la Bianca di Betmonto di Genoves; e nell'autunno la bella onera di Hérold, Zampa, al Real Teatro del Fondo Nel 12 gennajo del 1834 prese parte alla Cantala che il maestro Mandanici serisse per S. Carlo nella ricorrenza della gala, e nell'inverso fu protagonista nella nuova opera del Coccia Lo Figlia dell'Arciere. Subentrata l'impresa della Società d'industric e belle arti, fin scritturato immantinente il Lablache e comparve nella primavera al Real Teatro del Fondo con L'Elisir d'Amore di Donizetti. Per la gala del 30 maggio cantò nei Normanni a Parigi del Mercadante, e poi allo stesso S. Carlo nel Don Giovanni del Mezart, rappresentando la parte di Leperello con la Ungher (D. Anna), la Del Sero (D. Elvera), la Tacabinardi Persiani ( Zerlina ), Salvi ( Den Ottavio ), Cresci (D. Gregorna) e Costantini (Masetto). In tutto le sopraccenmato opere ebbe sempre le più lusinghiere ed entusiastiche ovazioni. Era quasi una vera festa di famiglia pel pubblico napoletano il veder Lablache sulle scene di S. Carlo e del Fondo. Colla sua sula presenza egli infondeva la gaiezza, il brio, si baon umore, ed elettrizzava i suoi cari compatrioti, ch'eran felici di trascorrere una macevole serata ad udirle, ad ammuarle, ad appandicle sempre.

Deuderate e richiamato in Parigi, va a recè aello aecocio del 4834, o vi giunosi in tempo per cominciare le prusso del Particari di Rellini, che per lui composto avera esprasamente la parte di Gierpo, Per non ripatere sempre le atense frasi, one dicamo come anche in quest'opera e nelle atense prasi, con dicamo come anche in quest'opera e nelle in forma di partico del destroglisto comis intili lo sanno. Dago cantà nel Merson Folliere del Donicette, el in forma d'Ergorda di Mersadotte, pore sertite apportamente per quel Textro Unimo, e la pruna nella stessa sizzione, ma che dopo i Partians non ottamere che un successo di semplico silma, quantumque contenessero bellisvimi pezzi a magistatinancie achorati.

Dono trascorso l'inverne in Parigi in mezzo alle ovazioni generali, recossi a Londra per cantare nell'estiva stagione. L'entusiasmo che colà produsse fu un vero entusiasmo inglese. che tanto è maggiore in quel popolo, per quanto minore è l'attitudine che possiede per la musica. La sua relessale voce sulle scene di Londra svegliava la naturale freddezza der figli d' Albione e gli entusiasmava. Forse non applandivano per convincimento, ma per quel profondo rispetto per le artie per la scienza che sventuratamente manca a molti altri popeli, e a noi per primi. Gl'Italiani applaudono per sentimento e con trasnorto, i Francesi ner diletto o ner moda, i Tedeschi per culto, perchè per loto la musica è una religione; ma gl'Inglesi applaudono perchè si credono nel dovere di applandire a quelle che tetti i pubblici applandoso ed encomiano, perché non si nossa mai dire che un inglese si opponga alla pubblica opinione. Ed a questo proposito non si può fare a niego ili ripetere ciò che all'occorrenza spesso con la sua naturale lonidezza lo stesso Lablache dilettavasi di narrare: « Gl'Inglesi (è egli che parla) per la maggior \* parte recandosi in teatro dopo il pranzo, sono piuttosto

<sup>«</sup> ilari anzı che no. In generale essi poco amano la ma-

a sica, ed i moltissimi non comprendono la lingua italiana:

<sup>«</sup> pur nondimeno vegliono l'opera italiana, e lutti corrono

a seralmente a popolar la sala di quel testro. Come dicew va l'inimitabile nostro buffo napoletano Casacciello, ekc « la musica è bella e fa dormire, si avverava spesso quea sto caso con quei bravi isolani della platea di Londra, che - senza volerlo, profondamente si addormivano. Onando io - dal paleoscenico avvertiva ch'orano bene assonnati, allera « dave fueri quattre cannonate della mia sece, e svegliavo . tatti. Essi, niù soraresi dal mio pocione che dilettati dal = mio capto, mi applaudivano freneticamente, ed il più delle a volte con urli da impaurire dimandavano il bis del nezw zn . che . perchè immersi nel sonno . non avevago punto « intese. Dopo di che, a dire il vero, je cantava di melto a buona voglia, perché vedevo che stavano svegliati a sen-« tirmi.» Terminata la stagione tentrale si recava nei così detti Pestipule delle grandi città di provincia dei tre regni uniti, e guadagnava somme onași favolose. Incantata delle pregevoli qualità di questo sommo artista, la regina Vittoria (musicista hore lione) lo invitava nei concerti che dava di giorno, e nelle sue intime serate musicali, anche perché prima di ascendere al trono era stata il suo maestro di canto. Avvenuto il suo matrimonio col Principe Alberto, divenne allieva dell'egregio maestro Michele Costa , come è riferita nella biografia di costui. Per molti anni Lablache passava così le stagioni nell'estani inebriante di sempre nuovi e meritati trionfi. L'inverno a Parigi, l'estate in Londra, e dall'agosto in poi, che la stagione teatrale terminava in questa città, faceva il giro delle provincie inglesi, ricevendo spon-

Egil fo grande ed amnirevole neil rafe sua, chè senar mai dere in verue occesso, o fra i giusti e naturalt limiti di essa spariandosi e contenendosi, acepe produrre belli e siupendi effetti, l'icodende un numero infinito di applianzi o di coroca separa i più grandi teatri musicati di Europe. Fi ul vero interpetre della musica di Rossini, il più degno suo rappresantate, e fra la naturo di questi di oce grandi e sublimi in-

tamen ed unanimi acclamazioni da per ogni dove.

gegni, che mai non andranno indivisi, si osserva una notevole. contemperanza.

Immenso egli si mostrò nella piccola parte del padre nell'Otello , che espressa da lui , diveniva tanto grande che ferse ne anche lo stesso Rossini l'aveva cost altamente concenita. Nel momento che malediceva la figlia Desdemona. chi non vide e non intese Lablache, non può formarsi un' idea della sua grandezza artistica. Questo gran finale, che può dirsi il finale della maledizione , cantato da lui s dalla Malibran, bastava di per se solo a dare un'idea adeguata di quel grado di sublimità cui può giungere la musica suando nella rappresentazione il capolavoro è affidato ad artisti la cui anima privilegiata sa compenetrarsa del sentimento dell'autore. Nell'opera musicale la rappresentazione à la forma plastica, che deve rivestire non solo il concetto dell'artista creatore, ma come una seconda veste ancora la forma musicale; è quindi parte integrante del componimento, il quale sarà tanto più consistente con l'ideale dell'autore, quanto più in ogni sua parte sarà vicine alla perfezione.

Lablacha sı mestr\u00e4 sorpresedente nell'ultima creazione dal Bossani, il Gugitano Tell, commercino e sootenda i petti di quanti stavano ad ascoltario. Vero più che creditile, l'imperio che sugli astania sescritava era più che potente, irressimbile. Na solo quasto cmanava dall'oloquenza pesta nel significara la medeia e le locutimoi, un dal volto, dagli atti caralie mevenza tatte della persona. Egli raggiunae il ponte più culminante e perfetto della tragica rappresentazione musicale nel Gugitimo Zidi, opera i con il condicioni misolarammisticana significati, opera in cui la condicioni misolarammisticadebere la loro piene asplitazione, qualor nchinderi si potera da un'arte lirica, siccomo la musica veramonia ed essenzialmente deve considerarsi, quando non au voglia sconosceria i filiazia, negonola all'ificale una bell'etaza, che omerge dal filiazia, negonola all'ificale una bell'etaza, che omerge dal filiazia, negonola all'ificale una bell'etaza, che omerge dal deale sostanza di lei, l'indipendente sua qualità e potenza. Per altre opere di anteriore maniera, il Rossini aveva avuto nel Lablache il suo interpetre ; non l'ebbe in Francia per mielle dell'ultima sua maniera, e ritrovollo solamente allorchè il Gualzelmo Tell, rappresentato in Italia, ebbe a protagonista il nostro cantore. Valeroso nelle altre musiche , semme si appalesò in questa, dove il duplice affetto con egual forza egli espresse. Da maschia dualità di sentimenti fu ivi compreso, sondochè all'amore della patria seppe con tanta intensità la naterna tenerezza mescero, che fu capace di ridestare in altroi vivamente queste due diverse passioni che significar doveya. Il suo genio, la sua arte, il suo spontaneo e caldo immaginare, tutto ivi trovò il niù gran campe a spaziarsi, ed egli maggiormente ivi sfavillo fra nuegli alti concetti e fea quelle fattezze derivanti dall'intiera pienezza dei mezzi moltiplici e svariati dell'arte.

Nell' Errico VIII dell'Anna Bolena egli mostrava energia di azione e grande intelligenza. Chi non trovava nelle maschie e raposate inflessioni della sua voce e non leggeva nel sua aspetto altero e nella sua fronte severissima la tenacità immutabile ed il vigor di volontà che si accomissa alla forza dei succedentisi desiderii del sire inglese?.. L'accento della voce e la fiera dignità e maestà della persona equalmente dicevano che colui che si aggirava per la scena era l'ottavo Errico; nè starò a ricordare con quanta grandiosità tonasse la sua voce dal fondo del proscenso, quando, aprendosi le cortine, egli appariva pronunziando le narole Destre armate in queste porte, In mis reggia nudi acciar! ed alterchè con ippocrita tranquillità chiamava testimone l'intero regno dell'infedeltà di Anna Bolena: sè l'accepto maraviglioso di quelle altre Toce conuno e conun tremonte ce... e l'ironico disprezzo nella stretta del gran terzetto Salera d'Inghilterra sul trono Altra donna più degna d'affetto ec., che era cosa pur tanto solenne e degna di eterna ricordanza. Donizetti, parlando della sua Anna Bolena, diceva che ove

a lui atesso fossero stati concessi i mezzi vocali di Lablache, neo ara certo se avrebbe potuto aggiongero al pari di lui soli escoriose un'altrettale vita al suo composimento. Più che tutto un piause curopeo o mondiale, valeva questa laude dell'illutra mestro di Bergamo.

Grandisso egli era nell'Orvesso della Kerma, quando mostavani invaso da quella falsa polenna sacerdoita, alla quale certo egli atasso non credeva, coll'ira in cuora di una mazione suggiagata de oppressa; rei minemao quando in menna al suoi Druidi intecara l'inno di guerra, e qualla profizicha purcie dell'introducino S. paredra terribita De penta querca autiche ec.; e nella socaa finala quando, innenerta chi pinato di ile, perdoava la figlia che tra il terra e la vergagna comfissavagi: di esser madre, era allera grande ed pinato di ile, personava la figlia con la residenza della sua emonece. Egli possedava in grado emissate la potenza del sestimento d'armentica, e ci che a pochi vituogi gri-

vilegiati concessa Iddio, il grido del esore!...

I genii nelle arti non possono mai servir di modello: chi più li comprende meno l'imita. Essi concepiscone grandiosamente ed eseguone maravigliosamente. Essi stessi il niù delle volte non sanno quello che si fanno, perchè una potenza superiore li guida, li domina, gl'investe. Essi sublimano la natura perchè la sollevano a quel beato mondo d'immagini e di affetti che costituisce l'anima, la fantagia dell'artista. Essi in quegli stupendi sublimi momenti d'isnirazione ei rendono gli echi ed i riflessi di una virtù superiore, ch'è qualche cosa che viene dal Cielo, e perciò quasi ci trasperta, ci rapisce al di là della terra. Definite s'è pessibile l'entusiasmo, il trasporte dell'arte, en avrete definito il ganie. l'opera dell'artista. Badate però che a comprendere i genit val poco la ragione e meno le regole, può molto in vece il cuore e la fantasia; e infine, anzi che discorrere e spiegare, quel che resta a far di meglio si è l'ammirare e il tacere.

Rossini diceva sempre: « Molti cantanti dei tempi miei fu-« rono grandi artisti; altri sono stati sommi, ed anche ini-» mitabili, se vuolsi, nello loro specialità; ma i veri genti

mitabili, se vuolsi, nelle loro specialità; ma i veri genu
 non sono che tre: Il Papà Lablache; il prediletto figlio,

" il vero Rubino del canto, il caro Don Giovan Battista; e quell'enfant gáté della natura, Maria Feficita Malibran (1)."

E Ressini non s'ingannava nei suoi gludizii: egli giudicava da grande qual era, e dava sempre nel seguo. Ritornando al postro Lablache, egli fu sommo per ogni

conto nell'arte sua. La sua nobile fisonomia, la sua alta statura to difendevano in certo modo dal difetto della pinguedunc. Di tutti i favori gli era stata dispensatrice generosa la Provvidenza: voce hella, eguale, estesa, vigorosa, flessibile. canace del pari degli effetti più potenti e più dolei; ingegno e gusto squisitissimo; volto prestante ed esprimente fierezza e picià, sdegno e amore, perfidia e bontà, e quanti sentimenti diversi ed opposti si volessero. Di più le qualità del suo spirato, la sua istruzione svariata, le sue estese cognigious nella musica, infine le sue abitudini di una società distinta ed eleganto, formavano nella sua persona e nel suo ingegno l'insieme più soddisfacente che si possa incontrare nelle parti ch'egli rappresentava sulla scena. Come uomo era stimabilissimo, della più esatta probità nelle sue relazioni sociali, e lo stesso affetto per l'arte e per l'onesto l'attirava del pari. Egli ansomma non era meno considerato nella vita pravata, che ammirato nel teatro. Tutti questi naturali doni unico il facevano, ed unico fu; chè la natura non si piace a ripetere certi esseri così fuori degli ordinarii, e, come disse Ariasto, non sì tosto ne procrea alcuno, ne manda infranta la stampa.

Nel cominciare del 1852, Lablache ricevè unvilo di recarsi a Pietroburgo per cantare in quell' Imperial Teatrocom compensi vistatissimii, I suoi successi nella metropoli di quel vasto impero non furono meno aplendadi, brillanti ed

(1) Era il suo modo di chiamaro queste tre perle dell'arte musicale.

celusiastici che quelli ottenuti in Parigi, Londra, Vienna ed in tutte le grandi città d'Italia, ed a preferenza nalta diletta Napoli, che qual figlio ancorso amava molto, e d'ingli non si staneava mas di tofare anche uritsticamente, perchè da per tutto, esempre che presentavasi l'ocasione, capra quello annea e veghe nossire canzoni popolari, e colchirava quello annea cara Napoli quasi simpre con quella non mai labarataza lòdata aria del Fioravanti scritta nella sun Gensillo, che comincia celle parale:

Napole nche te veco, Voglio jellà no strillo; No vaso a pezzechillo Po subeto te do (1),

e che da lui cantata e recitata, era un vero giojello di eleganza, de grazia, di spirito comico e d'indescrivibile effetto; perchè l'ingegno ed il buon gusto avez a lui la natura decato, e per così dire infuso. La spontanea versatilità per tutti i generi di musica, se rese l'artista ettimo nel melodramma, fu causa che non inferiore si mostrasse nell'opera semiseria e nella buffa. In quest'ultima specialmente ci conviene predicarlo sincolare, insuperabile, Piacevoli, metti vennero da lui introdotti ed adoperati a proposito, e dove eran voluti e richiesti. Egli considerò e comprese il vero carattere da darsi all'esecuzione di questo genere di comnonimento, il guale, se racchinde nella parte musicale concetti di gajezza e di brio, non al certo ha per iscope suoprincipale il ridicolo e lo scurrilità de buffoni. Ascoltaronsi per lui con grazia e leggiadria i parlanti, ovvero quelle melodie parlanti, se così possono definirsi, mentre l'orchestra discorre cei suoi motivi; e quando una spentanea e cara

(1) Che snona in italiano:

Quando ti vedo, Napoli, Un grido ve' mandar; Ed un baciozeo a pizzico Ti veglio poi donar!- cantilona era affidata al suo labbro, da questo graziosamente ed amabilmente discioglievasi; sischè quella comica raporesentazione egli giammai obbliava nè obbliar ti faceva. Egli, unito alla celebre Giuditta Pasta ed al genio della Malibran, seppe prime in Italia ben congiungere all'arte del cantore quella dell'attere. Fu inoltre uno de principali innovatori dell'opera lirica, e porgeva a'suoi uditori inestimabile diletto, e di utila ammaestramento era a chi l'arte professava, ed in quest'arte fu pari a nessuno, soltanto a sè medesimo. Era un influsso di soavità e di grandezza canora, che dalle rive seberis alle regioni del Tevere, dell'Arno e del Po mirabilmente si propagava. Tra i moltissimi eminenti pregi suoi, egli declamava i recitativi, e musicalmente declamavali; di talchè cagione di non poca commozione divenivano le santite note dei recitativi di tante opere che si potrebbero citare a nobile esempio di chi li compose e di chi gli esegui (1). Chianque si furà a leggere le pagine delle Scudo , del

Chianque si farà a loggero le pagme della Sculo , del Blaze, del Fètis e del Berliez non potrà non vedervi nettamente trattegginta l'indole e le qualità dell'ingegno mu-

(1) Un giorno trovandomì a Parigi Iul a visitario. Erano le 11 ere a.m. 11 suo domestico, che mi vedeva spesso nella più grande intimità col suo padrone, m'introdusse sensa annenciarmi nel salone, ave troval Lablache seduto al pianeforte cantando i recitative del Porpora. Egli nel vedermi dissemi. « Giungi a tempo, caro Florimo, - meni a sentir quali miracoli d'arte producevano que'nostri grande a macatroni, che oggi i Vandati della musica profanamente si pere mettono di chiamar parrecconi e Indi velle ch'io sedessi al pianoforte, e cominciò a cantar quel recitativi, che saranno sempre veri modelli di ben fare e frutti di gran sapere artistico finchè la musica durerà nel mondo. Sontir Lablache cantare i recitativi di Porpora era qualche cosa di davvero sorprendente, al per l'accentazione che dava alla frase musicale, e si per la forza drammalica e per l'espressione della parola. Egli per la purità della scuola vi trasportava al tempo in cui que capolaveri furono scritti, e con quell'arte che eminentemente possedeva, ve li façora gustare più che ogni altro nerro melodico del giorno.

scale di Lugi Lablache, del quale uome rarssime, tre cose on quello che faranno andare il nome alla posteriti: la sua scienza musicale, la versattitit e pieghevolezza del suo ingegno, e la bontà del suo cuore; tre qualità che tutte insieme cooperarono a randerio diremodo care a tutte e fosteggiato da sgni ordine di persone, dal popolo alla reggia. Lablache sera accusitata una miscorolissima gasa di cas-

nagna a Maison Lafitte presso Parigi, ed ivi gustava deliziosamente i pochi momenti di riposo che liberi gli lasciavano le fatiche del teatre. Nel 1856 la sua salute cominció ad alterarsi, e nella primavera dell'anno appresso dovette recarsi a cercare qualche sollievo pello acque di Kissingen in Raviera. L'Imperator delle Russie Alessandro II, che celà trovavasi, nomino Lublacho cantante della sua cumera, e gli fece rimettere col diploma una grande e bella medaglia d'oro con l'efficie di miesto principe, che con un sastro azzurro (che non era il Cordone dell'ordine di S. Andrea, come scrisse il Fétis). poleva pertare appesa al cello. Quando il sommo artista . scomentato dall'idea della sua prossima fine, ricerè queste presente, sclamò con l'accento della più cuna tristezza: Cela servira à décorer mon cercueil ; e quando un giorno, arrivato in Nanoli, a ch' in fui a visutario, volle farme vedere l'onorificanza imperiale, ei mi ripetè le medesime tristissime narole . ma accompagnato da qualche lagrima che recdeva veramente magica ed imponente quella sua natriarcale figura. Di ritorno nella sua possessione di Maison Lafitte, vi passò i primi giorni di agosto, ed il 18 di quel mese stesso. consigliato dai medici ad abbandonar quel sito, parti subito per la volta di Napoli, onde recersi a sperimentar l'influenza dell'aria balsamica, in quell'amena ed incantata sua villa a Positipo: ma invece di trovare colà la migliorie ch'egli aveva sperate per la sua malandata salute. L'aria troppo viva del mare l'obbligò a lasciare subite quel luege per rientrare in quella Nanoli, dalla quale avea quasi sempre vissute lentano, e dove era venuto sele per morire. Di-

sgraziatamente il male faceva ogni giorno progressi rapidissimi. Lablache comprese che tutto era finito per lui, e dimandò i soccorsi della religione. Questi gli vennero amministrati da un suo strettissimo amico, da uno dei suoi antichi compagni di arte, il quale aveva abbandonato le scene, ove pomavasi Domenico Winter, per l'altare, entrando nell'ordine del Domenicani, dove riprese il nome dell'illustre sua famiglia Calvari. Era davvero commovente il veder que'dne teneri amici in quell'ora solenne di un'eterna separazione, in quell'addie supremo, in cui l'uno faceva sforza da coraggio per darno allo sconfortato agonizzanto, che nur fisandolo negli occhi coll'ansia della speranza, parcya attendere dai labbri suoi il segno infallibile dell' eterna salvezze. Che gara tra loro di mistici affetti, che recipreca desoluzione, che straziante scena!! Essi, superiori e più grandi assai del destino cho li separava per sempre, essi soli stringendosi a vicenda la mano, erano divenuti ammobili, sofferenti e rassegnati. Non è forse l'ultime conforto della vita spirar tra le braccia di um caro e leale amico?...

Giseno di lutto a Napoli, all' Italia totta, gierno metto all' Buropa tu il 28 granoja 1855, ultimo di na vita. I suoi funerali furoso senza mondiale pompa, ma moralmente da artisticamente sontuosissimi. Totti i musicisti di qualmaque afera, i pocti, git unmini di lettere, tutti gil artisti delle diverze branche, gil amici, ona schiera di giorani ia delle diverze branche, gil amici, ona schiera di giorani ia coi professori insegnanti avendo Mercadante alla testa, edi il popole situica no folla, tonevano dictra al carro funebre, che nel più prefundo, tuttuoso siloazio, percorrendo la vua Tele-do, andava a depositare la sua satuna al Compostante, donde più tarci dovera essere trasportata un Francia e specilita a Misson Loglita, cacanto al sepoloro della sua diletta constre, dovo aveva mostrato desuderio di dormire il sonno dell'eterniti.

Ameroso marite e padre, amô teneramente la sua fami-

glia, la quale ali faceva spesso una bella e numerosa corona Amé i suoi concittadire, che, incontrapilolo sulle suonde della Senna e del Tamigi, non le trovarone mai trasformate e camuffato di anuno e di maniere. Amii principalmente i cultori delle belle arti, al quali non vennero mai meno i consigli del buen Lablache. Ne fu negata giammai in ainto della sventura o dell'indigenza una parte delle sue ricchezze, e più erando assai di quelle che si suole attendere dalla carità di un pravato: oltreché la stessa beneficenza si vestiva in lui di quelta forma che non rende grave il beneficio, ma forma uno scambio di amore fra coloi che riceve e coloi che dona. Quella schiettezza di modi, quella bontà di cuore che gli trasnariya nella fisanomia, quella vivacutà che ride in tutti i volti di questo mezzogiarno d'Italia, non l'abbandonarone mai, sebbene vivesse tante tempo lontano da Napoli. Tra lo glorio e la ricchezze modesto, fu con glu polici affettuasa e con tutti cortese. Questo che finora si è detto di Luigi Lablache non è state forse quanto si dovribbe, nè questi encomia renduti alla sua memoria sono maggiori del merito dell'artista. Non mancherà forse chi per contrario li mudicherà esagerati, massimamente fra coloro i quali voglimo che questo soverchio amor delle arti abbia fatto nocumento all'Italia, la quale, dicono, se dovesse morire, morrebbe di vanità artistica. Noi non vogliamo in sulla fine rattristare ner anove ragioni il nostro scritto; ma diciamo solamente che l'amor delle belle arti, se uon fosso connoturale all'Italia, sarebbe no debuto sacro. Le belle arti sono per essa le sole che attraverso le vicende di una vita ngitata, hanno appunziato sempre le nulsazioni del suo cuore, hanno rivelato i misteri di una vita che non si è spenta e non si spegnerà così presto. E pure. chi crederebbe che nella tanto vantata epoca di progresso quelle che in essa oggi meno si hanno a cuoro, si cultivano meno e pechissimo si apprezzano da coloro che sicelone alla somma delle cose, sono le arti bello ?.... Si predica da ogni parte che l'Italia per reggersi, per riuscir grande, stimata,

apprezzata, non ha bisogno di compositore di mesica, di cantanti, di poeti, di ballerini, di pittori, di scultori, di architetti, msomma di quella falange di cultori di guell'elerne bello, che fu pure il patrimonio de Greci, i quali lo tramandarono sino a noi, e che ogni gran nazione sarchbe altiera di averte a suo maggiore ernamento e sulendere.... ma invece ha mestieri di soldati, di cavalli, di armi di precissone, di fucili ad ago, di chassepos, di canconi di ocni sorta. ec. Ma, con buona pace di questi declamatori, la civiltà non è mica la forza bruta e 1 suoi più o meno brutali trovali; c. sempre con buona pace di questi signora, ciò che altri chiama nei tempi attuali progresso e civittà, a noi pare un ritorso alla barbarie, visto se non altro il dispreszo che molti ostentano per le arti, le quali saranno sempre, in sualungue condizione di nomini e da tempi, il più bei fore della civiltà di un popolo. Sarà, che innamerati troppe dell'arte, e ad oltranza poi della Senola Musicale di Napoli scome tempo sa un celebre artista ce ne sece amichevole rimprovero, a da poco un gran personaggio alto locato, dirigendoci parole d'incoraggiamento pel presente libro, non manos di farci gli stessi appunti), surà, dicevame, che pensiam ferse un po' all'antica : avremo torto, può darsi, ma ..... continnoremo a pensare nella stessa maniera. È il risultato delle nostre conviszioni e delle nostro inalterabili credenze.

Ora ritoranado al Lablache e per conchindera, ripetiamo che egli che de serolle. La prima dirence Marchesa Brayds, en meri qualche anno dopo di lui. La secunia, educata nel già Callegia di calle denzalle, nell'olitato del Genà (Callegia di Callegia di di reluicosa: e consigliata Nuovo, cecles più tardi il velo di reluicosa: e consigliata dal rettore del Collegio di quol tempo, Genanzo Lambiane, che avena ma parrette monaca in Sexua, a recarsi colò più interiore del composito del rettore del Collegio di quol tempo, Genanzo Lambiane, che avena di considera del considera d

istruita, alta della statura, snella della persona, di color pinttosto bruno e con due lucentissime stelle, ch'erano i auni begli occhi, e per di più con una voce piena di snavità, di unzione, di sentimento e di purità di espressione, che cantava come meglio non si poteva cantare... era al suo ventesimo anno! Invitato, io mi recai in Sessa in compagnia del rettore Lambiase per assistere alla sua professiono. Io vidi recidere i suoi lunghi e neri capelii: tutti piangemmo a quella tenerissima e quasi lugubre funzione: ella sola rimaso imperterrita, immobile: mostrava essere contenta, ma però era visibilmente commossa. Chi noteva leggera nel suo cuore? Iddio solo.... Da quel momento che si dedicò all'altare. la sua bella, commovente e natetica voce non più alle prefane musiche, ma alle salmodie della Chiesa fu dedicata, ed i giorni ch'essa cantava, tutta la città di Sessa accerreva al monastero per sentirla ed ammirarla. Dopo breve periodo di tempo fu nominata dal Capitele e dal veto unanimo di quella comunità religiosa Abbadessa del luogo. Ella era divennta il tutto in quel santuario della preghiera. Ogni cosa dipendeva dai cenni suos, dalla sua suprema volentà. Ella non selo dominava nel convento. ma avea grandissimo ascendente in tutta la città di Sessa, tanto che, niuno eccettuato, tutti l'amavano, la rispettavano, o la consultavano nei loro hisogni. Dono la morte del fratello, ch' ella amava moltissimo, e che ogni volta che recavasi in Napeli non mancava mai di visitarla e di passare in Sessa qualche giorno, io non ebbi niù sue nuove. Che Dio l'abbia resa felice!

Luigi Lablache ebbe trediti figlinoli, sette maschi e sei femmene: ette solo ne rimasero per molte tempo vvi. Quei che reatane si chiamano Federico. Francesca (madama Thaiberg). Nicela, Errico, Demenico, Maria (madama la Barenessa De Caters).

Pochi giorni prima della sua morte che mi recai a visitarlo, lo trovai rassegnatissimo alla sua prossima fine, e ricordo queste parole che mi disse molto commesso e cogliocchi pregoi di lagrime: « Il ciclo mi ha donto lunga famiglia, ed io fui sempre felice quando mi trovara nel suo seno. Perduta la consorte, cominciò a mostrarsi di tra-

seno. Perduta la consorte, cominció a mostrarsi di tra verso la mia buona stella... Ora la morte mi sarebbe assai
 men dura e meno amara, se potessi in una sola volta be-

nedire insieme alla mia Francesca tutti gli altri miei figli e dar loro l'eterno addio... Tauta gioja non mi è conces-

 e dar loro l'eterno addio... Tauta gioja non mi è conce « sa... rassegniamon!! » Tristissime vicende della vita!!

Ebbe Luigi Lablache operificenze e diplomi da quasi tutte le accademic musicali di Europa come socio ordinario, onoratio o correspondente. Si ha di lui un Metodo di cauto. Non io, che potrei essere sospetto non ostante l'alta stima che aveva nel celebre artista e ner l'unenmarabile amico, ma il Fêtis scrive così: " Cet ouvrage ne revond pas à ce ou on pou-« vait attendre de l'habileté et de l'experience de l'auteur.» E questa onmione non molto favorevole del Fétis, che sarebbe un punto nero nella gran figura dell'artista, viene in certo modo giustificata , dal perchè quando comparve alla luce un tal Metodo di canto, corse la voce che fosse parto di altro maestre, il quale avea pregato il Lablache di accettarlo come suo e pubblicarlo sotto il suo nome, onde accreditar l'opera o renderla vendibilo, facendola divenir popolare sotto l'egida del nome del grando artista. Non certo ner vanità o ner mal intesa ambigione di farsi credere autere, ma per bontà di cuore e per rendersi, anche prestando il suo nome. utile a chi forse aveva bisogno allora di trar profitto dal suo qualumone lavoro, vi accondiscese il Lablache, Nel fatto por l'opera ebbe poca voga, e venno giudicata dai sapienti dell'arte siccome meritava, e forse anche con qualche severità. Il nome del vero autore restò ignoto, ed il MetoJo continua a portare il nome di Luigi Lablache: condiscendenze simile, cho pur bisognerebbe evitare, sono per altre sempre nocevoli all'arte

Conchiudismo questa notizia con la bella epigrafe che il

LUIGI LABLACHE SOMMO NELL'ARTE DEL CANTO E NELLE SCENICHE IMITAZIONI

DELIZIÓ CON LA SUA VOCE L'EUROPA

INTERPETRANDO EGREGIAMENTE I MODI DE SOLEXNI MAESTRI

E DILATANDO IN PIÙ AMPIO GRO LA GLORIA MUSICALE D'ITALIA AGGIRANTESI NELLE CORTI E NELLE AULE DE GRANDI

FU DE MISERI SOCCORRITORE PIETOSO
CARO A PARENTI E AGLI ANICI

D' INDOLE CONVERSEVOLE BEL PARLATORE

MORTO DI SESSANTADUE ANNI LA SUA PERDITA FU REPUTATA ACCERA

> PER L'ARTE IRREPARABILE DA TUTTI COMPIANTA

SPARGETE DI FIORI IL TUNOLO DELL'OTTIMO ARTISTA BENEFICO

## APPENDICE

# alla precedente biografia

Parecchi e svariati aneddoti avrei dovuto riferire nell'antecedente biografia; ma stecome non poteva con esattezza precisarne le varie spoche, reputo espediente migliore qui riportare insieme riunti quelli che offrono maggiori singolarità e destano un qualche interesse.

# Incontro di Luigi Lablache con Giuseppe Rapoleone

Lablacho raccontava spesso che in uno dei suoi viaggi. invitate un giorno a pranzo da un alte personnegio (che ora non ricordo), ivi si trovò commensale con Giuseppe Bona-. parte, esule in quel momento, deco aver seduto sonra i Broni di Napoli e di Spagna. Presentato a cestui dal padron di casa, com'è di costumanza, il decaduto Re gli prodigò à puù lusinghieri elegi pel suo straordioario angegno che tanto celebre l'avea reso. Il Lablache tutto umile, e visibilmente commosso, modestamente così risposegli: Debbo alla M. V., o Sire, ed al vestro ben formato cuore quel poco che io sone, ed il posto che occupo nell'arte musicale. Il Principe, sorpreso, ne chiese la spiegazione, e l'altro brevemento esposegli quanto era avvenuto di triste nella sua famiglia, e come avesse ottenuto un posto gratuito dal già re di Napoli nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, ov'ebbe agio di studiare profondamente la musica e divenire quale ora il mondo la stimava. Ricordò pure al Principe come una simile grazia fosse stata da lui concessa alla sua orfana sorellina, Adelaido, nel Collegio di Musica delle Donzelle, e fini coi dire come i Lablache sentivano non solo il dovere, ma altrest il hisogno di conservare eterna gratituline alla famiglia dia Bonaparte. Giuspope se ne compueçue molisisimo, a levatosi dal suo posto, andò incontro all'artista per istirioggrilla mano, aggiungonolo: "i ringrazio di averni ramonectato che nel mio hreve regno a Napoli, he potute constriburio ad arricchire la gioria di qual passo, che nei suo institu siriverà certamente il nome di Luigi Lobleche. Tratto di electro del principe venen eccomiato del elegato dalla escita compognia colti radunata, o passato pai nel domino del unbiloco, fu da tutti applicultico.

#### Le Tabacchiere.

Luigi Lablache aveva, come tutti sapevano, una passione per le tabacchiere così smodata, che poteva chiamarsi una mania. Tra le melte ricevute in dono dai sovrani, da altissimi personaggi e dagli amici, nonchè comprate da lui, vi era la rechiasima che ultima acquistò in Russia del valore di 45,000 franchi, e con questa aveva portata la cifra al numero di 366, quanti sono i giorni dell'anno bisestile, sicchè si dilettava di usarne una per ogni giorno. Tra le sue piacevoli occupazioni vi era quella di mostrare quell'unica e famesa raccolta agli amici che andavano a visitarlo, non lasciando, con quell'amena facilità di parlare che tauto lo distingueva, di fare i debiti comenti sulla provenienza e valore delle medesime, e conchiudeva col dire che le più ricche le aveva destinate per servirsene nei giorni più solenni dell'anno, nelle gale dei sovrani che gliele avevan donate e nelle feste di sua famiglia. Questa celebre, svariata e bizzarra collezione fu venduta dopo la sua morte, perché molti erano gli eredi, e niun di essi voleva accettarla, per non tenere un capitale morto ed infruttuoso. Ma i suoi figli ne conservano molte e delle più belle, e come oggetti d'arte e come cara ricordanza dell'amato lor genitore.

### Il Cieco sonstor di violino

La graziosissima leggenda che un tempo riportarone melta giernali, o che ancora da tutti si raccenta, è la seguente. Schbene noi non ne garentiamo l'autenticità, pure troyandola consentanea alla natura di Lablache, alla sua indole benevela, alle sue tendenzo a soccorrere i bisognosi, crediamo che, quantunque notesse non essere accaduta, noteva benissimo esserlo stato, tenendo presente l'uomo a cui si vuole addebitarla, filantrono, compassionevole e dotato dalla natura del niù buon cuore del mondo. Ecco l'aneddoto, in una delle volte nelle quali il Lablache trovavasi a Parigi, accadde un giorno che traversando per una via, vide, guidato da una conciosa bambina, un povero vecchio cieco, che si affaticava a strimpellaro sul violino aspri accordi, note male intenate, mal connesse tra loro, ed eseguite il put malamente che immaginar si possa, cantando in pari tempo con quella voce che avea. e tutto per guadagnar qualche danaro onde sostentare la vita. Cessata la canzone e girato il cappello per la cerca, si vide, secondo il selite, quasi tutto sparire l'uditorie, e produrre appena qualche soldo. Allora Lablache, impietosito dal miserando stato che appariva dal volto e dalle vestimenta di quel povero uomo, mosso da compassione e da quell'istinto benefico che non lo abbandonava mai , si accosta al cieco. gli prendo il violino di mano e si pone in quello stesso posto a sonare. Chi non conosceva Lablache a Parigi ?.... Allora l'uditorio cambió di aspetto. La folla della gente, anche delle persone di riguardo , in un momento si stivò attorno a lui, tutti dimandandosi a vicenda: È Lablache che suona? Questa voce como una scintilla elettrica si sparse per le vie adiacenti. Le carrozze l'una dono l'altra si fermavano, tanto che ostruivano le quattro vie che in quel sito s'increciochiavano, di gnisa che il transito si era reso impossibile. Indi, quando vide il suo pubblico erasciuto a dismisura, cominciò a cantare delle canzoni napoletane: alfora gli evviva, gli anniausi, le festeveli grida andarono alle stelle. Egli tutto commosso tolse il cappello al cieco , cominciando a girare intorno per la cerca, dimandando con cortesi e digustosi modi un soccorso per quel povero infelice. Non vi fit un solo, tra quella moltitudine di gente, che si mostrasse restio a quel grazioso invito, tutti versarono nel cappello del povero una moneta. L'introito fu vistosissimo, ed i giornali di quel tempo portarono la cifra a parecchie centinaja di franchi. Il misero cieco stempravasi in lagrime, benedicendo il suo benefattore, il suo angelo tutelare. Il pubblico, soddisfatto di quella patetica ed interessante scena, applaudiva l'eroe che l'avea. sì bene rappresentata; e Lablache dopo aver restituito al cieco il suo cappello ricco dell'ubertosa carità che chi sa quanta giorni di buona vata gla procacciava, con quella sua faccia gioviale, col sorriso sulle labbra, con la soddisfazione nel cuore, contento e felice di aver bene adoperato il suo tempo a vantaggio del misero cieco che affidò alla tutela di onesti vicini, se la svignò, onde dar fine alle evazioni che divenivano sempre più clamorose e crescenti.

Quest'avventura fu, in bellissime ottave vernacole napoletane, descritta dal nostro lepido poeta Giulio Genoino, sotto il tutolo: Ottavario ncoppa (sopra) a na careta pe manueca, e stampata nel Poliorana Pittoresco, anno 1.º, con l'analoga figura.

# Le Camelie di D. Pasquale.

Quando, nel 1844, ruppresentosi per la prima volta a Pariga una delle tante perle del devisiono osrigno donicitano, qual è il Ben Parquale, il Lablacho, col nen-market, coi capoli biondi, con gli stivali inverniciati, con una rumeina all'occhiello della bottoniera, con quel suo spirito e quella voce, ull gridi di cruva uscrii da leggadro boccho, vude candido mana fargii labuso. Le più belle signore poi diciptatanasi fra

loro il piacere di provvedere d'una camelia l'occhiello della bottoniera del grande artista.

Una sera fra le altre fecesi innanzi al portiere del Teatro Italiano un uomo assai bene in arnese, e consegno per D. Pasquale una scatola, assicurata all'estremità con sigilli a ceralacca, rappresentanti una camelia sormontata da una corona comitale. Il Lablache aperse la scatola con tanto gusto disposta, e videvi una camelia messa con melto garbo sopra un letto di bambagia. Era quel flore di straordinaria bellezza: stava sostituito al gambo vero uno artificiale, ed era di squisito lavorio di oro; le foglie erano di velluto, ma imitate così bene, che l'arte avanzava la natura. Da quella sera in pol sempre fugli inviata una camelia affatto simile. Persistenza amabile cotanto doveva naturalmente eccitare la curiosità del Lablache. Affaccendato a chiarire la verità, munissi d'un occhialetto, a il nubblico sa lo godeva, senza che nessuno avesse pensato esser quell' occhialetto un espediente di D. Pasquale per iscoprire la sconosciuta che inviava con tanta assiduità il prezioso fiore.

Il nomero t5 dei primi palchetti esplitara egni sera una pievane signora dei espelli biodi innollati, dagli eschl carulei, sempre vestita di bianco. A furia di volerai persuadere che i fini procederano da quella giovana siguora, D. Pasquale so en persuase compitamente, commangue coreasse indaron, nel mazzolino che la bellitsima donna deponitara un parapetto del parco, una parente della camisi quasi fivulosa, battecanta da botanici per la Grande Federica, che egli ricesvena ogni sera. Il mazzolino de fini fivaruti alla signora hunda era sempre composte di rose e di violette di antrara.

Tentó D. Pasquale altora di far parlare quel messo che presentavagli il dono; ma ogni sera vedeva un nuovo inviato, il quale alle insidiatrici sue domande rispondeva con un'ingenua ignoranza.

Una sera D. Pasuuale presentoesi sulla scena senza il

solito fiere; lutti si accersaro dalla ma prosceuparione com'ei corresso instilimente dietro a qualche sparenza di gaierza. L'attributiono alla poedita della decurzione forita, o parteliparono alla mestitia di D. Pasquale. Ma la scena di corea complicaria ancor di piò. Quando usci sul proscenio Ernesio mpoto di D. Pasquale, foce vedero alla bottonirea del proprio abbio i acmoli che abitalmente cravara il neomariza dello sia. Stava per mancaro a D. Pasquale la voce, nati ciclo neo consenti che al trutto accondente conturbasso la carriera all'agragio cantante. In onta alla sua mozione, D. Pasquale trovò neto potenti e dellisiose. Andrava intanto interreguado con gli eschi Ernesto, premetiondesi forne di revenarda nila tratti.

Rientrati gli artisti nelle quinte, il vecchio dimanda con vincatià it na camelia. — Le vostra camolia, ripponde il maligno tenore, è mis. La vostra bella incognita ha finalmente fatto giustizia al tenori, o ai eru ormati tempo, percioche erratmo glia cadmi in discredito, grazio alla preferenza pe bassi. Ecco la acutola consacrata, ed occori il mio pome critto dalla mano medosima cho un di scrivara il vistro.

D. Pasquale era rimasto mutolo, annichilito alla vista del nome del suo rivele; ma Ernesto, temendo qualche geleso dissidio fra lero due, tolse il fiore dal proprio occhiello, poselo in quello dell'amico e disparve.

D. Pasquale frattanto torno fuori. Sorpresa novella del pubblico I — Egli avea riconquistata la sua preziosa camelia, e questa circostanza diè subito vita ad un mondo di, chiecebiere.

Ma ecce ora tutto bello e spiegato.

La coolessa M. avea un affetto particolare pel più grosso ingegno del Teatro Italiano. In contrassego di sua amunzazione segreta, divisò d'inviargli ogni cora un fiore, compimento obbligato d'unu parte ch'egli rappresentara si bene. Per le prime sette rappresentazioni la camolia gli fu religiosamente consegnata; ma nell'ottava cra passata in altro dòlio. Borrani accusare la contessa d'incostama? Tette al cautrino. La cancili un quisitione era ogni sera nificita ad una cameriera, brunctia assai sveglas, la quale incenirevasa di truvare un mesaggiero o abbastama scinceo a obbastama fedela per coniceraro l'importanté secrete. Una sera però alla cameriera parve che la contessa avessa già fatte abbastama per D. Pasquale, o che fosse angusta a riguardo di Erresta. La bruncta vivace e stordita fresponestra il Testro Italiano con assiduttà para quella della sua padrona, stando per altro più in alto di lei, e i bellissame Erresto facevale girare il capo. Senza farno parola con chicchessia, sossitui il rome di Erresto a quello di D. Pasquale, e cod quegli ricevette la scatola, c si fe' bello della camelia destinata per l'altro.

### L'udienza regle a Capodimonts

Figoriamors in una ruggua, anni nella spià adorna e dareia stanza, tutta capolavori di arte, specchi e logillor, un govrano in carne ed ossa, che degnisi di giorno rpesvere ad una ad una, o poche accette vusite prevanente sutorizzate, o suppliche rocate dal petente in persona. Ne sarà difficii ideare la socana such l'arudodos o svulge, poiché ecociverno il 1823 al pulazo reale di Capodimonte; Ferdanando III vid tudiames, ed uno dei sosi preferit scarrozza o vestiboli, munito di apociale invito assai lusinghiero. Già è il matero Lugia Labalche, che il fire dello Due Sicilie notoriamente prodiligera, o col quale dilettavasi ana; di conversare nuocamento, o in vernacolo alla volte.

Giunto nell'anticamera, Lablacho si avvede che moltissimi sono gli eletti e che molti lo han precedute: egli prova come un disingamo, e a malincame rassegnast, possando all'inevitabile perdita di tempo, e sta fermo in piedi presso la porta che metto negli appartamenti, e novera quanti sieno i più fortunati, si quali, perchè ineritti prima di loi con numero d'ordine dall'usciere maggiore, sarà dato accesso con precedenza. Prooccupato, insomma, se non anco mentaneamente mersoso, non cosserva nemmeno se colero appunto cui guardo agli così accigliato e sopra pensiere, stiene e no a carse somerio.

Ma l'ussiere maggiore, che beu supea chi potesse mestiran un turne di favore e meglio fosso nelle simpatire di Ferdinando, avera in quel mentre presi ordini speciali, sicché l'aspettativa del nostro cree fu tutt'altro che lunga. A un tratto schudesi la porta, e l'uscire maggiore, invertendo l'ordine degli iscritti, chianza ad alta voce: « Il signor Luigi Labiache! »

Sarpresa questi dell' onor grando, e esrenatosi in voltocomo può aella fretta pur naturale, e composta ad aniico sorriso la bocca pur ora chiusa da fremiti mul repressi, stende la mano alta sodia più vicina, dà di juglio al cappello che su questa era posto, e a s'avris; o ditrapassato l'uscio, che gli è tosto serrato allo spalle da facobè di servito, presentasi, inchianno di 1 re.

Ohinel Al solo vedere l'impareggitto artista, camo mis corrispose il re a questo saluto rispettolasiano? Ono un'inmensa, impag, menèta rissta... Povero Lablache! Che git era danque accedulot F perché al mortifocata eccepliena? Anzichà sere ad indegare la cegione da trovare una qualsista argunia pallistiva o lepidi improvivata in dialette, non varrebb'egli poter in quell'attimo, sonza fistar varbo, spre-fondare sostiera;

Eppure Leblache non solo bastò al cimente in che peneole così l'augustissima presenza, ma lo superò cen quel sangua freddo che le difficolia supreme somministrano alla tempre clettussime, con quella presenza di spirito che tanto fra tutti lo contraddistingueva qual supeletano, se non vagliam dire qual uomo di genfo o poco meno.

Risultatogli dunque inesplicabile à bella prima quello scroseig d'ilarità, e data issofatto una furtiva sbirciata ad uno degli specchi, Lablacho si accorge d'una fathità che quando gli si accordava il passo lo ha incollo, facendolo reo della più fligrante lesa etichetta.... sul capo Lablacho aveva il proprio suo cappello, che non avea pur pensato a toglierati in anticamera, i in mano reavasi in altiro cappello, inconsapevolmente sottratto ad uno qualsiasi dei privilegiati che erano ammessi in quel giriona dil undenza.

-- Scusi, Maest (dice allora Lablache, inchinandesi pitt direm, e mostrando questa volta in cisasenna delle sue mant un cappello, con un inceffable sorriso, che avera insieme un non so che d'ameno e di contrito), scusi, se può: troppo poca testa, certo, per due cappelli...."

### Lablache scambiato per un celebre nano.

Chi non ricorda o non ha inteso a partare del minuscolo nano di America. Tom Pouce, che viaggiava son nochi anni le città grandi e visitava le corti sovrane d'Europa? Abitava egli in Parigi al tempo del fattarello che qui riferiamo, via Tauthout num, 46 4º niano, e vi dava di sè, ne'teatri e nelle aule, affoliatissime esibizioni. Il 2º piano della casa medosima era occupato da Luigi Lablache e dalla sua famiglia. Un bel mattino si nicchia all'uscio dell'immertale artista napoletano: era un inglese fanatico di curiosità ed eccentrico fra tutti, il quale informatosi dell'indirizzo del nano e shugliato il piano, con la massima disinvoltura chiese. mentre gli si apriva : " Le général Tom Pouce ? " - Come a rendere vieppiù comico l'equivoco, e per mera avventura. Lablache, il quale aspettava l'arrivo di uno dei figli, cho era quel giorno inesatto all'ora di colezione, nassava per l'anticamera mentre si sonava il campanello, e in veste da camera aveva aperto egli stesso all'inglese...

Un' idea strambissima, si affaccia come lampo alla mente di Lablacho, così interrogato ad hominem, e lo tenta, e lo risolve a farsi giucco dell'amena interrogatore... — Lo général Tom Pouce, c'est moi, » risponde imperterrite o surridente il colosso de'cantants, con quella stetorea voce di basso profondo, che non fu, non è, nè ferso mai sarà, come tonantissimo volume, ugungliata; ed introduce affabilmente l'implese, e gli fa qui onori del salotto.

Stralunato, l'espite siede e discorre, non credende agli òcchi suoi, e finalmente arrischiasi ad acconnare lo sue moraviglio, nel vedere l'omuncolo quindicenne di oltreoceano cost trasformato in più che mature emulo del gigonte Gelia. E Lablache, sessure sonna dipartiris di una perfetta.

E Lablache, sempre sonza dipartirsi da una perfetta seronità cortese, rispando allora, dimandando garbatamente permesso di restatuire la visita sin dall'indomani:

— a Oui, en effit, je no songous pas à l'étonnement que vous éprouvez, larsque vous avez ici seus vos yeux le général Tom Pouce en personne, qui a l'honneur du vous parler; mais nachez, mylord, que, lorsque je sus choz mes, je me mots à moeu sise."

# Lablache, la Regina Vittoria e l'Imperatore Alessandro

Er ajú inoltrata la state del 5854, ed il Labbache stre compisto la caignose al Tentro della Regina. Ava, gusta si consuela, escguido le opere auc più fortemente dilette, an mucod con tanti hassi di sesguiro la porte di Baldaszarro nella Foserita (che errore 1 ogga i hassi di cartello la rifiutano), e non vello seguiro la compagnia nelle percepriazrioni che, come è costume, gil artisti dei due principali tetari imprendone per lo provincio. Il Labbache andossene per un p'ol tempo ne dintorno di Londra, a Chelesse, che hen può dirisi aggregota alla capatale, perchi gli estrema toccasia a vicenda. Sorge viri il grando Oppisto degli risullidi dell'Esercito di terra, si Collegio di 2200 figli di soldati educata a speso dello stato, il ricchissimo Orto botanico della Seciettà farnoscentica di Londra, e l'Ifacheney dove trevansi le aranatere di Carrado Londiges in voci crescono le pianto più rare de plù calid climi del mende e i frutti più equitati. Cali diange dimorà scan pe di tempo, cultandoni nel delec far niente. Or muetra un giorno passeggiara, carred da lungi venire un cocchio ricchissimo, ma non ci fece molto casso e trassa oltre. Pard fa grandemento sorpreso di Il a poco, chò quando fa molto più presso, in quella carrezza vide la Regina, che chiamello, dope svere fato far hereu sosta al ecocho. Gli disse sense sosprena di vederio calò, e diumadogli se fossa dell'aberato di rimanersi a Lendra. Egli rispesolo francamento che tatte le deluzie di qual sito mo poterangli fare obbiaro l'incanersola e deliziona Napoli sua, e che null'attra ambisione svon finori quella di trascorrere nella sua pattrà il resta dei suasi giorni.

In Kissingto poi occorregli quanta appresso. Lablache trevavasi uam nattina in fila coggi altri in actrazza, sepatando la velte sua per entrare nello stabilimente de lagnit. Inperatora Abssaudro II, che passeggivan per quel luoghi, gli el avricinò e graziosamente lo satutò. Labiache subio si mosso per discondere el andarez a lui, mai la ovrano especadolo infermo e sofferonte, l'obbligh a star fermo, ed appoggiato allo partello della sur ettura, restà per molte tempo ad intrattonersi con esso lui in piacevale conversa-rioco. Tutti i pasanti si fermavano, e mirrazono mo sonza piacero, come anche i coronati sunno rendere emeggio ai grandi ingegui.

## BAFFAELE MIRATE

Raffaele Mirate nacque in Napoli il 3 settembre 1815 da Salvatore, agiato espoziante di spiriti, e da Giuseppina Maria de Luca. Fin da fanciullo dimostro un'attitudine fuer del comune por la musica, ed il paire, scorgendo che il figlio aveva una preferenza per il vielino, lo misè sotte la direrione del valente Domenico Carabella, che coi sani mincipii della buona scuola ch'egli maestrevolmente nossedera. cominció ad astruire il giovinetto al nei rudmenti della musica come se primordii del violino. Dalle private lezioni pessò all'insegnamento del Real Collegio di S. Pietro a Marella, ere fu ammesso come alonno a nagamento il Edicembre 1826. e sotto lo stesso Carabella, che ivi era professore titolare, continuò con tanto fervore i suoi ben cominciati studii e no trasse tanto profitto, che in men di un anno vonne nominato magatrino. Ebbe poi l'agio di estendere la sua applicazione quasi ad ogni ramo delle musiche discipline, tanto che pervenuto agli anni quindici, veniva destinato a sopravvegliare all'istruzione degli altri alunni a lui inferiori nel merito. Progradendo semura più nello studio del suo faverito strumento. days le più belle speranze di poter divonire un giorne un granconcertista. Natura avealo però dotato di una voce di soprane limpida, argentina, intonata, estesa, che avvertita dai compagni, neil'esocuzione di alcuni cori che il Collegio in certe tali occazioni dell'aupo esoguiva nella sua Chiesa, incantava e sorprendeva tutti, di mode che venutone a cognizione il durettore della scuola di canto cav. Girolamo Crescentini, lo fece a se chiamare, e con que'gentili modi che con tutti proticar solca , pregè il giovinetto de fargli sentiro la sua voce, e cost questi chhe agio di spiegare quel tesoretto che molti ignoravano. A partero da questo punto comunció a formarsi il primo anello di quella gloriosa catena che por a mano a mano fece salire il nostro Mirate ad alta rinomanza. Crescentint, che rimase davvero stupefatto, com' egli

Crescentini, che rimase davvero stupiciato, com egui stesso raccontava di poi, dalla giustozza, schensione, spontamentà e volume di quolta voco di spiccato sograno cha polova chiamarsi veramento eccezionale, credò per fermo che il Marze si trovasse nella stessa di lui condiziono di virato, e potesse benissimo un giorno divenire il suo legitti-

ene successare , e di ciù tenutogli discorse, fu costretto il grovinetto per farlo ricredero di dar pruova materiale coma cost non fossa. Invaghito l'agresia direttere agni giorno niù di guella straordinaria voca , comunciò cen vero interesse a dargli periodicamente le sue lezioni; ed un giorno quando lo credè idoneo, lo presente al direttere del Collegio cay. Niccolò Zingarolii , che dono averlo inteso ed essersene compiaciuto col maestro e collo scolare, gli affidò a cantare una parte a solo di quel famoso Miserere che exegnivasi in tutti gli anni nella Chiesa del Collegio. ricorrendo la settimana maggiere. Il Mirate riscosse in queato incentro grande e generale approvazione, sì dei professeri del luogo, che dall'intero pubblico, incantato di quella voce al facile insinuante ed omogenea che possedeva. Per tale successo ebbe in premio dai due Diretteri e del Governo del Collegio il benefizio del posto gratuito. Sino al 1830 egli stadiò e cantò sempre da soprano; ma in quell'anno avvertitosi il Crescentini, che la natura, guantinoua tardi, enerava in lui il soluto cambiamente da vece quando dall'adolescenza si passa alla giovanulo età, e che dal registro del soprano trasformavasi la sua vece in quello del semore, preso a guidarlo sonra niù vanta senla, e de onel temno lo studio che il giovinetto adoperava ad amulare i prodigi di Paganini, fu rivolto ai gorgheggi che resero famosi i Nozzari, i David, i Rubini, e sempre setto la savia scorta del Croscentini, che in questo suo ultimo allievo velle mostrarci la sua gran valentia nell'arte dell'insegnare.

Inoltrato come trowarsı negli studii, i susi direttori is enerderese al caso di patere sociolire sel teatrom del Colisgio (1834) nell' opera buffa di Luigi Rucci, che per la terra 
vota riproducessui, l'impressui in enquatir, com Giuseppo 
Lillo, allora aecora siumo, acrisse appositamente pel Mirate 
una cavattan che piaçuo, dando costui in tattal 'poper charramente a divedere quanto sarebbo medato avuati percorrendo 
la carriera teatralo. Nell' anos 1935 dides altre brilliante

esperimento nell'operatta La giornata critica di Ron Taddeo ovvero I finti banditi, espressamento scritta per lui dall'alunno Gennaro Cajano, ed il risultato che si ebbe fo lusinghiero al nel ginvinetto maestro come nel cantore. che confermo con più fondate speranze quanto si era pronosticato del suo avveniro, e quanto avrebbe onorato l'arte e la patria. Le lodi che da tutto le parti venivangli prodigate, niù che insunerbirlo, servirongli di sprope, perchè collo studio, che un lui era indefesso, sviluppasse e perfezionasse sempre più que'privilegiati doni che natura in grado aminente aveagli concessi : e non solo sepue profittare delle lezioni del Crescentini , a tener cari come legge saerollahili i suei consigli, ma ascito dal Collegio nel 4836. dove era rimasto dicci anni, volle contiquare tali studii col maestro Alessandro Busti, anche egli della scuola del Crescentini.

Mentre lieto e serridente pareva achiudersi l'avvenire avanti di lui, un tristo avvenimento per noco non fece synnire quelle rosee speranze. Sopravvenutagli una grande infinammazione alle tonsille, fu presentato da un intimo de'suoi amici ad un medico che, senza bene indagare il male, volle sentenziare tristamente dell'avvenire artistico del giovinetto. assicurando i narenti cho, secondo egli la nensava, era trancata per sempre la carriera di cantante al lore figlipole. Fortunatamente pel giovine musicista, a consiglio di altro valente professore si assoggetto alla non difficile operazione dell'esterpazione delle tonselle, il che lo rese interamente guarito e nelle stato di scritturarsi coll'impresario del Teatro Nuovo nella qualità di primo tenore assolute, con le stipendio vistoso pel modesto esordiente di 30 ducati al mese. e vi esordi nell'ottobre del 1837 col Torqualo Tasso del Denizzetti , ottenendo tale splendido successo , che venne per un altro anno ricenformato. Fu allora che il dottoro dello profezie di sinistro augurio, invitato a recarsi in teatro dallo stesso amico che avealo proposto al Mirate per

guarito dallo tonsille, nell'udire quella prodigiosa vece di tenere, non potè rivvenore dalla meraviglia riconoscondo nell' itarista che tanto trosportura il pubblico all'ortitosismo l'ammolato ch'egli avova tentato di rapire per sempre all'aria, Verso Ia fine del 1838 l'improresario Domesco Barbaia, vi-

veres it me iet 15.00 1 imprestro totesacés atriags, vicus tasto il printie che putero rivarre da un tensee como il Mirolo, lo scritturo pei Reali Testri di Napole e lo fece il Mirolo, lo scritturo pei Reali Testri di Napole e lo fece di Contra di Contra di Napole e la Contra di Napole e la Colfetto del marco di Contra di Napole e la Colfetto del rosi o veranente lusisgibiri applatti. Nella siena stapiona er riccosco poi più aptenditi e chameroi nella Somanniale, nella Charro di Rosenberg e nei Partinni. Il celcher Lablache utiliolo, depo il prumo atto di quest'altima pera andò s trovario sulle seeme e gli offri scrittura per Parigi, che il Mirate accutci, prendendo il paste del tamer l'anofi.

Nel dicembre del 1889 at trasferi in quella capitalo e si anoria ache nel Offelio, e quantinque il persanggia fosso di pochissima importanza, soppe par nonduneno disimpeguar quella parte in modo da destare l'ammirzaziono di quel coltic pubblico, e de glicno didelo lo più sejendidica assististazioni, applaudendolo ancora di più nella Generatiola, nella Genza Ledre e nella Norma.

Il contanno huon successo ch'ebbe gli precursì la riconferna a quallo issoso texto per altri re anui, darante i qualti ci tenne con tutte enore il posto altato di un Bobbini, di una Grisi, di un Tamburrini e di un Lababeta. Ne messi in cui non cra impegnate a contare in Pariga, il Mirate percorsa noltra litri teatri, da pre ritato cogliendo phanti ed onori invalubbili. Doli fiu nitrao nella pranuera neli 1884 dill'impersal Testro della Scala cantare nel Mosè con Marine e la Vittalini; cost nel 1841 contare a Brusselle ed a Liegi, nella Sonnembula, nel Belisario o nella Lucia, e perchà trovavani vicino ad artista sommi, cone qualti danta montovata; perpe dal 'undesimi tarre profitto tale, da non restare seconde a coloro che prima di lui veveno l'unuoconamonte distingognata la dif-

fierle parte di Edgardo pollo Lucia, Nell'autumno 1843 cantò al Carignago di Torino le seguonti opere: Lucia, Gemma di Verou. Maria Regina d'Inghilterra. La Fagorita e Guglielme Tell, dividendo coll'egregia Abbadia il favore dei Torinesi. Nel carnovale 1843 e 1844 parso a mietere novello palme al Teatro grande di Trieste, dove ebbe pieno trionfo nella Favorita e nel Roberto il Diavolo sonvattutto, insieme all'Abbadia ed alla Corini (ora madama Derivis), non che a Flora-Fabbri, che vi era deliziosissima seduttrice. A Reunio di Modena la fiera del 1844 vien ricordata come una delle più brillanti per quel tentro, che allora si allictava della Maria de Roban e della Bentrice di Tenda cantate dal Mirate con la De Giuli e Badiali. Nell'autunno delle stesse anno fu prima alla fiera di Lugo con Antonietta Marini ed Enrico Crivelli e vi cantò il Templorio e la Porisina; pol a Livorno, dove fu confermato anche pel seguente carnovale ed ottenne immenso successo nel Templario e niù tardi nei Puritani, Nella primavera del 1845 et fu al Teatro Argentina di Roma, dove lo aspettava il niù bel trionfo, quella di piacere immensamente nei Due Foscari del Verdi, succedendo al tenere Roppa pel quale era stata scritta nel precodente autunno la narto di Jacono. Ai Due Fescera successe la Giovanna d'Arco, ed ancho quest' opera non fece che aggiungere nevelli alleri alla bella sua artistica cerana. Ritornato in Milano, di colà passò in Vienna, invitato a

centure me cencert; che si duvano nell'inverso del 1846 e 1847, risi si fernò acche nella stagione di primavera al Tea-tro Italiano, cessinado con quel successo immenso che l'accompagnava che per ogni divor I Lombardi, Ricilia del Contestio. Pederico Ricci, Meria Parlilla del Donizetti, e Caterina Hosard di massire Solvi. L'estate di questo atessa non venno a cantare I Landardi nel Teatro di Borgamo, e nell'automo si feco ammerare alla Periori di Venozia nella Giosenna d'Arco, negli Ormasa e Ceriazzi di Mercadante, che poi ri-pub in Miliano Liuverno del 1843 fi 1848, inspenso alla Nor-

ma ed alla Giovanna di Frandra del manstro Baniforti. Il carnovale e la quaresima del 1849 li passò in Genova cantando la Lucia, i Mumadieri ed i Purstana, Nella primavera del 1850 anche in Genova cantò il Poliste, Ernani. Tancreda del maestre Peri, o la Battaglia di Legnano del Verdi. Lo rivide Venezia nell'inverno dello siesso anno, e coi Masnedieri, Polsuto, Elisabetta del maestro Buzzolla, a la Medes di Pacini, ebbe le più splendide ovazioni. Al 1854 cantò nella ricorrenza della fiera al Regio Teatro di Modena, al Toatro Eretenio di Vicenza, e nel carnovale e quaresima al Tentro Filarmence di Verona, Al 1859 anche in occasione della fiera cantò a Modena, noi al Teatro di Padova, ed in ultimo al San Carlo di Napoli stagione di carnovale e quaresima. Nella primavera del 1853 fu al testro di Porta Carinzia in Vienna, e nell'estate al gran teatre di Trieste. Cantò in Udine per l'apertura del grap Teatro. ed in Treviso per la ricorrenza della fiera. Nel carnevale e guaresima del 1853 e 1854 fu alla Fenice di Venezia: nella primavera ancera in Vienna, e nell'autunno al teatre grande di Triesto. Al 1855 cantà il carnevale e la quaresima alla Seala di Milano, poi a Nuova Jorea, Boston e Stati Uniti: nel carnevale del 1856 al S. Carto di Napoli ed a Vienna : nella stesso amor al testro Carolino di Palermo : nell'autunne del 4857 al Comunale di Bologga, per le stagioni di carnevale e quarcsima del 1858 al Regio Tentro di Torino: e nel 1850 al San Carlo di Lisbona. Nel 1860 ritorno a Rio de Janeiro, noi a Montevidea e Buenos Ayres, Nel 1861 fu al Regio Teatro di Modena, stagione della fiera.

Nel 1863, perchà avea decise di Isaciare il teatre, prese moglie in Milone e ripatrio Qui gli amici e i parcasi tetti lo persuazere di bel nuovo a ricalcar la scena, e nel carnevale o quaresima del 1803, 1804 e 1805 cantò al mostro S. Carlo. Nella fino di questa sagione ebbo la restoura di perdere la moglio, che lassió alle sue paterno omoravola core difiati due kanho e du un macchos, che ne si formano lo suo

delizie e le suc gioie. Nel 1866 trovandosi l'impresario del teatro San Carlo in non felici circostanzo finanziario , fece le nià grandi istanze al Mirato di ritornare al teatro . almeno per guella sola stagione, alle più onorificho, lucrose e lusinghiere condizioni, si per la parte dell'amor preprie che per quella dell'interesse. Egli, solo per far cosa grata a Mercadante, di cui devevosi rappresentare la Virginia. vinse tutti gli estacoli e i ritegni che la luttuesa catastrofe strecessagli doveva parargli davanti, ed accettò l'impegna. Il successo che ne ottenno fu forse il niù grande ed entusiastico che avesse mai avuto in tutta la sua artistica carriera: e così con quest'opera diede l'ultimo addio all'arte ed a'suoi cara Napoletani, che con le più splendido acclamazioni confermarono la stima, l'amore e l'ammirazione costante che per molti e molti anni tributato gli aveano, Egli ebbe la felice ispirazione d'intessere colle sue proprie moni una magnifica ghirlanda d'allere intrecciata a ghiande d'ere; e nell'ultima rappresentazione, quando il pubblico a quintiplicate ripreso volte rivedere sul proscenio il cieco antore della Virginia, applaudendolo al fanatismo, quasi al delirio, il Mirate prese la sun preparata corona, e inite commessa. con un rispette quasi religiose, la posò sulla canuta testa del venerando vegliardo. La Marcellina Letti della Santa. che stavagli accante, concorre anch'essa all'atte selenne, ed entrambi si chiamarone fortunati per aver corenate sulle storiche scene di San Carlo il Nestore della musica italiana. Da questo tempo Raffaele Mirate, ritiratosi dalle emozioni

De queste samps framen mann, fritaren unter mann, et e dibe gloric leatrali e quai anche dalla flattonnic zorietà artistica, vive vita prirata, ma tranquilla e fellec. Arendo finta caquisto de no magulito poderpresso la deliciora Sorresto, colà resta, la maggior parte dell'anno, cutto intenta alla colivizzaione delle suo terre, dopo avere sillato si dal colivizzaione delle suo terre, dopo avere sillato at un'affettuosa sorefla l'educazione dei suoi figliolini, che viene spesso a richiparciario in Repoli; cest quai novello reviene spesso a richiparciario in Repoli; cest quai novello

Cancinnato dell'arte musicale, trascerre nella più tranquilla wia patriarcale e campestre i suoi placiti giorni, che noi di tutto cuore desideriame che il ciole gli prolungiu per longa sorie di anui.

Se di Haffaelo Mirato si volessro riportare tutti gli arricoli, o almono i principoli, che i giornali doi due mondi scrissere durante il lungo persodo della sua carriera teatrale, non si finirobbe mi più, oltrechè sarebbe impresa difficile a compersi. A conchinatione di questi censi, riportiamo però l'elence delle opere composto pel Mirate, edi lungo, l'opeca di li teatro in che venener prodette.

Napoli 1837 - Teatro Nuovo - La giornata critica di Don Taddeo ovvero I finta banditi. Maestro Carano (questa stessa ranpresentata nel Teatro del Collegio) - L'Astuccio d'ora-M. RAJENTROPH - I Pirati Spannedi. M. Petrella - Il Lazzarone Napolsiano, M. Agyerii - Selector Rose, M. Bai-MONDI - Id. 1838 Albernati, M. Puzone - 1839, L'Affamato forsa, M. Conte Gabrielli - Il Ritorno di Pulcinella da Podorg. M. Fioravanti - Allen Cameron, M. Bajentroph-Roma, primayera 1845. Teatro Argentina, I Veneziani in Contantinopoli, M. Madellini-Vienna, primavera 4847, 1. R. Teatro di Porta Carinzia, Estella, M. F. Bucci - Caterina Howard, M. Sarvi - Milano 4847-48, carnevale Teatro della Scala, Giovanna di Fiandra, M. Bonsporti - Venezia 1849. carnevale, Teatro la Fenice, Elisabetta, M. Buzzolla - 1850 Pernando Cortez, M. MALIPIERI - 4854 Rigoletto, Maestro VERDI - Verona 1852, carpevale, Teatro Filarmonico, I Gladistori, M. Fonent - Padova 1852, Fiera, Teatre Nuove, It Duca di Foix, M. GALLI - Napoli 1852, carnevale, Real Teatro S. Carlo, Alceste, M. STAPPA - Guido Gelmar, M. DE GIOSA - Statira M. MERCADANTE - Venezia 1854, carnevale, Teatro la Fenice, La Punizione, M. Pagini - Tricsta 1854, autuma, Teatro Grande, Piliure e Duca, Maestro Belarta—Miliano 1855, carnoste, Teatre della Scala, Ince, M. Chianobortz, — Napoli 1856, carnovale, Teatro G. Chianobortz, — Napoli 1856, carnovale, Teatro S. Chianobortz, — Deligan 1857, autumo, Teatro Commanle, La Sorrestina, M. Muzin — Palermo 1857, carnovale, Teatro Carolino, Picenda Donoti, M. Patatania — Napoli 1865, carnovale, Teatro Carolino, Picenda Donoti, M. Patatania — Napoli 1865, carnovale, Teatro S. Carlo, Gelinda, M. Patatalia—16. 1866, Virginio, M. Marcanaatre.

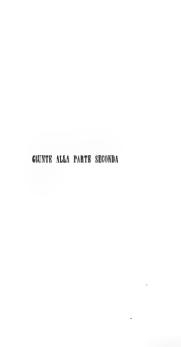

#### AVVERTENZA

Per quanto si sia adoperata ogni possibile diligenza perche in quest'opera venissero menzionali tutti i maestri compozitori della nostra Scuola, pure talvolta la mancanza quasi totale degli elements che volevan servirci di guida, ha fallo si che aualcheduno ne sia stato omesso. Avvertiti s tempo opportuno, valendo empire il difetto, ed amando menlio essere accanionati. di una menda leggiora, che tale e l'inversione dell'ordine eronologica, ancichè di una grave colpa, quale sarebbe l'assoluto silenzio, poniamo in questa Giunta le biografie de tutti gli altri maestre compositori che per una qualunque ragione abbiamo involontariamente trasandals.

#### GAETANO ANDREOZZI

Nacotte in Nanoli nel 1763, Glovanissimo, fu ammesso come alanno al Conservatorio della Pietà de Turchini, ove cominciò a fial i suoi studii di canto, armenia e contramunto sotto la direzione di quei valenti maestri che ivi insegnavano. Anprese poi la composizione con le zio materno, il gran Nicolo Jommelli. Serisse in prima delle Cantate per una sola voce e de'duettini per due soprani cel solo basso. Nel 1779, a sedici anni, uscl dal Conservatorio unde recarsi in Roma a comporto per quel Teatro Argentina la sua prima opera seria in due atti. La Morte di Cesare, che piacque, Nel 1780 passo in Firenze, ove scrisse per quel Teatro Ducale l'opera Bajazet, e ner quello di Livorno, nel medesumo anno, L'Olimpiade, Pel teatro San Benedetto di Venezia scrisse Agenido. e pel Regio di Torano Teodolinda nel 1781. Nell'anno apwrassa compase Catone in Utica per Milano, ed il Trionfo di Arsace in Ruma : di poi La Vergine del Sele in Genova. ed Angelica e Medoro in Venezia nel 1783. Il successo che attennero la maggior parte delle sopraccompate opere gli fece sequistare una certa rinomanza, tale da venire invitato dalla corte di Russia nel 1784 per iscrivere pel teatro di Pietroburgo la Didone Abbandonata e Giasono e Medea, else oure incontrarege il gusto di quella imperial Corte e di quel freddo e piuttosto severo pubblico. Ritornato in Italia, fece pubblicare per le stampe in Firenze (4786) sei quartetti per due violini, viela e basso, e l'anno appresso pel Teatro Argraina di Roma scrisso la Virginia, opera che cadde textenente. Ao cata di tulo insuccesso, romo chiamato nel 1788 per comporre al S. Carle di Napoli Sofronia e Glinado e nell'antuno dell'ano medesimo Sessaria. Nal 1790 estrisso pel Teatro del Pondo La Principesa Pilmofa, e nel 1791 e principesa Pilmofa, e nel 1791 pi fasto Giero pi Teatro Nuori. L'arsterio Samilio la scrisso pel Pondo l'amo 1704; ed Aranoc, opera in due siti, per S. Carlo nel 1795. Invitato di recaria i Madrid, rit compose Guataro re di Svetsi (1797), e di ritarno in Napoli fece representaria e il S. Carlo le 1795: nello 1802, e Pirmoso e Tue de 1803. Chiamato in Venezia, scrisso per la Fenico l'ultica sun opera Giosama d'Aroc (1805), chia metità dunami e generali suplanuri.

Quantaque giorine ancora, puro per alcune contrarente varue o per alle ragioni estrunce all'arte, prese la forma varue o per alle ragione estrunce all'arte, prese per farente risoluzione di abbandonare la carriera testrale, e dedicatosi interamente all'imegnamento del canto, in hreve tempo acquistó fama di valonitasimo. Ricercato da testa la nobilità napoletana, venen anche invita to a corte per da l'aziono alle Reali Principesse; parò a quella che mestrava più atti-budico e buon voltre per apprendere, che poi divieneo Duchessa di Berry, ogli tributava maggior ossoquio e prodilezione.

Andrecci ava mento in moglio Anna, della distinta famiglia de Statu di Frenze, artista cantante che nulla qualtità, di prima denna esardi nel Teatro della Pergela nel 1794, o purchò di forme, più cha helia, seducenti, e di son comuso intelligatora, riportiò per varti anni consecutivi sempre buon successo no teatri delle grandi està della pensola. Ella, so sone per altre ragioni (che forse pure esistevano), una per la sola apparente, encè per l'esercizio almene della sua profissione, dovendo recarsi di cità in cità, vueva quasi interamente da so, e so non legalmonte, di fatto restava separata da suo marito, che faccado il meserto insegnato, cè anche

poteva seguirla sempre. Nell'anno 1811 Anna de Santi presa imperno di cantaro nel Teatro di corte in Droada, ava incontrè il pubblice favore. Ma la currosità di voler conoscera il merito artistico della moglio del maestre Påer, che deveva succederic e prendere il spo posto di prima degna nel teatra di Dresda l'anno consecutivo, la decise a fare un niccolo viaggio di poche ore a Pilnitz. In compagnia d'un suo favorite amante Insciò Dresda il giorno 2 giugno, e colà si recò per gindicare la rivale, forse non con judulgenza, come si comprendezà. Terminata la rannresentazione, i due viaggiatore. senza asnettar la dimane, vollero nella notto stessa ritornara a Dresda; ma dono lungo tratto di via, nel buno di una notte tempestosa, une de due cavalli s'impenno, rovesciando la carrozza, che si ruppe in pezzi, e la scossa fu si forte e si sconcia, che la signera Andreozzi ed il suo compagno rimasero morti all'istante sul luogo. Pervenuto dono qualche giorno l'infausta nuova al marito maestro Andreozzi, che trovavasi a dar tranquillamente le sue lezioni di bel canto nella ridente Napoli, questi, piuttosto di umore scherzovole, se ne afflisse quanto bastava per mostrare al nubblico l'esterno suo dispiacore, e senne poi farsi una ragione del tristo accaduto, uniformandosi con ammirevole rasseguazione alla sventura avvenutagli, e spesso così ripeteva: " Pare proprio che fosse stata " una vera vendetta del cielo, quell'inaspettata morte bara bora che fece la mia già fedele conserte, a Trascorsere alcuni anni, e ner trovar poi na certo conforto, o come esti diceva, una distrazione alla dolorosa catastrofe successa, pensò di snosare in seconde nozze altra donna , piuttosto di bassa estrazione se vuolsi, ma troppo giovine per lui, cho non essendo più nell'età della giovinezza, cominciava sensibilmente a declinare. Invecchiando ogni giorno di più, poco veniva ricercato come maestro di canto, e perciò dominciò a vivere in qualche ristrettezza dapprima, che a poco a poco divenne bisogno, e finalmente anche qualche cosa da più del bisogno, quasi l'indigenza, Ridotto in si deplorevolo

stato , colla speranza di trovore doi soccorsi nella mumiticenza della sua antica reale allieva, prese la risoluzione di recarse in Parigi, nel 4825. Ne si era inguanzato nelle uno aspettativo: la Duckessa di Berry le ricevè affabilmente, promisegli di proteggerlo, la soccorso pel momento, e colle continue lurgizioni che prodigavagli e col gnadagno che ratratya dalle levioni di canto, che per riguardo della Buchessa notà dare a tutte le dame della sua corte, manteneva la misera famuglia lasciata in Napeli, di una giovane e belta moglie e di una figlia e di un figlio bambina. Non godè però che per noco tempo de benefizii della sua reale benefattrice, perchè mort nel mese di dicembre dell'anno seguente 1826, in ctà di 63 anni, e quando si preparava a lasciar Parigi per ripatriare, perchè la sua malandata salute mal soffriva la rigidezza di quel clima. Ritornava però ben raccomandato dalla proiodata Duthessa di Berry al suo augusto nadre, che allora regnuva in Napoli, Francesco I, onde uti accordasse un qualche posto per non finire nell'indigenza i suoi miseri giorni. Gaetano Andreozzi non era no maestro di stenio, nè ora

obstated in this scienza miscale, ma come la maggiori parte dei compostari napoletani , passodera mas certa facilità e naturalezza di melodici più che sufficiente per nondros gradito e piacovoli ile suo opere, cho certo non eran destinate a sopravivenyi). Però alcune arice di latri pezzi delle suo produzioni, como per esempio la proglétera del Smalle, ebbero successo di voga, e non per la loro novità, ma per i progi appraddetti.

- I. Composizioni di Gaetano Andreoszi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- t.º Giasone σ Medou, opera seria in due atti. Pietroburgo 1785. ·
- 2.º Saulle, oratorio, parte 1º e 2º. Napoli Real Teatro del Foudo 1794.

- Arennee, opera seria in due atti. Napoli Real Teatro di S. Carlo 4795.
- 4.º Armida e Rinaldo, opera seria in due atti, id. id. 1802.
- 5.º Sessetri, opera seria in due atti, id. id. 1802.
  6.º Piramo e Tisbe, opera seria in due atti, id. id. 1803.
- 7.º Il Trianfo d'Alessandro, opera seria, id. id. 1816.
- 8.º Se del ciel pselosi numi, rondò per voce di soprano, con
- violini, viola e basso 1778.

  9.º Domine Deus per soprano e tenore in de terza maggiore con più strumenti.

### II. Altre menzionate nelle diverse biografie

4" La Morte & Cazare, opera seras Roma 1179. — "P Bijaste, opera seras Tacto Ducci de Priesco 1100-3—" D'Olimpento, pora seria Livario 1180.—" o' Agolisio, opera seria Livario 1180.—" o' Agolisio, opera seria: Nessia, Tacto Sances Romeito 1181.— "P Teololisid, opera seniarsa. Torsio 1181.—" o' Prodolisid, opera seniarsa. Torsio 1181.—" o' Prodolisid 1180.—" o' Prodoli

#### FRANCESCO BUGGL (4)

Nacque in Napoli il 24 ottobre 1767. Non si conosce l'anno preciso nel quale venne ammesso nel Conservatorio della Madonna di Loreto, nè per quanti anni ivi rimase a-

(i) Per la presente biografia molto el groviamo di un articolo seratto dall' agregio seg. Emmanuele Rocco, ed inscrito nel giornalo A Poliorama Pitteresco nell'anno 1846. Isomo, e quando ne usel maestra. Geosciarios zolo, come delle custre tradizioni o per averlo intese di bui medesimo, che fu una dei predifisti allibri del Penarol, dal quale appresa partimento, contrepunto e composizione. Pervento all'età di 98 anni, a di 7 febbrajo 1796 digit Elatti della Gitti di Nojoh, in una hero deliberazione, di hai excrezarsi - Aveodo dimonistra grandisisma biblità in tut-te lo musiche che con universale appliano ha fatte in questa capitale, lamon gli Eccellentialismi signario conclusa di digierio per maestro di capeglia estraordinazio di questa festionami città ce. ce. »

Nella sua gioventù scrisse nello stile serie e buffe. La Felicita compita e L'Ombra di Nino sono del primo genore, e furono campresentate in Napoli con successo. Per Milano poi compose il melodramma semiserio La Guerra aperta (1796), che non piacque, ed il Soffi Trippone, che oltenno molti e meritati applausi; ma venuto in cognizione cho questo meledramma buffo contenea coperte allusioni politiche, che gli si erano tenute celate, preso la ferma risoluzione di non ascrivere mas più per teatro, e tutto si dedico alla composizione della musica sacra. Fu così che cominciò a serivore Messe, Credi, Vesneri, sì a grande che a niccola erchestra o per organo solo, ed Introits, Graduals, Offertoris ed Inni per le festività della Vorgine e per quelle dei senti, o Litanie c Salve Regine, e musicò il Passio di S. Giovanni e la Sette parole dell'agonia di N. S., ed altra iofinità di musica chiesastica, parte della quale conservasi nel manastero di Regina-Coeli, dove fu per molti anni maestro, altra nell'Archivio di questo Collegio, e la maggior parte poi che possedeva il suo figlio Giuseppe in numero di 84 componimenti tutti antografi, questi ebbe la felice idea di regalarla alla nostra Biblioteca musicafe, come si noterà in fine della presente biografia. In forza di tal generosa donazione n' è divenuto proprietario questo Real Collegio, che ora la reade retensibile agli studiosi, e per servire di modello nun solo az giovani alumni, mu a coloro tutta che coltivano la hell'arte e cho ammon di apprendure ed attiogure alle fonti del voro bello, sono già per divonire plagicini; ma composatori origanali di quella musica saera ora tanto negletta da alcuni, per correro distro alla corrutione doi tempi che vuol trasportata nelle chiese la musica tentralo.

L'amos 1805, nella ricorrenza della gran festivatà del Cerpo di Cristo, ecrisso il Ruggi un sacro oratorio imiticlato Giornei al Geordano, sopra paralo di Vallotta, pel Catafaico (1). Quando un Terdinanado IV, reduce dalla Sectlia in Napoli (1815), ordino cho questo stesso Oratorio si ripotesso per la stessa sacra funziono, il maestro ternò a riscusotro ciunto o umeriato iodo.

Per la grande opisions che godera nel paese anche come vulente mestro di cente, re Gioscichio Mirat la chiamò per dare lariesi alle suo figlia, e col viatosismo nonvario di canto decati al meso. Le Reali Prioripesea apprendevano da lui il canto tra volte per settiumano. Alforchè l'Educasdata dei Miracoli venne istaliato setto. Il patronato della regina Maria Corolina Annonata Mirat, il l'unggi a sua inspapar rucevà il decroto che lo manimava muestro di canto del detto reale attabilimente, coi calota nenesso a tui posto di cente decata tunnutali, e cell'obbligo di dar lezione tre volte per settimana a venti di quelle nobili donnello im segli supplici il file a venti di quelle colori di file a

<sup>(1)</sup> Chamarasa Calafafea una gran muedana in logao che crepasa interperacionemico, falta per lo pil in quadre o primalhic, sentenzamente delebata de iraque il reso, di fastani, filo fori e con gran mantere de centrale parte mella practa mella practa della Prodisso, per la processora dei centrale parte mella prodissiona del capata controla del capata controla del capata controla del capata copola, e vi si reperciante a menura un falto della finisia Sertifica, allegoro al interpetto col premistio aperio, sornomio del clapata del capata del mostro oscitzacioni. La posisia della Cantia e il nitura correspondente venuosa afficia empre a kiterato o muocir si alla finata, comprendente venuosa afficia empre a kiterato o muocir si alla finat, comprendente venuosa afficia empre a kiterato o muocir si alla finat, comprendente venuosa afficia empre a kiterato o muocir si alla finat, comprendente processora della controla della contr

velerlo esimero da questo tropos conervole menciro, dappoiche nella sus dellesteza credeva no potero nelle duce del lezione asseguate rispondero di alcun prottia della ajlaree, ed a suo modo di vedere, a lui pareva che il soblo che aveste perceptio sarribhe un danare rubato. Il re lo foce pago, e nominò ditri un veco sua, riceconda la sua densisione. Questo atto di signista dell'entezza lo rese più accelte alla famiglia reale.

Egli sella un modestia si compiaceva di raccostare un tale nondiole, non per vanida ol altre motive, ma solo per voler dinustrare che poche ore di lezune per molte persone menumo al danno bono ensutamento; ed è persone dei no Colleçio restava al di il delle ore assegnate da regolamonti del lango, node dare nunia sodifistrione a tutti i suni direcopili, che ancho per questo suo amorevol tratto di sifezione e disinteressa la rispettareno ca maranno non poco.

In lugito 1825 ebbo partecipazione dal presidente della Reale Società Borbonica, che S. M. il Re erass benignato do nominarlo socio ordinario in detta Accademia (classe filarmonica) in luogo del defunto Cottrau. Cômpito maggiore e niù lusinchiero cragli riserbato. Altieve di un illustru Conservatorio napoletano, el doveva continuare la serie di quei chiari nomini , anche usciti dagli altri Conservatorii, che colla loro dottrina l'aveano rese celebre, e tramandare, como quelli fecero, la tradizionale nostra scuola, che orgogliosamente traversando i secoli, era rimasta semore incolume sull'apoggo della sua gloriosa grandezza. Egli, lo scolare del Fenareli, l'amico intimo dello Zingarelli, il maestro di Carafa . e di altri che non furono meno stimati nell'arte. per la morte di Giacomo Tretto veniva a succedere a costaicome maestro di contropunto il 21 agosto 1825, e gli era assegnate a compagne, dividendo con lui l'afficio d'insegnatore ed il soldo , il maestro Pietro Raimondi. Avvenuta la morte di Giovanni Furno, il Ruggi fu adoperate ad insegnare il partimento ed armenia sonata, ed il difficile pendo d'inseguare ceofroquanto e composaziono venno inertamente allidato al solerte ed instancabile Gaetano Donizotti. Se non che, dorenda questi spesso assoniarsi per cagiono dello rappresentazioni de melodiramni obs sorivera per lo grandi città d' filali, fia il Rugga presento a supplirio interiamente nelle suo assonia, ed alfora nella sociola del partimento suppirva al Ruggi il muestro Genomo Parisi. Così dararono le cose, finchà abbandonando il posto Donizetti, rimase Franespon Ruggi esto muestro di contropunto e composizione.

Ottimo padre di famiglia, totto adoperavasi per la busne elezezione dei figilicali (1º bibe da Racchelo Cirillo , a lui congiunta in metrimonio sin da' 15 febbrajo 1795, e finita due ami prima di lui, dopo 48 ami ili volono. El vide i suoi figluedi totti beo collecati incami alla sun morte: un attimo ferrente desiderio restravegli, ed cra quello di vedere allogata amocra l'unica figlia. Iduto corenava i void del humo padre, e cinque guarri dopo il natrimosio di costei, il di 23 gennije 1845 spruva per merbo catarrale in atti di oltre 71 ami.

Conoscendo di non poter fare di meglio, riportiamo lettoralmente l'opinione del nostro rispettabile amico sag. Emmanuele Rocco, sul merito e valore della musica chiesastica del Ruggi, opinione con la quale pienamento noi concordiamo.

- Fra le molte musiche sacre risplendono principalmento
   nna Massa a grande orchestra col Credo, e lo Agonio di
- « N. S. La sua musica da chiesa, senza mai cessar di es-« sere nobile e sublimemente religiosa, come il biblice lin-
- « guaggio , è patetica a segno da far plangere : gli stessi
- « artisli che l'eseguivano n'eran commossi, e ben sel sanae
- " Davide , Nozzari , Rubini , Lablache. Non vi scorgi per
- « palesa ne'lavori della mente a cui il cuore non abbia avu-
- " to parte. Imperciocche la scienza musicale fu veramente
- « in lui non iscopo a so stossa, ma voro mezzo dell'arte :
- « urte da muovore gli affetti. A tal modo mentro l'intelli-

a netrato dentro l'amma dalla potenza di nuclie meledie. Che « il Ruggi abbia precipuamento avuto in mira più l'arte che

a la serenza, niù l'affetto che l'orditura, il sanno bene i di-. scenoli suoi, a'quali, dono averli ben fortificati ne'princi-· pii, e fatto lor gustare le bellezze de'classici, raccomanw days di lasciar libera la vena al canto, alla melodia, e « di non no rimaner come schiavi legati strettamente alle a forme, in cut teneva sol costretti i principianti, Ammuraa bile nell'insernamento, non meno che nel componimento e - nell'amere per l'arte, nunto non rimetteva, beneliè di vec-« chia età, dall'usato zelo nell'esercizio dell'importante suo ruffizio e godeva come del bene de proprii figlingli del · progresso de' discenoli suoi. Ed a'buoni cultori dell'arte. - non adulatori del balzano o mutabile gusto della gente. « deve assar essere rincrescinta la morte sua : perocchè la a voce di miest'insigne maestro poteva dirsi se non la so-- la, almeno la mú autorevole a soffermar l'invasione del - capriceio nell'arte e la smania di novità practitata a spe-« se della verità e del bello semplice ed elerne : a mante-« ner vivo il privilegio degl' Italiani creato da nei Napolia tant, quello della melodia e del canto anontageo, so vece

- maestri Cherubini e Donizotti e Zingarelli, di cui i due · primi inviarongli studiosi di musica di oltremente, come al solo che in Italia notesse ammaestrarii nel contropun-- to; e il terzo nel leggere le Agonie di lui, tocco da cu-« Inslasmo, esclamó aver in quella musica raggiunto il su-≠ hlime « Appartenno il Ruggi alla sovera scuola del Duranto, o

« del quale gli nomini noveri di genio e di cuore tentano « sacrilegamente di porre in soglio cel nome di armonia una a confusione e un frastuone che il nome ne asurna. Ouesta enimone modesima sentivano di lui i celebri

#### - 9131 -

- ben ne sarebbe state l'ultimo rappresentante, se l'amor
- « dell'arte non uvesse a Carlo Conti fatto accettare il postò
- « occupato dal Ruggi e da Donizetti come maestro di contro-« nunto e composizione. Ed in vero a lui che già ne era mae-
- « stro onorario, a lui successore di Zingarelli nell'Accademia
- « di Belle Arti, a lui maestro di Bellini, a lui ben s'aspettava
- di continuar la serie di quei valentuomini che nel santua-
- « rio della Scoola musicale Napolitana vegliano, come il « Ruggi vegliò, a mantenorne sompre vivo il sacro fuoco.»

# I. Composizioni di Francesco Ruggi esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- La Guerra aperta, opera semiseria in due atti. Milano 4796.
- 2.º Dizit per quattre voci e più strumenti in si bemolle ferza maggiore.
- 3.º Altro idem in sol terza maggiore.
- 4. Moltetto per più voci e più strumenti in si bemolle terza maggiore.
- 5.º Altro id, idem.
- Messe per più voci e più strumenti in si bemelle terza maggiore.
- 7.º Altra per tre voci con organo un si bemolle terza maggiore.
- 8.º Te decet hymnus, salmo per quattro voci con violini e basso in si hemolle terza maggiore, scritto per la festrità di S. Michele.
- Sepulto Domino per quattro voci alla palestrina in fa terza maggiore.
- \*\*Christus e Miscrere per quattro voct cot solo basso in sol terra minore.
- 44.º Stabes Mater in sol terza minore per due voci can or-
- 12.º Sereneta per due cori con più strumenti eseguita nella Villa Reale nel 1789.

#### II. Antografi di Francesco Ruggi donati e depositati nell'Archivio del Real Collegio di Mapoli da sue figlio Ginseppe.

4º Giorné al Giordano, oratario. -- 9º Cantala secra per 5 voci con orchestra. - 3' Mottetto por 5 voct in sof terza maggiore con orchestra. - 4" Altro per 4 voci in su bemollo terza massiore con orchestra .- 5" Altro per 4 voci in si bemolie terza macriere id. --6º Frammonti d'una Cantata num. 4 persi a coro finale per grande orchestra. - 2" Aria per tenore con coro ed orchestra. - 8" Altra per seprano id.-9° Messa per 5 voci in mi bancelle terza maceiera per grande orchestra .- 10° Altra per due temori e basso to mi bemolie teres maggiore per peccola orchestra. - 11" Altra per 8 voci in má bemolle terza magglore per orchestra.- 19º Altra per 4 voc: in si bemolle terra maggiore id .- 13" Altra per due tenori e baser in me bemolie terra maggiore per grande occhestra.- 14" Altra id. in in terms maggiore per organo. - 15" Altra per due voci in sol terza maggiore in pastorale con organo .-- 16" Altra per due tenori e basso in la terza maggiore con clarinotto, viologeoilo ed organo .-17" Messa funchro per due texori e basso in sol terza minore con urgano .-- 18" Oui Mariam absolvisti, versetti del Dies irae per edprano solo con orchestra. -- 19" Gratsas per soprano con arpa obbligata ed orthestra. - 90 Domine Deus per due seprant e tenorein ai bemoile terna marriore can orchastra,-21° Oui tollic per temore in mi bemolle terra maggiere per grande orthestra,-92° Altre per seprano solo con cero in mi bemolle terra maggiere con erchestra, - 23° Altro per tenore solo con coro in do tersa maggiore per orchestra. -- 24° Osi sedes per soprano con violino obbligato in In terms magglore id. - 25" Credo per 8 voct in do term maggiore . per grande orchestra. -- 26° Altro per due tenori e basso id. diviso ne'suo: 12 articoli. - 27º Altro id. per pictola orchesira. - 28º Altro z dun veci in si hemolte tersa mangiore per organo. - 29° Et incarantus est per tenore solo in do terra minore con violo e violowcello obbligato. - 30° Dazit per & voci in si bemello terza maggiore per grande orchestra .-- 31° Altro id. in sol terus maggiore id. --32" Altro per tre voci con organo. -- 33" Jurupit Dominus in sol terza maggiore per basso con orchestra. -34" Farnem virtufia, ductto per tenore a basso in do terza maggiore id. - 35" De torrente per tenore in zi bemelle terza magniore con orchestra,- 36°Gloria

Patri per seprane solo con coro in un bemolto terza mazziore ner erchestra .- 27° Altro per scorano solo in ins bemollo tersa maggiore per orthostra - 38" Altro per due tenori e basso in ma hemolie terra suggiore con accompagnamento di cirrincito e violonzello. --39° Altre per soprano solo da servire anthe per Tantum ergo, in ma bemolie terra maggiore por orchestra. - 40° Magnificat per 4 vota in re ferra macciore per orchestra,-41° Altro nor tre soci la ri homalia lorva maggiore per organo - 49° Sales Reging per don teners e bassa in mi bemplia terra margiore con accompagnamento de clarametto a violencello. - 43° Altra per tre sonrani un la terra macriore con organo. -- 44° Altra per tenere solo con coro in sei bemolie terra maggiore per grande orchestra.-45° To Boum nor S were in we tares mayorlare now examin probestra. - A6\* Alten now A waci at, per nuttela orchastra.-47° Altre per due soprani un at bemalle tersa magnore per prespe.-48° Altre per due teneri e basso in do terra macriore per orchestra.-49º Pange lungue. Tantumeren a Cenifori su mustarale su ma bemalle terza marcioro nor due sonrant com organo .-- 50° Alizo id, per tre sonrant in fa torza maygiore per oreano. - 51º Tontum ergo e Genilors per dan tengri e hamo in al homolle terra maggioro con clarinetto, viulencello obbluzzio ed organo.-52º Tanium ergo per tenore e lusco in ma bemollo terra marciore con soli strumenti de finto. - 53º Pance Junema . Tantum ergo e Genitora per basso solo in si bemollo terza maggiore con coro per grando orchestra -54º Tota nulchra ner due sourani in fa forza macriore con clarino o violoncollo obbligate nor organo. - 55° Altra per 4 voca an má bemolle terza mangaore con erchestra .- 56" Christus o Miserere per due tenori e basso con accompagnamento di soli strumenti da Salo,---57º Miserere ner 4 voci ra fa terra minore con violini suola e hosso,-58° Altro per 3 voni id. con violencello e basso. - 59° Christus e Miserere per 4 voci alia palestrina in sel terza minore. -- 60° Altro per due tenera o basso in do torza minore con organo.-61º Monna per sonromo solo con coro per grande orchestra,-62° A)tra ul. in sol terza macciora. per organo. - 63" Altra per tenore solo con cere un fa terza maggiore con arpa o Saulo. - 64º Turbs del Passio per la Bomenica delle Palme e pel Venerili Santo per due tenori e basso con organo - 65° Le tre pre di appaia per dun tenori e basso, con viole, violoncelle e basse, in me bemolle terra mazziore. - 66° lptreduzione allo Stabat de Pergelesi per due violeni, viola e basso. -67° Domine ad supandum , salmo per 4 voci in re torzo mogelore per orchestra - 68° Landale puers per tenure solo con caro in

fo terza macquere per grande orchestra con arpa obbligata. - 50° Landa Sion, inne per due tenori è basso cen organo -70º Inno ia more dei Ss. Arcangioli Michele e Raffaele per 4 voci e grando orchestra. - 71° Altro pel Beato Alfonso per due soprani con organo -72° Altro pel Patriarca S. Giuseppe per tre voci con organo. - 73° Vezilla Benis, inno della S. Groce ner due tenori o basso con arua a violancello.-74° Ave Morse Stella per tenero e basso per erando erchestra .- 75° Sepulto Domino, antifona pal Giovati Sanio per due tenori in sol terra mujore con organo. - 78° Veni Sancte Spiritus per due sourant con organo .-- 77º Pormie mess, improperli pel Veperdi Santo per due tenori e basso con organo. - 76° Surge ques dormis, antifona per monacazione per 3 voci in fa terra maggiore per archestra. - 79° Sancius e Benedicius per dua tepori e basso in fo terza maggiore per orchestra.-80° Apress Del per due teneri e basse in as bemolle torsa maggiore per orchestra.-81° O salutarie hostia per tenore e basso con organo .-- 82º G accrum convisuum. antifona per tre voci la la terza margiere per orchestra,-88° Altro per due tenori e basso in lo bemolle terza maggiore con viole e basso -84° Veni suones Christs per tenera salo con coro in si bemolie terza maggiore per grande orchestra.

# LUIGI NICCOLEN

Luigi Niccolini, fralello dell'architetta Antonio Niccolini, anacque in Pittio, and 1760. Molto givine anacra si recè in Furere per comisciare i sugi studii sussicali cotto la direzione di Marco Rattin, che dopo di averto bene iniziato nei sami principii dell'arte, gli dicele il consiglio di lasciar Pierone o prendere la volta di Napoli per istabilira in quel Cancervatorio della Pestt del Turchini, ore in quel tempo dirigeva gli atodii musicali Nicola Sala, da cui apprese il contropanto o la compositione. Tritta e Paisiello pos gli dicelero de consigli al per la condotta des pezzi di munica vacile, como per la maniera di orchestrare. Discito dal Conservatorio nel 1786, errisse una Centata per voce sola si sognano con accompagnamente di quartetto a certere. Nel 1787

compose la munica du alcum halletti pel Real Tastro di Son Carlo a Napeli. Trascorsi due anni, verso il 1789, da Leopoblo Gran Daca di Toscana venno nominato maestro di cappella della Cattedrale di Livroro, posto che occupava accara nel 1892. Lingi Niccolni composa poi gran quantità di manica acera, assat simusta degli cruditi dell'arte, dottamente e lliorgiamente beas escilita, e molti divertimenti testrali che rimasero inoditi. Cessò di viere in Livroro nel-72mon 1899, lasciando norata memoria di se, e del suo sapere musicale nella branca chiessatica, a cui erasi escluvano, son è fore anche una soddufatuose della vita illasciare si faturi ran nome conrato o riputasene di valentia artistica? Questi pregi adornarono sompre Luigi Niccolini, e con lai acessero nal sopplero.

- Composizioni di Luigi Niccolini esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.
- Cantata per voce sola di soprano con accompagnamento di quarietto a corde, 1786
  - II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º Due ballette eseguite nel Teatro di S. Carlo,—2º Messe, Bizit, Litanie, e svariata altra musica chiesastica, espressamento composta per la Cattodrale di Lavorno.

# GIUSEPPE NICCOLINI

Come scrisse il Gervasoni, nacque in Piaconza nel 1774. Secondo le notizio poi pubblicate dalla Gazzetta generale di mussica di Lupsia (43º anno). Ia vera data della sua nascita sarebbe nell'aprilo del 1763. Egli ora figlio d'Omobono Nic-

colmi, marsico di cappella in Piacenza. Fin dalla sua giovinezza mostrava le più felici disposizioni per la musica. che per cinque anni coltivò sotto la direzione del padre. Poi ebbe delle lezioni di canto da Filippo Macedone, e finalmente entrò nel Conservatorio di S. Onofrio in Napoli, ere dimerò per sette anni, uscendone nel 1792, done aver terminato tutti i suoi studii sotto la direzione di Giacome Insanguine. Nel carnevale del 1793 fece rappresentare in Parma la sua prima opera, intitolata La Figlia straragante. Nella primavera del 1794 serisso in Genova due opere buffe. Il Principe Sparzacamino ed I Melinari. Chiamate in Milano, ivi diede nell'autunno Le Norre campestri. Nel 1795 compose l'Artaserse per Venezia, ove pure fece rappresentare nel carnevalo del 1796 La Donna immamorata, Nella seonente nuaresima scrisse per Cesena un Oratorio diviso in tre parti, Genova lo richiamò nel 1797 per iscrivere pel carnevale l'opera seria Alzira. Il successo, che fu spiendido, proclanto Niccolini tra i migliori compositori italiani di quel tempo. Nell'autunno dell'anno medesimo, invitato si recò a Liverno, ove compose La Glemenza di Tulo, che venne egualmente accolta con favore. Crescentini, che allora trowayasi all'anogeo dei suoi mezzi, eccitò in quest'opera la niù entusiastica ammirazione. I Due Fratella redicoli successero a nuesta composizione, in Roma, nell'autunno del 1798. Quarenta giorni bastarono a Niccolias per iscrivere nel 1790 le due opere serie Bruto per Genova e Gli Sciti per Milano. Dopo la rappresentazione dell' ultima, il compositore si recò in Napoli, impegnato a scrivero l'Oratorio della Passione. Di ritorno a Milano nell'autuano dello stesso anno, ivi fece rappresentare Il Trionfo del bel sesso. Nel carnevale del 1800 compose per Genova L'Indutico, e nel carnevale del 4801 diede in Milano I Baccanali di Roma , e fu in quest'opera che la cantatrice sig." Catalani, che poi divense celebre, cominció a richiamar sopra di se l'attenzione degl'Italiani. Dopo il gran successo di questa mu-ica,

la riputazione del Niccolini s'ingrandì ogni giorno di più, e le principali città lo chiamarono l'una dono l'altra a comporte pei loro teatri. Così scrisse nel 1802 I Manlii per Milano: La Selvaggia ner Rema nel 4803 : Fedra ossia B Ritorna di Teseo nella medesima città l'onno seguente, e nel San Carlo di Napoli Geribea e Telamone; nella primavera del 4805 Il Geloso sincerato. Le Nozze inaspettate nel Teatro Nuovo, e nell'autonno Gl'incortanti nemici delle donne: nel 1806 in Milano compose Abenhamet e Zoraide; nel 1807 Trajana in Dacia per Roma, Nel tempo che Niccollei seriveva quest' opera . Gli Orazzi e Curiazii di Cimarosa con isplendido successo erano stati rappresentati in Roma. Mettersi in concorrenza con quest'onera pareva una temerità. ed il direttore del teatro avea proposto a Niccolini di aggiornare la rappresentazione del Trayano; ma questi reclamò in vece l'esatto adempimento del suo contratto, ed il ano ardire venne coronato dal pub lusinghiero successo che avesse mai ottenuto in tutta la sua carriera teatrale, perchè il suo Trejano in Dacia fece guadagnaro all' impresario più di 17,000 scudi romani. Fu in quest'opera che Vel-Inti prese il primo posto sopra i cantori che allora brillavano in Italia. Nel 1808 Niccolini scrisse anche per Roma Le Due Gemelle : nel 4809 Cariolano a Milano: nel 4840 Bario Istaspe, e nel 1811 Angelica e Medoro, ambedue in Torino: poi Abradame Direca a Milano, Guinto Fabio e Le Nozze dei Merlarchs in Vienna: quest'ultima per commissione del Principe Lobkowstz, Nel 1812 scrisse La Feudataria a Piacenza. Dopo quest'anno la grande attività dell'artista videsi un noco callentata. Ad onta di ciò sorisse ancora per Mulano. La Casa dell'Astrologo e Mutridate: L'Ira di Achille, Balduino a Venezia, Carlo Hagno a Reggio d'Emilia e Il Conte di Lemos a Parma; Annibale in Bilinia, Cesare nelle Gallie, Adolfo, La Presa di Granata, L'Eroe di Lancastro, Aspasia ed il Teuzzone non si conosce per quali città e teatri le avesse composte. Chiamato se Piacenza nel 4819 nella muaIltà di maestro di cappella di quella Cattedrale . Niccolini lasció per molti anni di serivere per teatro. I grandi successi di Bossini avevano onasi chiuso le norte delle scene d'Italia a tutti gli altri compositori; non pertante l'autore dei Baccanals volle cimentarsi di bel muovo, e si presentò nel Teatro di Bergamo il 14 agosto 1828 coll'opera Ilda d'Avenel, ove si rilevano ancora le tracce del suo ingegno. La Conquista di Malacca, Witikindo ed Il Trionfo di Cesare, che scrisse dono, sono delle deboli composizioni. Adun numero sì considerevole di opere drammatiche, bisogna aggiungere cinque Oralorii, di cui scrisse tre per Venezia e due per Bergamo; trenta Messe di gloria : due Requiem; cento Salmi; tre Miserere; due De Profundis; sei Litanie della Vergine: Cantate diverse: Sonate per pianoforte: Quartetti per istrumenti; Raccolta di molte canzonette per camera. Niccolini morì a Piacenza nel mese di aprile del 1843. Egli non ebbe il genio della creuzione, ma avea qualche attrattiva nello stile buffo, mentre il sentimento melodico e la sua maniora di orchestrare non mancavano di effetto o d'interesse.

## Composizioni di Giuseppe Niccolini esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º Il Geloso sincerato, farsa. Teatro Nuovo 1804.
- Geribea e Telamone, opera seria in due attr. Teatre San Carlo 1804.
- Le Nozze inaspettate, opera semiseria sa due atti. Teatro Nuovo 1805.
- 4.º I Menlui, opera seria in due atti. Mulane 1802. Teatre San Carlo 1812.
- 5.º I Baccanals di Roma, opera seria in due atti. Milano, carnevale 1801. Teatro S. Carlo 1814.

557

#### II Altre menzionate nelle diverse hiografie.

1º La Figlia stravagante, Parma 1793 - 2º Il Principe Spassacomino. Genova 1794. - 3" I Molangra, idem 1794. - 4" Le Monse compeziri, Milana autumo 1791. - 6º Artaneres, Venezia 1795 -6º La Bonna sanamorata el, til -7º Oratorio socro, Cescha 1796 .-8° Alura, Genera 1797 - 9° La Glemensa di Tita, Lucerno 1797 -10° I due, Fratella radicala, Roma 1798. - 11° Bruto, Genova 1799. -12" Gia Scata, Majano 1709. -13" Oratorio della Passione, Napoli 1799 .-14° Il Trionfo del bel sesso, Milano autunno 1789. - t5° L'Indativo, Genova carmevale 1880. -16" La Scivangia, Roma 1803.-17" Fedra ossia Il Butarna di Tesea, Bama 1804 - 18º Gle Incontante nemics delle donne, Napol, 1805, - 19° Abenhamet e Zoraule, Milano 1806. - 20° Trayano in Dacia, Roma 1807. -- 21° Le due Gemelle, Roma 1808. - 23° Corrolano, Milano 1809. - 23° Dario Istaspe. - 34° Amoelica e Medoro, Torino 1811.-25° Abradate Direca Milano, - 96° Ovento Fabro - 97° Le Novae des Mortacche, per commissione del Principe Lobkowitz, Vienna 1811.-28° La Feudatarsa, Piacenza 1812 -20° La Casa dell'Astrologo, Milano, -30° L'Ira. els Achille. - 31º Baldusno, Venezia. - 32º Carlo Magno, Receio di Englis - 33° R Conte di Lemos, Parma. - 34° Annibale in Bitinia - 35° Cesare nelle Gallie - 35° Adolfa - 37° La Presa di Granata 38° L' Erne di Lancastro. -- 39° Asnasia ed il Teussone, i Oueste sette opere non si conosce per quali città e teatre le avesse composte) .- 40° filda da Avenel, Bergamo 1828 -- 41° La Conquista da Malacca, -42° Witskuplo -43° Il Teronfo di Cesare, -44° Ocalocu n. 3 scritts per Venena. - 45\* Oratorii num 2 per Bergamo. - 46\* Messe di gloria num, 30. - 47º Messe di resusem numero 9. - 58º Salmi num, 100; Miserero num 3 .- 49° De profundis num. 2. 50° Litame della Vergine num. 6.- 51° Cantate diverse.-52° Sonate per pianoferto. - 53º Quartette per estrumente - 54º Raccolta de molto Canconelle per camera.

# GIUSEPPE MOSCA

Nacque in Napoli nel 1772. Mostrando, ancorché bambino, volontà di apprendero la musica, ció determinò suo padre a cultocarlo nel Conservatorio della Madonia di Loreto, ove

apprese dal Fenaroli contropunto e composizione, Giunto al suo 18º anne, chiamato in Roma vi scrisso per quel Teatro Tordinona la sua prima opera Silvia e Nodone, e l'altra La Vedova scalira. Di ritorno in Napoli compose il Folletto. opera buffa in due atti, pel Teatro Nuovo nel 1797; poi I Matringonie ed ligenia in Aulule per Milano, e quest'ultima per la celchre Catalani nel 1798. Da quest'anno sino al 1801 serisse Armida per Firenze, e per Venezia L'Apparenza inganna, Le Gare fra Limella e Velaficco, e la Gastalda, farsa in dialetto na iolitano. Ritornato in Milano scrisse nel 1801 Il sedicente Filosofo, La Ginevra di Scoria ed I Ciarlatani. o nel 1802 La Fortunata combinazione. Nel 1803 si reco a Parigi scritturato come maestro accompagnatore al pianoforte in quel Teatro Italiano, ove compose due opere, R Ilutorno maspettato e L'Impostore smascherato, che punto nos parquero Allorquando dopo il clamoroso successo della Vestale prese a dirigere quel Teatro Italiano Gasparo Spont.ni nel 1809, Ginseppe Mosca fece il meglio che far petra, coè di ritornare in Italia, ove compose le opere seguenti Con Amore non si scherza, ussia I Pretendenti deluss, per Milano nel 1811, e riprodetta poi un Napoli nel 1814, La Romilda pel Teatro di Parma; nel 1812 l'opera buffa in due atti Gli Amori e l'Armi pel Teatro Nuovo di Napolt, per Venezia nello stesso anno Le Bestie in nomini. Il Finto Stanislao e La Gazzetta; D. Gregorio in imbarazzo per Roma nel 1813, che por l'anno seguente si riprodusso in Napoli con successo. Qui pel Teatro Fiorentini scrisso l'opera buffa in due atti La Diligenza. Ritornate in Roma, diede la farsa I tre Marita, poi rappresentata in Napoli nel 1814, ed in questo anno diede ai Figrentini il melodramma Avviso al Pubblico, ed in Milano l'altre meledramma Carlotta ed Eurico, riprodotto pure in Napoli nel 1815 al Teatro dei Fiorentini. Nel 1816 serisse Il disperato per ceeesso de buon enore Nel 1817 fu nominato direttore della musica del Teatro Caronno di Palermo, ed isi scrisso il

meladramma in duc atti Federico II. e La Gioventù di Enruce IV. nei rappresentata in Firenze nel 1818, con l'altra muova opera per colà composta Attula in Aquilea. Pei torbidi politici avvenuti pella Sicilia l'anno 1890, prese Giuseppe Mosca il partito non solo di rinunziare a quella teatrale direzione, un di abbandonare ancor l'isola, e recatosi a Milano, serisse nel 1821 La sciocca Astuzia ed Emiro. noi Il Pilosofo in Vicenza: La Vedova misteriosa un Torinos e l'onera buffa in due atti La Poctessa errante nel Teatro Nuovo di Nanoli nel 1822. In questo stesso anno tornato a Milano serisse La Dama Locandiera, ossia L'Albergo dei Pitocchi . ed il dramma serio Emira Regina di Egatto nel 1825. L'ultima sua onera, L'Abute de l' Epée, la compose nel Teatro del Fondo in Nanoli nel 1896. In questo tempo venno chiamato alla direzione musicale del Teatro di Messina. Ivi fermô sua stanza, o dopo molti anni vi morl nel 1839.

Per tante opere che scrisse, Giuseppe Mosca avrebbe dovuto acquistare una certa celebrità; ma siccome era sprovvisto di genio creatore, non legò alla posterità che il semplice nome dello sue produzioni, che resteranno solo come ernamento della hibliotocha. Erano suoi pregi però una facile forma di fare ed una snontancità di melodie, che muantumque non novissime, pure erano si bene condutte o conternate can tanto buen gusto, che al pubblico riviscivano gradite, e le sue opere, sebbene non durature sullo scene, nondimeno pel tempo che si rappresentavano, venivano, debbesi dirle, generalmente applaudite, Gussenne Mosca ebbe il noco spirito di fare stampare e propagare un suo walzer che scrisse in Milano nell'opera Con Amore non sa scheran, ossia I Pretendents deluss (1811), mostrando come n'erano state ricavate da Rossini alcune frasi e poste nel suo Barbiero di Siviglia. Come potesso tal puerde idea venire accolta dal pubblico che tanto aminirava quell'opera, s'intenderà ben di legmeri. Si rideva della cosa, e maggiorimente

pos quando si sentra duro a Rossini, con quella sun aria scherzevolo e canzonatoria, che avea trovata un gran rivarna mentro delle mosche. Con tiali picciolezzo, è vezo, si pervieno qualche volta ad acquistare una certa momentanea opolarità, o almeco ad ottenere di far parlare di se, una questo mè anche riusti al mostro compositore;

### Gomposizioni di Giuseppe Mosca esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli

- 4 ° H Folletto, opera buffa in due attr. Napoli Teatro Nuovo 1797.
- 2.º Con Annore non si scherzo, ossia I Pretendenti delusi, opera buffa ia due atti. Milano 1811, poi rappresentata in Napoli al Fondo 1814.
  - 3.º Gli Amori e l'Armi, opera buffa, id. id. Fiorentini 1812.
- 4.º La Diligenca, opera buffa, id. id. Fiorentini 1813. 5 ° I tre Muriti , farsa. Roma 1813 , e poi in Napoli al
- Teatro F.orentini 1814. 6.º D Gregorio in imbarazzo, opera bulla in due atti. Ro-
- ma 1813, poi rappresentata in Napoli 1814.

  7.º Federico II Re dt Prussta, melodramma un due atti, scritto per Palermo nel 1817, e poi rappresentato in
  - Napoli nel 1824. 8.º La Poetessa errante, opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1892.
  - L'Abate de l'Epéc, opera buffa in due atti. Real Teatro del Fondo 1826.

# II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

Silvia e Nodane. Roma, Teatro Tordinona 1700 — 2º Le Vedora scalira M. di — 3º I Matrimona, Misnos 1708.— 4º Ilgenia us Asside si d. scritta per la celebre Catalam — 5º Asside, Firenze.—
 Le Gare fra Lincella e Velafeco e Le Gastelda, Brasa in dialette magelians, in little cuiu per Venigia. — 7º H. sudgerate Elismofo, Misnoshians, intite cuiu per Venigia.

Inte 1801 — 8° Glerera de Scotie M. et. — 9° I. Garlaftes et.

dem — 10° Le Friende combención, condecimena, Minis Dele

11° I. Ribitros inseptidos, Prija (1903.—15° Z. Parapeter sonacleratio id. « — 10° Z. Ramidio, Texto de Param.—15° I. Reparter sonacleratio id. « — 10° Z. Ramidio, Texto de Param.—16° II. Reparter sonaclemilles. — 10° Action of Publico, Nighi 1814.—10° Compress per ceresar

1812.—10° Action of Publico, Nighi 1814.—10° Compress per ceresar

1814.—10° Action of Publico, Nighi 1814.—10° Compress per ceresar

1814.—10° Action of Publico, Nighi 1814.—10° Compress per ceresar

1814.—10° Action of Publico, Nighi 1814.—10° Compress per ceresar

1814.—10° Action of Action of Publico, Nighi 1815.—

20° Le Roma Lecandoro, como Athiera de Revino, Nighia 1821.—

21° Euror Rejea de Egillo, mellorono, Nighia 1813.—

22° Euror Rejea de Egillo, mellorono, Nighia 1813.—

### LUIGI MOSCA

Luigi, fratello di Ginseppe Mosca, nacque in Napoli nel 1775. All'età di 12 anni entrò nel Conservatorio della Pietà dei Turchini, ed apprese dal Fenaroli, che quivi insegnava, il contronuato e la composizione. S'ignora perfettamente in anale anno cossasse di essere alunno, mu si conosce che annena Insciato il Conservatorio gli venne offerto il posto, che accettò e che ritenne per molti anni con successo e con decoro, di maestro accompagnatore al combato nei Real Teatro di San Carto. Nel 1797 obbe richiesta di scrivere pel Teatro Nuovo un' opera buffa in due atti intitelata L' Impresario burlato. Il felice successo che n' ebbe ele procuró di scriverno una seconda nell'anno appresso. La Sposa tra le imposture, e questa piacque tanto, che venne richiesto a comporre una terza nel 1799. Un imbroulio ne porta un altro , ed una quarta nel 1800 . Le stravagance d' Amore , tutte opere buffe in due atti che incontrarone la generale approvazione. In questo medesimo appo serisse pel Teatro di Corte il componimento drammatico L' Omeggio sincero. Nel 1801 diede ai Fiorentini l'opera buffa in due atta L'Amore per inganuo, ossia L' Amoroso inganno; nel 1802 la commedia Il Ritorno impensalo; nel 1803 Gli Sposi in cimento e La Vendetta feminea. Invitate per comporre una gran Messa solenno per la monacazione di una figlia del Duca Lucchesi Palli, Luigi Mosca si recò in Palermo nel 1806, e dopo l'udizione della Messa, che generalmente piacque, venne dall'impresario del Teatro di Santa Cecilia invitato e premurato a comporre l'oratorio Gions. ch' ebbe buon successo. Ripatriatosi, scrisse pei teatri di Napoli le seguenti opere: pei Fiorentiai, nel 1807, quella buffa in due atti I finti Viaggiatori; pel Testro S. Carlo nel 1812 l'opera seria Il Sulto di Leucade; e L'Audacia delues nei Fierentint nel 1813. Delle altre qui appresso netate non si conosce per quali teatri le avesse seritte, nè in quale nono siensi rappresentate. Esse sono conosciute sotto i titoli: Chi si contenta gode; Chi troppo vuol veder diventa cieco; L'Impostore; La Sposa a sorte; e la farsa Il sedicente Falosofo. Tutte queste giocose produzioni gli acquistarono la rinomanza di buon compositore, specialmente nel genere bullo, e ricercato in Milano, colà si recò per iscrivore L'Haliana in Algieri, ch'ebbe spleadida accoglienza. Tornate in patria dopo tal successo, fu nominato primo maestro di canto al Collegio di Musica, allera residente in S. Sebustiano, e maestro in secondo della Real Cappella Palatina. A datare da quest'enoca lasció di scrivero per teatro e si dedicò interamente all'insegnamento del canto, del pari che a comporre musica chiesastica. Oltre la gran Messa scritta in Palermo, se ne conoscono altre due, una per quattre voci con orchestra in sol terza maggiore che norta la data del 1789. e l'altra anche per quattro voci con orchestra in sol terza minore. Compose nure un Tantum erce in mi bemolle terza maggiore per voce di soprano con orchestra, ed altro simile per due veci con orchestra; un Pange lingua in sol terza maggiore per quattre voci con orchestra, ed altre simile. Quantunque il Fétis asserisca che molte sacre composizioni avesse scritte Luigi Noca, pare noi non consecuence che le sopraccennate, che a vero dire, como merito artistico sono di pechissima cutild. Successe al Penaroli come socio ordinario all'Accodemia dello Bello Arti, chianta allora Recale Berbone. Egli godora l'amicuzia di Passicilo e l'instintà del Zungarelli. Diresse per molti onni la musica al Testor Nuovo con untelligunza e doce. Era stanta ottimo accompagnatore al pianoforte, e godora in Napoli il primato come mansarto di cante, in che successa all'ergenjo Saverio Valente. Di modi gentilissimi, voniva ricercato nelle paò distinto brigate e nei pubblei conoccit. Accor giovne di ami (non ne contava che 40), cessò di vivero in Napoli il 30 novembre dal 1983 p.

#### I. Composizioni di Luigi Mosca esistenti nell' Archivio del Real Collegio di Napoli.

- 1.º L'Impresarso burlato , opera buffa in due atti. Napoli Teatro Nuovo 1797.
- 2.º Le stravaganze d'Amore, id. idem 1800.
- L'Amere per inganno, essia L'amerese Inganno, id. id. 1801.
- 4.º Gli Spesi in cimento, id. idem 1805.
- 5.º I finti Vinggiatori, id. idem. Tratro Fiorentini 1807.
- H Salto di Loucade, opera seria in due atti. Napoli Teatro San Carlo 1812.
- L'Audacea delusa, opera buffa in duo atta. Napoli Teatro Fiorentini 1813.
   Messa per quattro voci con più strumenti in sol terza
- maggiore 1789. 9.º Altra idem in sol terza minore
- 10.º Tanium ergo :n mi bemolle terza maggiore per vece di soprano con orchestra.
- 11.º Altro idem per due voci con orchestra.
- 12.º Pange lingua in sol torza maggiore per quattro voci con orchestra, ed altro in sol terza minore id. idem.

#### II. Altre menzionate nelle diverse biografie.

4° Le Sposa tra le impoeture. Nepoli rectire Nuova 1788.—4° Un unideoglio 1.1 la 1790.—3° L' Gunaggo niterce, componentale drammatico.—3° Il Hiterao impensato, commedia. Teatro Fiarna-tini 1802.—3° La Vendella feminea 1803.—6° Giosa cristero.—7° Chi a contenta gode. Chi tropo real seede directa conce, Ultapositore, Il sedicente Filosofo, farte.—8° L'Itahana in Algieri, Milana.

# GIUSEPPE BORYACCIAI

Giuseppe Bornaccini nacque in Ancona nel 1803. Nel 1810 tutta la sua famiglia si traslocò in Roma, e colà, in età di sette anni, intraprese lo studio della musica sotto il maestro Sante Pascali, organista in S. Pietro al Vaticano, Pilt tardi continnò a studiarla sotto il maestro Valentino Fioravanti. a consiglio del qualo (contava altera 17 anni) venne a stabilirsi in Napoli ed entrò in San Sebastiano nel 1822, ove chbe a maestri Forno, Mosca, Tritto, ed alla morte di costut passó sotto l'insegnamento del direttore Zingarelli, cal quale termină i suoi studii musicali. Scrisse în Collegie svariati pezzi vocali e strumentali, e niù una Messa, un Dixit per quattro voci a grande orchestra, ed una Sinfonsa, che venivano eseguiti dai suoi compagni alinni nelle diverse chiese di Napoli , e particolarmente in un'annua solennità che si faceva nel monastero di San Marcellino. Abbandană îl Collegia nello scorcia del 1825, a si recă în natria, ovo scrisse e fece eseguire diverse sue composizioni, che incontrarono la pubblica approvazione, e la prima tra queste fu una Cantata in onore di S. Cecilia per voce di tenore con coro ed orchestra. Poi compose un Album di sei pezzi vocali ner soprano e tenore con accompagnamento di pianoforte. Nel 1827 serisse una gran Messu, Credo e

Vesnero ner sei vori e coro con orchestra, che si esegul mella Chiesa Cattedrale di S. Curaco in Ancona. Nel 1830 invitato a Tolentino sersese espressamente per la festa di S. Nicela, natrono di quella città, un gran servizio sacro composto di una Messa ner quattro voci. Offertorio, Dixit. Magnificat, Landate pueri, Tantum ergo, ed una Sinfonia in mi. Dono le splendido successo che ebbero le sopraddette composizioni, venne nominato direttore del nuovo Teatro della Muse sub eretto in Ancona fin dal 4827, e dove scrisse molti nezzi per favorire gli artisti che colà rappresentavano; inoltre tre Sinfonio ed un Concertone per oboe e corno inglese. Nel 1832 invitato in Venezia scrisse per quel Teatro Malibran l'opera buffa intitolata Aver moglie è poco, quidarla e molto, che sorti ottimo successo, lvi rivide il suo caro collega Vincenzo Bellini, ed assistè a molto pruovo della Beatrace di Tenda, ch'egli giudicava opera. pregevolissima sotto tutti i rapporti; ma obbligato di ritorpare in Apcona, non noté essere presente all'inginita accoglienza che i Veneziani le fecero. Il Bellini per lettera gli partecipò (1) il non lucto esito del suo lavoro, e questo faito spiacanegli tanto, e produsse pell'animo suo sconforto tale, che prese la ferma risoluzione di non iscrivere più opere tratrali, perchè, como egli diceva, non poteva in alcun modo più accettare il guidizio di un pubblico che. capricciosissimo o sordo ad ogni ragione quando vode di traverso, molte volte applaude e ciecamente a ciò che riprovar dovrebbe, e viceversa, Ma, ner anteriori impeeni che trovavasi di aver preso, dovè scrivere per la riapertura del Teatro Anollo (1833) nella stessa Venezia l'onera seria Ida, e per Roma nel carnovale del 1833 a 1834 al Teatro Valle I due Incogniti, 03812 Il Misantropo di Kotzebue, che ebbe ad esecutor: la Persiani-Tacchinardi, Giorgio Ronconi, il tenore Pouzi, il basso Valentini ed il buffo Lauretti. Quantun-

<sup>(1)</sup> Vedi luggrafia di Bellini pag. 746, in nota.

que que te profuzion avessero ottenuto il pubblico officigio, pure gla i seme calido el non propointone, e oficivamento volle abbandonare la carriera molodrammatica. Nel none conocciamo lo opere approceenate, ma possimo asserire con fondamento che dall'attitudito che in Collego monistrava di avere per la compessazione o digli sperimenti tri dati, anche per ini gloriosa scrubbe stata la palestra testrabe nel l'accese continuata, come fu pei suoi consiscepoli, educati nello atesso tempo ed alla stessa sconda. Bellini cole, i dee Ruci, Costa el Errop Petrella, di cui fu moestrioo nelle scuole esterne del Collego.

Invitate, con vantaggiose condizioni, a recarsi in Trieste . Ivi si dedico interamento alla musicale istruzione, unsegnando il canto, l'armonia, il contronnete e la compesiziono, e nel periodo di quattordici anni che ivi si fermò ebbe allievi di qualcho importanza, i quali ora esercitano la professione e como maestri e come cantanti. Nel 1844. in occasione che l'Imperator Ferdinando II e l'Imperatrice Maria Anna visitarono quella città, chbe incarico dalla Società del Lloyd Austriaco di comporre una Cantata, che fu esegusta sul mare in presenza degli augusti personaggi da parecchie centinaia di esecutori, si dilettanti come artisti. Terminata che fu. l'Imperatore ne chiese la replica, e di mote proprie gli accordo la gran medaglia d'ero di gran dimensione (Recta tueri). La Società poi del Lloyd lo regalo di un servizio da caffe in argento. Ritornato in patria nel 1848, fu nominato maestro della Cattedrale, direttore dell'Accademia filarmonica o professore della Scuola comunale di Musica. Ivi scrisso una Cantata che si esegul nel Teatro delle Muse, allorquando si consegnarono le baudiere alla Guardia Civica, che pertava per titolo R Giuramento Ita-Liano, sopra parole scritte da un suo cognato, avvocato Angele cavalier Mazzoleni, e vi presero parte due orchestre, cioè quella addetta al teatro, e l'altra dell'Accademia filarmonica, da lui medesimo dirette. Nel 4849, 50 e 54 in diverse serate

musicali si produssero nella sala dell'Accademio molti sunt allievi di canta, e nella circostanze vi compose svariati nessi di musica, e tra questi due ceri per veci bianche e due grandi sunfonie che ebbero lieta accordienza. Nel 1852 fu nunvamente chiamato in Tolentino per la stessa festività del S. Nicola, ed allora serisse, come nel 1830, un nuevo servizio chiesastico per quattre e per soi voci con coro o grande orchestra. Nel 1853, solonoizzandosi la festa dell Immacolata Concezione, fece eseguire due altri grandi serviza, una nella Chiesa degli Zaccolanti e l'altro in quella dei Cannuccini. ove intervennero anche i cantori di Loreto, e vi scrisse anpossipmente due Ase Maris Stella e due Tota pulchra. Nel 1855 fece eseguiro una gran Cantata intitolata L'Inquourozione per ses voci caro o grando archestra nell'accasione che si callace il liusto di Pio IX nella sala comunale: ed altra simile intitelata Il Tribute, nel tempo che fu create Cardinale il vescovo di Ancona. Nel 1856 pel centenario di S. Cirinco compose un nuevo gran servizio ner olto voci concertanti, coro ed orchestra. Nel 1857, per l'arrivo in Ancona di Pio IX, un'altra novella apposita Cantata, eseguita nella gran-Piazza di S. Domenico la sera del 27 maggio da 200 voci e da tre corni d'orchestra, mella del teatro, la banda austriaca e la fantarra dei Casciateri. Per la proclamazione dello Statuto (4864), compose nel Teatra Vittorio Emmanuele l'onera in un atto intitolata L'Assedio di Ancona del 1174, con poesía dell'ancomitano sig. Filippo Barattani, che ebbe licta accoglienza. Anche in patria, ove attualmente ritrovasi, il Bornaccini formò dei distinti allievi, sì nel canto, come nel sonare il pianoforte e nella composizione. Amato, rispettato e carezzato dai suoi compatrioti, gode colla stima universale, la più lusinghiera condizione cui un artista possa aspirare, in una città musicale como Ancona, ch'è nur la natria sua. Fattesi col proprio ingegno e con l'esercizio di quell'arte che ha sempre con alacrità coltivata, un onesto e comedo stato, da qualche anno si decise ad abbandonare a anno a mano i posti, che ha si decrossamente occipati per lango pasta di cimpo; e così fece nel 1863 rimunziondo alla Cappella della Castodrale, e nel 1890 alla dirizzione dell'Accordonia di alla Scoula comunalo. O possasa di ritirrare del tutto dall'eserciare ulterorumente la professione, onde godere in una calma demestica glis iluti andi che a Die piacerà concedergii, e che noi gli auguriamo moltissini. Il Municipio di Ancona, grato e riconescente a quamto il Bornaccini operò di bene call'arte sun per illustrare sempre più la sua patra, gli accordò la meritata pensione di ritiro. Giusoppo Bornaccini è fregiato delle serumenti oportificare.

- Accademico Glarmonico ordinario dell'Ateneo Ferlivese.
   Maestro compositora operario dell'Accademia filarmo-
- nica di Bologna.

  3. Maestro compositore dell'Accademia filarmonica di Lugo.
- 4. Maestro di cappella della Congregazione ed Accademia di S. Cecilia in Roma.
- Socio promotore del monumento a Guido d'Arezzo.
   Socio corrispondente della Reale Accademia Raffaello d'Urbino.
- d'Urbino.
  7. Socio oporario dell'Accademia filarmonica di Ancona.
  8. Maestro operario ed Archivista della Cattedrale di Ap-

cons.

#### Composizioni di Giuseppe Bornaccini menzionate nelle diverse biografie

l' Aver mogite e peco, guidaria è molto, opera bolla. Ventetta, Tendro Apolio 1813.— Il Ma, opera sera. Venezia, Toutes Apolio 1813.— Il Ma, opera sera. Venezia, Toutes Apolio 1813.— Il Mantente pai finciation, operation de la compania de l'Albandia de l'Archaelle de l'Archae

titolata II Giaramento Italiano. ... 8º Altra alem. Ancona 1849 ... 9º Altra idem. L'Ingugurgame, per sei voci, caro e grande orchestra. Aucona 1855 -- 10° Altra idem, Il Tribulo, Ancona 1855 -- 11° Altra plent pel centenario di S. Ciriaco, Ancona 1856. -- 12º Alara idem ner l'arrive di Pio IX in Ancies, 1857 - 13º Bue cori ner voci branche con orchestra. Ancona 1847. - 14º Inno ver più voca e grande orchestra, Ancons, Teatro dollo Mosc 1848, -- 15" Messa per 4 voca e Dazad idem, con orchestra, scritta in Collegio 1825,-16° Altra per ses voca coi Gredo e l'espero, coro ed orchestra. Ancona 1827 -17° Gran servizio completo, Messa, Offertorio , Dizit , Magnificat , Laudate muera, Tantum erno, ed una Sinfonia in ma, scritto per la festa di S. Nicola in Tolentino, 1830. - 18º Altro servizio simile Folentine 1852 - 19" Altro idem eseguito nella Chicsa del Sagramento in Amesna -- 90° Altra due idem accitti nec la festa dell' lotmacolata Concessone con due Ave Maria Stella e due Tota Pulchra Ancona 1853 .- 21° Altro idem con un Lauda Sion, Louda Jerusalem e Litanie diverse -- 22° Altro idem pel centenario di S. Ciriaco, Ancons 1856 -- 93° Altro plem con accompagnamento d'organo e comtrolusto. - 24" Begins Vir per quattre voci el organo. 25" Nisa Dominius per tre vers idem -26° Creduli per mattro vers idem. -27° Stabat Mater per due cori alla palestrina, -28° Mersa funebre per sei voci e coro con orchestra - 29" Loudate puera per solo voci bisuche can orriestra. - 30° Confictor per 4 veci con organo. -21" Diret per sei voti con preani, -32" Magnefical a coro con orchestra .- 33" Credids per tre voci co organo -- 34" Salve Regime idem idem - 35" Gradinile per tutti i Santi, Timete Domesum per rinque voca ed organo 36" Sequentia haer dies per Pasqua per cinque voc. ed argano .- 37º Graduale per l'Ascensione Ascendil Dens per sei voci e coro con organo. -38" Mezerere per cinque voci alla palestrina .- 39° Musica per la Pomenica delle Palme per otto vocalla palestrina. - 40° Num. 6 Offerform per tenore e basso con organo - 41º Num 2 O Salkieris hosite per tenoro con organo. 42" Num 9 Synfome a grande orchestra. - 43" Concertone per oboe a corno inglese -44" Elegia in morto di Vincenzo Bellini per canta e pianoforte. - 45° L'Elifropio e la Lucertola musica per camera -46" Athum di sei perri vocali per soprano e tenore con accumpagnamento di numaferte

#### SALVATORE AGNELLI

Nacque nel 1817 in Palermo da Francesco e Margherita Clemente, agiati negozianti di tela. Fin da quella prima età in cui non la ragione, ma l'istinto mostra le naturali tendenze di un bambino, l'Agnelli palesava qualo fosse la sua vocazione. Spesso lo si vedeva cogli occhi irrigati di lagrime quando sentiva una musica flebile, e divenire ilare ed allegraquando in vece questo era giocosa. I suoi genitori, che da bel principio volevano addirlo al commercio, smisero tale proponimento, quando si convinsero quale impero esercitasse la musica sul cuore del loro figlinolo; per la qual cosa si degisero di collocarlo nel Collegio di Palermo, conesciute allera sotto il nome degli Esperti, ed ora detto del Buon Pastore. governato in quel tempo dall'emerito Barone Pisant, Benchè contasse il giovinetto Agnelli soltanto otto anni, nure non è a dirsi con quanto amore ed impegno cominciasse i suoi preliminari studii musicali. Pervenuto agli anni dodici, ebbe la sventura di perdere il nadre, e quantanque affitto de indicibile dolore, pur non si arrestò dai proponimenti press, ed indefessamento e senza interruzione alcuna continuò a lavorare. La madre di lui nassò a seconde nozza col barone Agosta Bagnesio, che vedendo qual profitte avesse tratto il Sulvatore in quel musicale istituto, si determino, per meglio farle progredire nell'arte, di mandarlo a sue spese pel Real Collegio di Napols, ove nell'anno 1830 venne ammesso come alunno a pagamento. Sotto la direzione di Furno e Zingarelli cominciò i suoi studii di partimento e controponto, e compi quelli della composizione sotto Gaetano Donizetti, che lo annoverava tra' suos allievi predsletti. In questo tempo (egli contava annena quindici anni ) fatalmente venne anche orbato della madre. Il padrigno, che per lui non noteva avere lo stesso interesse, si negò di continuare a dargli quei pechi mezzi

che fino allora somministrato gli avea , onde continuare e finire por la sua istruzione musicale nel Collegio, Allora il sempre buono, il caritatevole direttore Zingarelli, alosso a nietà della critica condizione del giovinetto Accella, che muy tanto lo amava, lo allogò nelle suo stanzo, nutrendolo ancora pel rimanente del tempo che restà in Collegio Nel 1834 ne usel, e più tardi poi nel 1837 diede sulle scene del Teatro Nuovo la prima sua opera intitolata I due Pedanti, che piacque, Nel 1838 scrisse l'opera semisoria Il Lazzarone Napolitano. In auesta originale produzione agli seppe con la più gran verità rendere al vivo le possioni e le naturali tendenze di questo allegro papolo. Nello stesso anno recatosi a Palermo serisse per quel Teatro Carolino la farsa Una potte di Carnevale, e nell'anno susseguente aello stesso teatro si rappresentarono le altre sue opere I due Gemells, I due Forzats o Giovanni Vallese, Ritornato in Napoli nel 1839 musicò pel Teatro Nuovo l'opera semiseria in due atti La Locandiera, e nel 1840 l'altra nur semiseria in due atti La Scatinella notturna pel Teatro Partenope. Scrisse per la Fonce nel 1841 le opere buffe L'Omicida immaginario ed I Duc Pulcinelli simili, e nel 1842 l'opera semiseria Il Fantasma. Tritte le sograccennate produzioni ebbero, qual più qual meno, un lusinghiero accoglimento. Nel 1846 decise di abbandonare Nanoli, e sa recò a Marsiglia, ove si stabill e si trattenne per quindica anni. E qui giunti crediamo di non poter far di meglio cho rinortare nella sua integrità un articolo del giornale francese Gazette des Etrangers, cost concepito. . Nous avons entendu, dans un salon, plusieurs merceaux

" d'un opéra, Gromwell, écrit récemment par le maëstro

« Agnelli. Le auccès de Gromwell, destiné à la scène ita-« lienne, sera certain. Il y a dans chaque morceau ce souf-

« fle inspiré, cet aur grandique qu'on trouve seulement dans « les opéras des grands muttres.

« Le maestro Agnelli n'est pas un nouveau venu dans

la brillante plésado des illustres compositeurs maltens. Il
 habite la France depuis vingt-enirg ans. Avant d'y vent;
 il a fait joner à Naples les opéras suivants: I due Pe-e donts. La Sentinella notturna, La Locaudiera, La Lava.

« Il Lazzarone napolitano . I due Gemells , I due Forzatt. « Le Grand-Théâtre de Marseille a donné de lus un opé-

« ra en cum actes, Leonore de Medicis; un opéra en trois « actes, La Jacquerie; un opéra en deux actes, Les Deux « Acares, trois ballets: Calisto, Blanche de Naples, La Rose.

En 1856, le maestro Agnelli composa une cantale lyrique mituilée L'Appiliore de Napoléon I. Cette cantate fut exécutée par trois orchestres, dans le Jardin des Turlories, et elle v obtint un vrai succès.

« Outre l'opéra Cromwell qui est en quatre actes, le » maestro Agnelli a dans son portréemile deux autres opéras d'une égale valeur : Stefania, treis actes; Sforza, « quatre actes. »

L'Agnelli compose anche molta e svariata musica chiesastica. Fra questa emerge un Macerera per due corriconcertati, che, esamunato da Rossini, in Bologna, g'i volce da costini, ai 16 oltobre 1846. Il sevue de certificato

Dichiaro per la pura verità aver trovato in questo iniportiante l'avoro molte cose pregevoli, tanto per l'ingenutic
della nedodia ed espressone ben sentita, che per listrumientale rigoreso e pero claborato. In fede. G. Rossivi...

Aucho dello Slobat Mater per pri voci con orchestra, che dello Slobat Mater per pri voci con orchestra, che dedicò al suo maestro Donizetti, costui scrisse all'Aguelte queste lusinghiere parole.

— Accetto la dedica del tuo Stabat. Ilo vediato con molto – piaccici in questa tua compostrione de pezza di grande effectto l'ecot di sillo vevero; la figui finade è degna di moi scolare di Zingarelli Fa eseguire questa tuo lavoro, e vedirai che di te si parterà come di un maestre profondo all'accetto di musica di chiesa. Parigi, il 66 el 1887. Dei nal secrete di musica di chiesa. Parigi, il 66 el 1887. Dei

= M7FTT1, =

Dopo tali assicurazione a noi non incumbe far comente di sorta. Gindicato da que'due sommi, il nostre Agnelli ha diritto alla stima universale.

Salvatore Agnelli venne ultimamente (al cominciar del 1872) an Napola per compiere un voto che da tanto tempo sorrideva al suo cuore, quello cioè di far rappresentare il suo Cromwello nel massimo nostro Teatro, e ciò per mostrare ai suoi compatrioti i progressi che nel giro di 30 anni aveva fattı nell'arte difficile del comporre. Ma, per quante pratiche adoperasse, tutto toroù mefficace, ed ei dovè riparture per la Francia. Qual disinganno! Ed è così che s'incoraggiano i maestri figli della nostra scuola ed allievi del nostro Collegio di musica, quando dopo un'intera carriera ritornano in patria per far bella mostra del loro ingegno, e per giustificare la fama acquistata meritamente altrove?...

- I. Composizioni di Salvatore Aquelli esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli.
- 1.º I due Pedanti, opera semiseria in due atti. Teatro Nuovo 4837. 2.º Il Laurarone Napolstano, id. Teatro Nurvo 1838.
- 3.º Una notte di Garnevale, farsa, Palermo Teatro Carolino
  - 4.º La Locundiera, opera semiseria in due atti. Teatro Nuova 4839.
  - 5.º La Sentinella notturna, id. Teatro Partenone 4840. 6.º I due Pulcinelli simili, opera buffa in due attı. Teatro
  - Fenice 1841.
  - 7.º L' Omicida immaginario, id. Teatro Fenice 1841.
- 8.º Il Fantasma, opera somiseria in due atti. Teatro Fenice 1819.
- 9.º Canto XXXIII di Dante per voce di baritono con accompagnamento di manoforte.

#### H. Altre menzionate nelle diverse biografie.

1º I des Gemells, openy sentettin—9º Generals Valleze o i Des Frenkt, Paltron 1988, - 9º Genore de Media 3 till, Marejin. -4º Le Jacquerre 2 till, d - 5º Les deux desercs, d:-6º L'Appellone. 4º Mapellone, 1979, 1856. - 1º Commell. - 8º Steplane. - 9º Speria Genète tre apric son carcisi). - 10º Calutto - 11º Bennac di Nasalia per più cot con coro e picas cordestin. - 11º Menrac Per quite con e grade nel con coro e picas cordestin. - 11º Menra per quite con e grade e ci d'occi con concellettin. - 11º Menra per quite con e practica del con concellettin. - 10º Menra per quite con e practica del con concellettin. - 10º Menra per quite del consecution del con concellettin. - 10º Menra per quite con concellettin del con concellettin. - 10º Menra per qui-

#### EMMANUELE DE ROXAS

Da Giuseppe de Rexas, oriundo spagnuolo di nobile stirne castigliana, che esercitava il mestiere delle armi, nacque in Reggio di Calabria il figlio Emmanuele, il di 4 genname del 4827. Destinato dal padre fin dall'infanzia a segarre la carriera degli avi suoi , fu dedito agli studiiache alla milizia conducono. Divenuto noi adulto, allorche volevasi collocarlo nel Collegio di Marina , egli fece presso i suoi genitori vivissime istanze, onde permettergli di dedicarsi alla coltura della musica, per la quale sentivasi fortemento anchinate. Derogando ai pregindizii di famiglia per la prefessione che valeva abbracciara il giovinetto, annuirono i suoi che si fosse ascritto come alunno nelle scuole esterno del Real Collegio di San Pietro il Majella, e ciò avvenze nello scorcio dell'anno 1840. Egli si addisse a studiare l'oboc, strumento che con niti probabilità noteva facilitareli. l'entrata gratuita nel Collegio; e così infatti avvenne, perchè classi nochi mesi, fu in grado di sostenere ne concorso dal quale risultò meritevole del posto gratuito. Nel novem-

hre del 1841 ammesso in Collegio venne annoverate fra gli allievi del maestro Giambattista Beluasso, dalla cui scuola sono usciti i più valenti sonatori di oboe e corno inglese, alcuni dei quali distinguonsi ed occupano i primi posti in Nanoli, ed altri trovansi bene allocati in cospicue città atraniere. Il Roxas, quantunque facesse grandi progressi nel somar l'oboe , pure perché dotate dalla natura di una bella voce di baritono, ottenne dal direttore Mercadante di cambiar di classo, e venne perciò aminesso fra gli allievi della scuola di canto, dove insegnava il valente maestro Alessandro Busti. Ebbe poscia speciali lezioni dal cay. Girolamo Crescentini, col quale fint di perfezionarsi nella difficile arte di ben cantare. Contemperaneamente cominció lo studio dell'armonia sonata con la scorta del miestro Giacomo Cordella, e per quello del contropupto venne più tardi addetto al maestro Buerr, sotto la direzione del nuale terminò il corse regolare della composizione. Avea già, nell'estate del 1846, scritto su parole di Raffaele Colucci una briosissima commedicia, recitata cel più gron successo e per un'intera stagione, su un teatrino particolare di Vice, vicino Sorrento; avendo di poi nell'antunno del 1847 abbandonatà il Conservatorio, si dedicò a tutt'uomo a musicare un libretto fattorli da un suo antico camerata di Collegio (l'atteale maestro Michele Ruta), intitolato La Pintia del Sernente. che rappresentato nel 1848 nel Teatro cusì dette delle Fosse del Grano . in vicinanza di quello costrutto poi col nome di Teatro Bellini, ebbe felicissimo incontro, e tale che fu dopo invitato a scrivere un'opera giocosa in tre atti nel Teatro Nuovo, che andata in iscena nel luglio del 1852, venge generalmente applaudità, ed in particolare un duetto fra i due soprani (Di te si susurra) incontrò talmente la simpatia del pubblico, che in tutte lè sere ne dimandava la replica. In seguito compose per commissione del Conte Giuseppe Gaetani di Laurenzana una gran Messa di gleria con Credo e Vena suonsa Christi, per selemuzzare la monacazione di una sua sorella: e per encarico riceynto dal parroca della Chiesa della Rotonda B. Gaetano Salzano, scrisse le Sette Parole dell'agomia de Nestro Signore G. C. per tre voci, tenori e basso, con accompagnamento di quartetto di corde, obce, corni, flauto. fagotti e pianeforte, che eseguite nella Chiesa di S. Anna di Palazzo, ed anche in quella della Rotonda, ottennero il pubblico suffragio. Scrisse eziandio diverse composizioni chiesastiche, Litanie , Tantum ergo , Magnificat e Credo. Nell'agosto del 1857 diede al Real Teatro del Fendo la muova opera semiseria in tre atti intitolata Rula, che punto non piacone. Fu in questo ner lui tristissimo anno ch' ebbe la sventura di perdere il padre, ed obbligato da circostanze di famiglia, volontariamente abdicò la carriera di compositore teatrale, pella quele avea si bene esordito, e che pur meritando serii e non distratti studii, non dà poi, e ciò neanche sempre, che ben incerti e tardivi guadagni. Per tali considerazioni il Roxas prese il partito di dedicarsi esclusivamente ad insegnare il canto, con quei sani, e si può dire infallibili principii che appresi avea dal sommo che con tanto senno e sapere dirigeva questa pur difficile branca dell'arto nel Real Collegio di Musica. Il più bell'elogio che può farsi del maestro Roxas è quello di qui ricordare che dalla sua scuela uscirone il tenero Mario Tiberini, la Emilia Rossi (contralte), ed il baritone dalla bella voce Luigi Colonnese. i quali calcano le più grandi scene di Europa, come pure altri valentissimi che per brevità omettiamo.

Arendo il Rouss disnesso di scrivere per teatro, si diede a comporre musica per camera, ed arracchi in breve periodo di tempo questo interessante repertorio di Sternetti, Serenate, Canatate, Romanus e Gassasi sopri parti italuno, francesi, ed anche in dialetto impolitano. Molte tra queste cibetto successo di voga; ma divennero poi popolari Il Pugualetto, ballista spaguolo, e la canatone napoletana La Carellara, che scrisse per la Rosina Panco, non meno che Il Hernaro e la serenate intulbata E Estasi, composto pur l'egrego Gartany Franchina, ed altre nautisseme, raccasie ed applianatie sonpre dalla generabità, e che farmano la delliza dei salmi nelle incernali serate. Qui sotto ripertamo totta la mesica del a nostra conoscenza di averamenta in canto più accreditata di Napoli, il mestre uno dei tutto le eleganto sostra signore dello foressire che qui convengono; ma in particulare poi il coloro che uneschoa dellare alla carriera teatrica, percecchi ed suo ben confircate sistema no abbievia il più possibilmente il turcuso di socolo. Come narieri integrante per giù accerda nomo corato sull'arte, che gli alliciti soti it tutte le categore liegrandurame e renderano sompre più respettato.

## Composizioni di Emmanuele de Roxas esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli

- La Figlia del Sergento, opera semiserra in due atti-Napoli Teatro delle Fosse del Grano 1848.
- 2.º Gisella, opera giacosa in tre atti. Napoli Teatro Nuovo 1852. 3.º Rita, opera semisoria in tre atti. Napoli Real Teatro
- del Fendo 1851.
- 4.º Fantasia per pianoforte.
- 5.º Immaguni d'Amore, albam vocale di sei pezzi con accompagnamento di pianoforto.
- Raccella di canti per camera num. 12, con accompagnamento di pianoforte.

## II. Altre mentovate nelle diverse biografie.

t' Nuss 4 album con la denormatione—I. Rolume—II. Napulifane—III Francesi—IV Mette, oble in Milano da R.cocki—27 Duc Album 1 Lamagins Claume, II. La Brezz-Vepolstane ed le da Coltrum — 27 Duc Album di sci pezir el 15 de Guida e Strada in France.

#### CONCLUSIONE

Giunti al termine del nostro lavoro, perchè si possò promenziare su di esso esatto giudizio, è furza ricordare ciò che trovasi detto nel Manifesto con cui se ne annunziò la pubblicazione.

- Quanto riguarda la Scuola Musicale di Napoli, la qualo neno può mettersi in dubino essere stata per ben lungo persona para para di tempo predominanto in Europa, troesati di già separa in moltipici opere, a soconda dello scopo cui tendevano; ma chi della Scuola di Napoli valente formati in oncoretto isolato e perceso, mon parati cha elesse formaria in oncoretto isolato e perceso, mon parati cha avrebbe eve ricercera. E più inmani nelle stesso Manifesta si dice - Adopro II nonea di Cemo Sarzico en non già quello di Sieva, tanto perchè quest' ultimo avrebbe di rappo pestato sugli omeri ainti, quanto perchè il mio in-tet limento ai lunita a porre una prima pietra al monamento che la Scuola Musicale di Appoli torricia di vederzi instrato, augurandemi che altri du maggare ingegno, sunti dell'escenzio la merito a comminende con commendo che successi dell'escenzio la merito a comminende con commendo che sono della contra comminende con commendo con contrato della comminende comminende con commendo con contrato della comminende commi

« spinti dall'esempio, lo portino a compimento. »

Ora no sorride la lusinga di credere che la Scuola Muzicale di Napoli trovisi rammentata e narrata il meglio che

stease as repost trovist trainmental e sistrata as unegue cue da noi potense fare, ossia nel modo più amppo che finera sia mai stato adoprate da altri, e che non una pietra soltanto siasi posta, ma bensà proparate gran parte del materiale occorrente ad innalizare il monumento cui questa Scuola ha divisto di astendera.

ba diritto di attendersi.

Baccoglienlo dovunque es veniva fatto, notázie, memorie, nodegui e tradicion, non intendevame losaizar in elo lacuna di sorta; con coscienza e instancabilità lo abbiam pratizato, e speriamo di aver conseguto lo scopo prefasoca. Molte mende vi sarrebbero a correggero, e di non poche no stessi ci samo accorti; ma su l'opera del Petis natiotata Buographe unacreatife des musiciam e di bibitographe gelerele de Le mazique, che a buon duntio ora gole di tanta riputazione, potesa nella sua prima editione diras opera putiesto mediocre, maggiur venia dere avere il nostro Cenno, che seplorava un campo finor quasi intentato. Per attro, emissioni, inversione di ordine, superfluità, come pure qualche inseattezza, tutto arsebbe riparto o rettificato qualora se vedesse il bisogno di fare una seconda edizione, alla quale dedicheremue, come abbiam fatto per la prescote, tutte le nostre forze, non meno che la maggior rettutudino della volontà e delle intensioni. LUASSINTO

DFT 1.K

TRE DIVERSE CATEGORIE

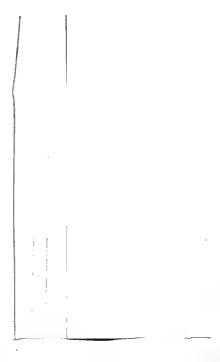

#### Note al quadro precedente

(s) Documents posteriori, giuntici quando giá na arerumo pubblicatia la biografa, cientieno un prubo a afirmare cile Giuseppa parise acques non in Biocopio como si è credito sampre, non a Marcia na 12 90 ottobre 7222, over rificosa inggi ultimat anni di non via, vi scrisse pure un Te Desso, e vi morti il 1864, venendo sepulto colli Cinica di S. Martino.

- (1) Queste arie vennero eseguite nel Teatro S. Bartolomeo in Nanoli.
- (2) Quest'operetta în stritta în Napoli pei dilettanti, ma s'ignera în qual Teatro vezisse rappresentata.
   (3) Non si conesce l'opera nolla qualo raordi, ma se sa aver rac-
- presentato la parte di donna, come altora si praticava dai sopranisti.

  (4) Quest'opera vanne eseguita per la prima volta nel Teaire Aliberti, in Roma.
- (5) Quest'opera venne eseguita nel Teatro Tordinona, in Roma.
- (6) Questo Teatramo trovavasi temporaneamente cretto nel refettorio del già Genservatorio, poi Collegio della Pictà de Torchini. (7) Quest'opera venne rappresentata ai Teatro Nuoro (antanno
- 1857 ).
  (8) Quest'opera in due atti venne rappresentata nel Teatro Argenlina se Rema.
- (9) Non si conosce në l'anno në il Teatro ore vanue rappresentata quest'opera in Napoli.
- (10) Quest'opera, rappresentata al Toatro di Parma, obbe buon successo.
- (11) Quest'opera venne rappresentata al Teatro Tordinona in Roma.
  (12) Quest'opera, rappresentata al Teatro Nuovo, ebbe buon auccesso.
- (13) Questa Messa venne per la prima volta eseguita nella Chiesa del Monastero di donne in S. Marcellino.
- (14) Quant'opera venne rappresentata al Teatro Nuovo di Hapeli. (15) Quant'opera venne rappresentata al Teatrino provvisoriamente cretto nel locale dette delle Fozze del grano, che poi venne distratto quando si demoli quel fabbricato.



## INDICE ALFABETICO

DEI MAESTRI COMPOSITORI E DEI CELEBRI CANTANTI CONTENETI NELLA 2ª PARTE DI QUEST' OPERA

| Agnelli Salvatore  |     |     |     |    |   |   |    |   | 2151 |
|--------------------|-----|-----|-----|----|---|---|----|---|------|
| Andreozzi Gaetan   |     |     |     |    |   |   |    |   |      |
| Anfossi Pasquale   |     |     |     |    |   |   |    |   |      |
| Aprile Giuseppe,   | can | tan | te  |    |   |   | ٠, | ć | 2065 |
| -                  |     |     |     |    |   |   |    |   |      |
| Bellini Vincenzo   |     |     |     |    |   | , |    |   | 709  |
| Bornaccini Giusep  | pe  |     |     |    |   |   |    |   | 2146 |
| Braga Gaetano .    |     |     |     |    |   |   |    |   | 1018 |
| Broschi Riccardo   |     |     | ٠.  | ٠. |   |   |    |   | 534  |
| Broschi Carlo, car | nta | nte |     |    |   |   |    |   | 2048 |
|                    |     |     |     |    |   |   |    |   |      |
| Cafaro Pasquale    |     |     |     |    |   |   |    |   | 565  |
| Capotorti Luigi .  |     |     |     |    |   |   | ٠  |   | 350  |
| Carafa Michele .   |     |     |     |    |   |   |    |   | 2021 |
| Casella Pietro .   |     |     |     |    |   |   | ٠  |   | 353  |
| Catugno Francesc   | 0   |     |     |    |   |   |    |   | 617  |
| Ciccarelli Angelo  |     |     |     |    |   |   |    |   |      |
| Cimarosa Domenio   | 0   |     |     | ٠  |   |   |    |   | 442  |
| Coccia Carlo       |     |     |     | ٠  |   |   |    |   | 528  |
| Conti Carlo        |     |     |     |    |   |   |    |   | 677  |
| Conti Claudio .    |     |     |     |    |   |   |    |   |      |
| Conti Gioacchino,  | ca  | nta | uto |    | Ł |   | -9 |   | 206t |
| Cardella Giacama   |     |     |     |    |   |   |    |   |      |

| -                                                       | - : | 217 | Ð  | _ |   |   |   |   |   |      |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|------|
| Costa Michale .                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 894  |
| Cotumacci Carlo                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 235  |
| Curci Giuseppe                                          |     |     | •  |   | ٠ |   |   |   | - | 909  |
| Duni Egidio Roma                                        | ıal | đa  |    |   |   |   |   |   |   | 389  |
| Durante Francesc                                        | 0   |     |    |   | , |   |   | ٠ |   | 219  |
|                                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Fabrizj Paolo .<br>Fago Ricola<br>Farinelli Giusepp     | ٠   |     | ٠  |   |   |   |   |   | ٠ | 1083 |
| Fago Ricola                                             | ٠   |     |    |   |   |   |   |   |   | 217  |
| Farinelli Giusepp                                       | в.  |     | ٠. |   |   | ٠ |   |   |   | 583  |
| Fenereli Fedels.                                        |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 408  |
| Feo Francesco .                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 668  |
| Fenarcii Fedels. Feo Francesco . Fighera Salvatore      |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 521  |
| Fiodo Vincenzo.                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 615  |
| Floravanti Valenti                                      | ine | ١.  |    |   |   |   |   |   |   | 587  |
| Piorillo Ignazio                                        |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 390  |
| Pischetti Domenic                                       | 0   |     |    |   |   |   |   |   |   | 336  |
| Fornasini Nicola                                        |     | i.  |    |   |   |   |   |   |   | 1075 |
| Furno Giovanni                                          |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 247  |
|                                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Gallo Ignazio .                                         | ٠   |     |    |   |   |   |   |   |   | 229  |
| Gammieri Erenni                                         | 3.  |     |    |   |   | , |   |   |   | 1058 |
| Gallo Ignazio .<br>Gammieri Erennie<br>Gazzaniga Giusep | рə  |     |    |   |   |   |   |   |   | 337  |
| Giannetti Kaffasle                                      | ١.  |     |    |   |   |   |   |   | - | 1088 |
| Giosa (de) Nicola                                       |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 995  |
| Gizzi Domenico.                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 263  |
| Greco Gastano .                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 219  |
| Guglielmi Pietro                                        |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 398  |
|                                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Insanguine Giacon                                       | 120 |     |    |   |   |   |   |   |   | 341  |
| Jommelli Nicola                                         |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 270  |
| 7-51 7-1-1 ·                                            |     |     |    |   |   |   |   |   |   | ***  |
| Lablache Luigi, o                                       | an  | abi | ε. | • | • |   | • | • | • | 206  |
| Latilla Gastano.                                        |     |     |    |   |   |   |   |   |   |      |
| Leo Leonardo .                                          |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 54   |

#### - 2171 -

| Lillo Giuseppe .                                                             |     |      |        | ,  |    |   |   |   |   | 973   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----|----|---|---|---|---|-------|
| Lograscina Nicola                                                            |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
| Maio (de) Gianfran                                                           |     |      |        |    |    |   |   |   |   | 349   |
| maio (de) Graditan                                                           | ICB | BCU  |        |    | •  | ٠ | • | ٠ | • | 2039  |
| Majorano Gaetano                                                             | , e | anti | utific |    | •  | • | ٠ | • | • | 361   |
| Mancini Francesco<br>Manfroce Nicolant                                       | ٠.  |      | •      | •  | •  | ٠ | • | ٠ | • | 629   |
| Manfroce Nicolant                                                            | on: | 10   |        | •  | •  | * | • | ٠ | ٠ |       |
| Manua Gennaro.                                                               |     |      |        |    |    |   |   |   |   | 391   |
| Marchetti Filippo                                                            |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
| Marinelli Gaetano                                                            | ٠   | ٠    | ٠      | ٠  | ٠  |   |   | ٠ | ٠ | 523   |
| Mercadante Saveri                                                            | o   |      |        | ٠. |    |   |   |   |   | 640   |
| Mirate Raffaele, c                                                           | apt | tant | c.     |    |    |   |   |   |   | 2108  |
| Moretti Giovanni                                                             | ٠.  |      | t      |    |    |   |   |   |   | 1079  |
| Mercadante Saver<br>Mirate Raffaele, c<br>Moretti Giovanni<br>Mosca Giuseppe | ÷.  | ٠.   |        | ٠. |    |   |   |   |   | 2139  |
| Mosca Luigi                                                                  | ÷.  | ÷.   |        | ·  |    | - |   | i |   | .2143 |
|                                                                              |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
| Niccolini Luigi                                                              |     |      |        |    |    |   |   |   |   | 2134  |
| Niccolini Giusepp                                                            |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
|                                                                              |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
| Paisiello Giovanni                                                           | i.  |      |        | ď  |    |   |   |   |   | 313   |
| Palma Silvestro.                                                             |     |      |        |    | ,  |   |   |   |   | 524   |
| Parenti Francesco                                                            | pa  | elo  |        |    |    |   |   |   |   | 584   |
| Pavesi Stefano .                                                             |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
| Perez Davide .                                                               |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |
| Dennelasi Grembet                                                            | .:- | 40   |        |    |    |   |   |   |   | 927   |
| Petrella Errico                                                              |     |      |        | Ċ  | Ċ  |   |   |   |   | 962   |
| Petrella Errico . Piccinni Nicola . Pictilli Achilla                         | -   | Ċ    | ĵ.     |    | ĵ. | Ċ |   |   |   | 990   |
| Pistilli Achille .                                                           | •   | •    | Ī      | Ī  | Ī  |   | Ī | i |   | 1091  |
| Porpora Nicolanto                                                            |     |      |        |    |    |   |   |   |   | 363   |
| Prota Giuseppe.                                                              |     |      |        |    |    |   |   |   |   | 236   |
| Puzone Giuseppe                                                              | ٠   | •    | •      | •  |    | • |   | 1 |   |       |
| ъплоне пливейно                                                              | •   | •    | 4      | •  | •  | * | • | • | ٠ |       |
| Raimondi Pietro                                                              |     |      |        |    |    |   |   |   |   | 619   |
| Ricci Luigi                                                                  | -   | -    | •      |    | -  | - | - | í | í | 837   |
| Ricci Federico                                                               | •   | •    | •      | •  | •  | ٠ |   | • | Ĺ | 916   |
|                                                                              |     |      |        |    |    |   |   |   |   |       |

#### \_\_ 9179 \_

| _                                   | . 41/ | -   | _   |    |    |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|----|----|--|--|--|------|--|--|
| Rispoll Salvatore                   |       |     |     |    |    |  |  |  | 346  |  |  |
| Rossi Lauro                         |       |     |     | -  |    |  |  |  | 948  |  |  |
| Roxas (de) Emman<br>Ruggi Francesco | uele  |     |     |    |    |  |  |  | 2156 |  |  |
| Ruggi Francesco                     |       |     |     |    |    |  |  |  | 2125 |  |  |
| Ruta Michele .                      |       |     |     |    |    |  |  |  | 1012 |  |  |
|                                     |       |     |     |    |    |  |  |  |      |  |  |
| Sacchini Antonio                    | Mari  | a 6 | las | ar | Ð  |  |  |  | 418  |  |  |
| Sala Nicola                         |       |     |     |    |    |  |  |  | 562  |  |  |
| Sarmiento Salvato                   |       |     |     |    |    |  |  |  | 166  |  |  |
| Sarri Domenico                      |       |     |     |    |    |  |  |  | 543  |  |  |
| Savoja Paolo                        |       |     |     |    |    |  |  |  | 1096 |  |  |
| Scarlatti Alessand                  | ro.   |     |     |    |    |  |  |  | 201  |  |  |
| Scarlatti Domenico                  |       |     |     |    |    |  |  |  |      |  |  |
| Serrao Paolo                        |       |     |     |    |    |  |  |  | 1030 |  |  |
| Speransa Alessand                   | re .  |     |     |    |    |  |  |  | 407  |  |  |
| Spontini Luigi Gas                  | pare  |     |     |    |    |  |  |  | 594  |  |  |
| Stabile Francesco                   |       |     |     |    |    |  |  |  | 1077 |  |  |
|                                     |       |     |     |    |    |  |  |  |      |  |  |
| Tarchi Angelo                       |       |     |     |    |    |  |  |  | 580  |  |  |
| Terradellas Domen                   | tioo  |     |     |    |    |  |  |  | 264  |  |  |
| Tractia Tommaso                     |       |     |     |    |    |  |  |  | 393  |  |  |
| Tritto Giacomo .                    |       |     |     |    |    |  |  |  | 571  |  |  |
|                                     |       |     |     |    |    |  |  |  |      |  |  |
| Vento Mattia                        |       |     |     |    | ٠. |  |  |  | 441  |  |  |
| Vespeli Luigi                       |       |     |     |    |    |  |  |  | 1049 |  |  |
| Viceconte Ernesto                   |       |     |     |    |    |  |  |  | 1054 |  |  |
| Vinci Leonardo                      |       |     |     |    |    |  |  |  | 230  |  |  |
|                                     |       |     |     |    |    |  |  |  |      |  |  |
| ZingareHi Nisolan                   | tonic | ١.  |     |    |    |  |  |  | 473  |  |  |
| Zoboli Giovanni                     |       |     |     |    |    |  |  |  | 2000 |  |  |
|                                     | 4     |     |     |    |    |  |  |  |      |  |  |

. .

# NOTIZIE SU I TEATRE

E SUI

POETI MELODRAMMATICI NAPOLITANI

Come con pimento del nostro lavoro, etimiamo appores la seguente noticia, la quale puo servire di rischiaramento a molta fulli raccontati nelle presenti biografie.

Verso la fine del 1500 esisteva ancora un teatro presso la Chiesa dell'Incoronata e chiamavasi Teatro della con-NEDIA VECCHIA. Niuno storico fa menzione della sua origine. La nazione genevese le comprè verse il 1587 : fu per demolizio ed edificare l'attuale Chiesa di S. Giorgio, detta tuttaria dei Genovesi (1). Ma già fin dal 1583 il più nobile e quasi solo teatro di Napoli era quello di S. Barrocomeo: anzi il re Filiopo II di Spagna avendo un pue patronato su di esso, ed una parte da esigero sul lucro dei commedianti. cedette questo allo Spedale degl'Incurabili. Il teatro fu danneggiato moltissimo nella rivolta di Masaniello (4647), avendone i soldati spagnuoli preso i legnami per accendere il fuoce. Il Vicerè conte di Ognatte lo rifece, e v'introdusse le commedie in musica all'uso di Venezia, le quali già faceva cantare nel palazzo reale di allora, in un luogo addetto a quest'use isnanzi al giuoco della palla (2). Il Tentro S. Bartolemea fu bruciato un'altra volta nel 1681, e fu poi con molta spesa ricostruito, rimanendo cost sino al 4737. Celebre in tutta Italia, quive si videro le macchine e le decorazioni del Bibiani e di Cesare del Po, e quivi furono ascoltate le voci

<sup>(1)</sup> Sino alla fine del 1600 questa Chiesa chiamavasi angora Sun Giorgio alla Commedia Vecchia.

<sup>(2)</sup> Queste gueco della Palla o del Pallone si Sacera, came a si praticulo sno al primo quarto di questo secolo, nelle, cosi chiamate, Fosse del Castello Nacce, da quella parte che vene immedialamento dopo il Real Palazze, ed accorreva gran quantilà di popolo a rederib. Da molla amani è andio in disso fica non disso.

incantatrici della Bulgarelli (Marianna Banti), soprannominata la Romanina, e della Vittoria Tesi-Tramontini, Nel 4737. inutilizzato a causa della edificazione del massimo dei teatri, qual fe il San Carlo, venne dall'architetto di eneste. il Carasale, demolito, formandosi della pistea una chiesa, tuttora esistente. Questa s'intitola la Graziella; ed in un vicoletto alla sua simistra, per dove ora si entra nella sagrestia, ravvisansi ancora l'ingresso ai palchi e la scala dei medesimi. L'opera speciale dei Napoletani era la commedia lirica: e sin dal secolo antipassato si veggono i nostri macstri di cannella chiamati dalle corta straniere, e nerfino in Polonia, in Russia (1), in Austria, per farvi rappresentare e cantare le loro opere più favorite. Chi ha letto le precedenti Vite dei maestri e la Natizie del nostra Archivia che vi abbiamo premosso, avrà di leggieri ravvisato che accanto alla musica sacra o all'alta drammatica, nasceva ed aggrandivasi maravigliosamente la musica giocosa, nella quale veramente fummo insuperabili. Sorgente di essa troverete i nostri famosi Conservatorii, i quali la raccolsero dalle nanche e dalle piazze, e la nutrirono nell'arte vera. Le commedie rappresentate ne Conservatorii, e specialmente in quello della Pietà de Torchini, no fanno testimonianza. Ma accanto a testrini dei Conservatorii si veggono sorgere qua e là i teatri dell'onera buffa pe'rioni più popolari. Al tempo del tentro della Commedia pecchia e prima del teatro S. Bartolomeo. si nomina il Teatro della Pace, ma non si conosce nè l'anno della fondazione, ne quello della sua fine. Chiamaronio, qualche volta, ma erroneamente, Teatro della Lava, dal nome d'un vicolo dirimpetto, alla cui incrizione leggesì ancora Vico della Lava, Però il vero nome era Teatro della Pace, ed infatti esso sorgeva alle soalle d'una chiesa che pur oggi è detta della Pace. Era esso veramente teatro del popolo presso

<sup>(1)</sup> Fo un mapolitano, Francesco Araja, il primo che portò in Rusala l'enera italiana.

S. Martiniello, piccola contrada che al finir del secolo XVII fu incorporata allo spedalo di San Giovanni di Dio, detto della Pace, ed è precisamente il luogo deve si vode il secondo atrio di qual nobilo e pictoso noscomio.

Noi abhamo, nell'ampia collezione di libretti testradia he conservania nell'archivio del Collegio, delle commissione buffe in dialetto appolitano ivi rappresentate per la prima volta, scriite da funcai amestri di cappolla e da poeti original e speciali dal 1718 al 1707 (1), dove si veggone i maternia colori del popole a la mortane critica dei nestri autori. Basti dire che il Trinchera, vulereso pocta meloriammalica, ethe carcerse e la bandite depo la prima rappresentazione della Ferenzale Abbamieras, dore pose in mostra di in rificiole le male arti di un ipocrita piebes, sedicente eremita laice, piese di viti, che non altro secodeva che lo sue indegno posidi viti, che non altro secodeva che lo sue indegno posicarcette catro popolare cedà quindi ia sua fama al Teatro dei Fiorestati e al Teatro Nauve.

Sotto lo stesso Vicere Conte di Ognatte fu edificato nel 1652 il Teatro dei Fiorentint, dette così perchè eta presso la Chiesa, tuttavia esistente, di S. Giovanoi Evangelista,

(1) Questo Commedie portavano i tuteli come appresso-1. Massimo Puppueno, 1718, Poesia anomina, musica id -2. Eterco, 1719. Poesia di Silvio Stampiglia, musica anonima. - 2. Le Cerrico, 1736. Poesia di Pietro Trinchera, musica di Gior. Gunibarto Brunette .- 4. La Tavernola Abbenturosa, 1739. Poesia di Triathera, musica di Carlo Cecore. - 5. La Taverna de Hostaccio, 1748. Poesia di Saddumeno, musica di Pietro Comes .- 6 Ciommetella correvota, 1744. Poesia di Angelo Morbilli, musita spening.-7. Sen Paducao, 1745. Poesia di Trinchera, musica di Nicola Legrescine .-8. Le Zite ngelere, 1745. Poesia di Trinchera, musica di Logroscino,--9. La Venneung , 1747, Poesia di Trunchera , musica di Gomes .-10. Lo Chiacchiarone, 1748. Poesia di Antonio Palonista, musica de Comes. - 11. Lo Tutore Napammorato, 1749. Poesta di Trinchera, musica di Nicolò Calandra - 12. L' Abate Collarone, 1740. Poesia di Trinchera, musica di Bomenico Fischetti. -- 13. Lo Barone Landolfo, 1787. Poesia di Giovanni d'Arno, musica di Galandra.

In quide appartents a mai in Firence, 6, come ollera direvers, allo nature forestinto. Vi s'impreentationa commente apparente forestinto de la propreentationa commente apparente el 1700 fin assegnate alle representazioni mediomuntation, e nel 1772, unon in em il Cinarros avi coordiva con l'opera budi. Es d'irregornes nel Geste, egentic dalle Le Perace di Stelluturo e Zerosatro, veneva a ciò ingrandito, come ora trovas, dall'arribitiot Francesco Secrato.

Qui si producerano i govani composiori educati ne Concretatori, e fecco ivi i prima ami Ganduntista Pergolus, Leonordo Vinci, Nicola Perpora, Niccelò Peccinai, Antona Sacchio, Giovann Pasiollo, ed dirir. Fino al 1818 fa adoperato por rappresentazioni melodrammatiche, e ne' primorbi edi nontro accio percene all' paggo dolit grandunza, quande cantarensi la Chabrand, ia Collellori, la Miller, la Dardaselli, la Canosici, la Guidi, Crivisti, Dezerlli, Rhomi, Pellegrum, Filippo Galli, egli manitabili per le loro iepidenze Antosio e Carlo Cassacca e Genarea Luno.

Del 1840 in poi il testro de l'iorentini è occupale da compagnie drammatiche e vi sa rappresenta oggi regione di composimente scenici in pross; da molti santi è diretto dal signor Adamo Alborit. È di bella e giusta capacità; sono cuoque gli ordini dei palchetti, ed ogni ordine ne conta 17, seclusi i due posti ne pilistri del prosento.

H TEATO NUOVO fo contruito nel 1724, il deve era nu gradino, detto glaricallo di Montcolevorio, dall'archiesto Carasile. Fu denominato altera Teatra setta Monte Calvario, e come il quardino, di nella perciò Nuovo, divenendo cusi rivala di quallo de Fiorratiai. Talun scrittori lo stribinicano all'archietto Domenico Antonio Vocarro. Y recittarano spesso gli artasti del S. Girlino, porche la corte aquei di, assai compuendosa delle noste fannose da antiche muschere, e non notervenendo un qual bugigatato di teatrino soutervanos del S. Cartino, corduch de fosca elterarata in musez con la pross. Cartino, corduch de fosca elterarata la musez con na la pross.

und varracello nostro, ael Tectro Nitovo Far cedate poi alle compagnie di presa loularde; in seguito « ristratarea nache quelle di mostea, e vi si rappresentarano opere semi-erre, compaste nous obtanente dagli alomdi e dai muestri insenti dai Conservatori, ma anecera da chiari compastore, come Aspa, Fiarracoli Vinceazo, ed altri; ed in ultimo doi giornas, che, sobbene una fascessore i loro studia del Collegio di S. ristra Nagiella, sono pure la fama di valentissimi, come il Miesta, rifatto qualche anno dopo, introducendovas la compagna morsa in diatelto mapelane cole prima reciviava al S. Cartino. Ora visi negge della munica thrida, sotto l'impresario Giusenee Luir (II).

IÌ BRALTEATRO S. CARRO ÎN filto contrivire sel 1737 d. Re. Carlo III: divergon for di Giornani Melirano bigliande fer reali: escretici, e l'executione fu affichta ad Angelo Carasale, el cupie compete de rasponieri la testimonomaz di ran porrer vita, el ciusos in Casalel Santelino, dove col pane del fisco rimano alcuna anno fino alla morte. Vi furuno impiegati sol 200 giorne dalla delirenzione del dasgono al primo spettacolo e vanne terminate informanto en tutti i suoi accessora sostio el refinando Paga, chianato a rannovare l'interno, lo Gee con aporato. Le partie erano a specchi; al di sopra della setta fini sporgrera una cornicione di estet palmi. Rell'amon 8400 cittas alcuna modifica dell'architetto cara. Antison'i Mell'amon 8400 citena s'alcune middide adill'architetto cara. Antison'i Mell'amon 8400 citena s'alcune middide adill'architetto cara. Antison'i Mell'amon 8400 citena s'alcune middide adill'architetto cara. Antison'i Mell'amon 8400 citena s'alcune modifiche dell'architetto cara. Antison'i Mell'amon 8400 citena s'alcune modifiche dell'architetto cara. Antison'i Mello-citena s'alcune modifica dell'architetto cara. Antison'i Mell

(1) Non è che son appliano il decadinente di queste ecces, over da qualche moso a vanno seggendor, ova le più tatrene delle musche baffe finatesu, el ara vi si alternano, senza hono entreno nella seria, alenne bello e sere del reportroro tationo, it cui escenzione è alfatta a derunti quasi tenti di presa. Voginano specare dos estes la diferenos di un torporarior che reportra l'arte proporario al esterno di diferenos de un torporarior che reportra l'arte proporario al esterno palestra di epite. Della monta baffa sella quale none stati escrellanta, amentra moschistin.

ni, si nella pianta, come nella focciata. Brinciato nel 1816. fu rifatto dal detto cavalier Niccolum in sette mosa, spondendovisi 230,000 ducati. Nel 1844 senura ristaurato di unevo, ed anche ora è stato riabbellito sotto la direzione del cav. Fausto Niccolim. Il sipario è del rinomato cav. Gioscore Mancinelli.

Fin que le nestre odure; e escome non non manchison de valeres, nella compilazione della presente opera, it tutti s ragginglii di che oi possono giorare i contemporanes, son abbiamo mancalo di pregare, a proposto del S. Carlo, la famiglia dell'intino costruttere di esso, l'illustre car. Antenon Nicolini, la quale ci ha gentilmente trasmesso quanto appresso:

« Carlo III di Borhone, che protesse le arti e la cività del reame, non aven perà alcuna passione nà per la musica, a he pe testri. Non coal la regina (1), di cun ogli era di missaneuralissimi e; pertrà obsumenta e acconicarte la apora, di tratto in tratto assisteva alle opere che rappresentavana nel principale teatro musicale che rarvi in quel tempo e Napoli, il teatro di S. Bartolomeo. Avvenne che mia sora nel recarria, essendo disagevole fi molto quolla strada, in cas le carrozza a siento potenno penterare, cadierro malamente i cavalli, la regina di payvontó, od appona riavatesi volle tenrare indictro, protestando al marito che con gran scertinio della sua passione pol teatro, mai più sarebbe ita in quello di S. Bartolomeo.

Bisegnava adunque contentare la sevrana, cestraire un altro teatro, e perché tornasse agevole alla certe d'andarvi, velle il re che orgesse presso la reggia, e volte pure che prendendo il titolo di S. Carlo, per ampiezza e splendore

(4) Pa nella ricorreura del matrimonio con Amalia di Walburg figlia di Pederigo Augusto re di Polonia, che Carlo III ritorando in Napoli insieme con la moglio nel 2 luglio 1738 initiali il cavalleresco ordine civile di S. Gennaro col molto. In suggiunte forduz. superasse quanti n'erano stati fino a quel punto costruiti in Europa (1).

- A Govannii Medrano, hrigadore dell'escretto, fu canesso il duego, e la escentina elifenta ad Angole Carasle, nato de plebe, ma per ingegno ed opere ardite soluto mi grandissima fama (2), Dope 40 unti il Fuga ne rimorò l'interro; na sentati il Napolendi al governo del regno, e chiamato a Napoli de Firene l'illustre architetto Antenoto-lamone la sala del S. Carlo, e questi superando un concessa di sono sondific, e di in cui to estessi instine architetto.
- (1) Ya queste farse el metro che delle la ponta al penarco del munificate ne, qil dolore Napioni di tali unapue monumento artico. Chi avvez fatto innahare e el Musse, e la Reggia di Gaseria, e al Palazzo di Gandiomane, e l'Edisto de Grandi, e il Grande Allerio del Pontali, e il Grande Allerio del Pontali, e il Grande Allerio del Musse, e el engiangere uno splendido tatore, che siesse a parve to delli monamenti.
- (2) A proposito del San Carlo, è rismuto l'aneddoto che levi grido all'enora della sua prima solenne apertura; cioè che Carlo III\*. entrato nel suo palco di gala, e non mai sazio, assiono alla regal famiglia ed alla corte, di ammirare tanta magnificenza, fu chiesto rispettosamente dal Carasale, che eli stova deporceso, como eli piacera, e se avesso ad osservargh cosa alcuna " Tutto va hemasimo, mie caro impegnero ( rispose il monarco I: ar non che Irove che ner farm: da palazzo reale entrare un teatro, un abbiate fatte attraversar la strada, espur sono uniti l'uno all'altre ' . S'inchinà l'architetto, e sel tenne ner detto: intante la scettacola cominció e la corte sel ensiò tutto Ma quando esso termigò, ed il Re e la real famirlia si Jevarono per amdar via, ecco che al Carasale si presenta e tutto coverto di sudore ed acceso nel volto - « Moesto, egi. disse, vi pioccia saguirmi, . E il condusse, assieme alla real famigha ed alla corte, per un passancio aporto nel frattempo, e che menava dritto al real palazzo; amprovisato li per li, era stato coverto di tapezzerse. Sorpréso a questa maranglia, il monarca non poté frenaré la gioca di che si senti invaso, e rivolto al valoroso artista, « Voi ci avete avverzato ai produci, gli dissa, o questa sciunda vostra opera, ideata ed eseguita in un attimo, vale bene la prima! »

letto francese Leconite si dichiarò vinto, agginase all'edifizio la facciata e l'atrio, come ora si veggono.

- « Le novelle decorazioni furono dal pubblico, raccolto in teatro, così fragorosamente applaudite, che Ginacchino chiamate nel suo palco reale il Niccolini, o pergendegli la decorazion del Merito, dissegli: Io militare ha il debito di dacorarvi sul campo di battaglia, ed il campo della vostra vitteria è questo bel tentro che aveta rifatto. Ma l'onera ancora recente del toscano architetto era serbata a divenire preda delle fiamme. Nel 1816, una lucerna non bene spenta, dopo la pruova generale di un ballo, mentre stavasi per chiudero l'edifizio, appiccò il fuoco alle tele ed alle macchine del teatro, che in poche ore fu ridotto in un cumolo di cenere e di rovine. Vollesi allora che il S. Carlo risorgesse più grandioso di prima, e fra molti e varii progetti fu scelto quello del Niccolini, che più salendido degli altri, presentava pure il vantaggio della minore spesa, tanto tenue, che parve a tutti impossibile bastare all'opera progettala, meno che all'ardito intraprenditore Domenico Barbain, il quale confidando nell'apprezzo dell'architetto, assunse, come suol dirsi, a sacco chiuso, l'esecuzione materiale dell'opera, e vi riusci con universale meraviglia.
  - L'incendio fu tale cho covenne al Micciplin ristificare il teatro delle fondaments; profi mene di sette mesi, dei quali quarante giorni forono speti nello spenherari il terreno degli varanti delle paratei rovine, in meno di sette mesi, diciamo, dalla sera del fonesto incendo, suscre queto tempio dell'arte, acchune nevellamente le sue perte collo sissos spettucolo dell'ultima sera prima dell'incendio, per medo che parve al pubblico che non fessore state neanche interretate la rappresentazioni del suo gradito S. Carlo.
  - « Nel 1844 il Niccolini medesimo, coadiuvato dal cav. Fausto Niccolini suo figlio, migliorò molte parti del teatro; rifece gli apparecchi del palcosconico, ricostrul in ferro i sedili della platea, ed in fine, poco dopo una bella opera d'arte fece

niù leggiadra questa bellissima scena: intendiama accennare del sipario dipinto dal nostro illustre cay, Mancinella, opera che certamente onora l'arte napoletana ed il chiaro nittore.

a A questi brevi cenni pon crediamo aggiungere parola per encomiare il San Carlo. Dall'epoca della sua riedificazione fin oggi, non pechi e grandi teatri sono surti in Eurona: ma il postro non è stata ancor vinto, e ad onta di molti anni e della cangiata moda, è rimasto sempre giavane. Il San Carlo musicale è pur troppo decadute dallo splendore a cui le innalzarono e Rossini e Bellini e Denizetti, la Mahbran, Rubiei e Lablache; ma il S. Carlo monumentale non ha penduto il suo primato (4). «

Non istimiamo pertanto sia opera da sfatare, se giunti a questo nunto, facciamo alcun no di descrizione del postro maggiore tempio dell'Armonia, e come adesso trovasi. Quando il Niccolini venne a rinnovare il teatro, fecevi innanzi tutto il frontespizio onde mancava si bel monumento. V'ha un portico di cinone archi, dei quali i due estremi e quallo

(1) Sostenendosi tutti i giorni, e senza pruova di fatto , ma per proprio colpo d'occhio o capriccio , i più assurdi paragoni fra la grandezza del più vasti e rinomati Teatri d'Italia, quali sono Le Scala ed il San Carlo, crediamo opportuno riportar qui l'esattissima misura deal; stessi, presa sopra luogo dall'ingegnere Daly.

SCALA-S.CARLO Distanza fra la porta di platea e la ribalta, metri 23 75 - 26 70 id. fra la ribalta e il telone. . . . . 5 50 -- 5 60 93 90 — 98 45

id. fra il telono e il fondo della scena. . id, fra la porta di piatca e il fondo della 53 15 -- 56 62 scena . . . . . . . . . . Diametro della sala tra i parapetti dei palchi, 21 70 — 23 67 Larghezra dell'apertura della scana. . . . 15 00 - 45 90

Alterza dell'imposta della cupola sul più basso 18 30 -- 24 50 Altesza della frescia della cupola o cornice . 1 50 -- 0 65 Massima alterra delle sala. . . . . . a 19 80 - 25 25 Larghessa della scena fra i piloti . . . .

di mezzo rispondono alle magnifiche scale che menano al teatro, ed i rimanenti due ad altrettante nicchie che sono destinute a contener le statue di Apollo e di Minerva. I pilastri dell'arcate sono a bugne. Il bugnate è interretto di sonra da cinque bassorilievi, ne' quali sono figurati i prodigi della lira di Antiene ed Orfeo, in quelle di mezzo Apollo e le Muse, e perli altri le apoteosi di Sofocle ed Euripide. Plus balanstrata di travertino su le camere del portico, ed al piembo de sottostanti pilastri elevansi quattordici colonne ioniche di bianco marmo con l'intere superiore corrispondente intavolamento, al quale sovrasta un frontene triangolare che sull'accelerio di mezzo sostiene una Partenene in medi, la quale corona i genii della Tragedia e della Commedia, e su gli acroterii laterali sene due tripedi. Ai due estremi dell'intercolupnio ne' muri in tela ti si parano incisi in grandi lettere due supremi triumvirati della scena, da una parte Alfieri, Metastasio, Goldoni, dall'altra Pergolesi, Jemmelli, Piccioni,

Le sale che adorcano questo panse, destinate un tempo a pubblico biaco, foros pol donate da re Ferdiando III à l'Accademia de Cavalteri quando essa lascoù il palazzo Bera ve prima riminista. Dal 1848 sono leggidarmente messe ad uno di ballo, raccoglitando i patrini espolitani e le pracase più raggarategoli della nottre cittafianza coli furose casonase da re Vittero Emmanuele, e prendomo il none del casine dell'Unione. Tutto questo prospetto non meno meno casonase da re Vittero Emmanuele, e prendomo il none del casine dell'Unione. Tutto questo prospetto non meno meno del regione del riregi, dimontri l'una el quale de destinata la graza notice del fronteggia, ed a questo utilizio rispandono del pari gl'interno ermanenti di cuesto impilel liemo dell'armonio.

Quando al Niccolini fu data facoltà, dopo l'incendio del Allo, di ricostruire il teatro, gela ampliando il paleocenice e fabbricando in cima all'editaio le espaci sale per gli artefici, fu corto per l'altra parte meno che uvaro di cramencii. Serbò l'avisica Revar interna d'un semicerchio proInnesta ne' suni estrenu della necifecia con dua bose con vergenti verso il palcoscenico, racchindendosi in esso una plates lunga metri 24.70, larga nel diametro metri 23.67 (1). I sei ordini, ciascuno di 32 nalchi, sono lavorati nel noranetto a ricche dorature: e ciascuno ha un suo fregio di par-Licolare disecto. Anzi per dare maggiore varietà, in ciascia ordine, meno che nel primo e nell'ultimo, dono il terro ualco il quarto è sempre ornato di un bassoriliavo dorato con genii ie esso figurati e con insegne allusive alla commedia. alla musica, alla danza. Sorge splendidissimo sulla porta di entrata il nalco reale, occupando lo spazio di due palchi della 2º e 3º fila, poggia sopra due grandi palme durate che adacuana i lati del maggiore ingresso, ed è reconerte da un ricco nanneggiamento purpureo, il qualo cadendo da una corona dorata vien raccolto o sostenuto ai due lati da dun Vitterie.

Con con minore spinofidoza è adornato l'arco del palcoescisco di metti 30,02 di conto, acondo u secon colliguate in hassarihevo le Arti della scena apprasso al Tempo, cho celdito levato in alto segna le ore incite sur una sona circalare che giragli sud capo, mentro una Sirona tanta di trattenerlo quasi, perchè a colore che stano a godere i diletti del lestro non passino cest viloci le ore.

Degeo di tutta la ricchezza di al magnifica sala è l'erusmento della soffitta: ha essa la forma di un velario, e quindi in ciasouna divisione de' palchetti di sesta fila figura un'asta-

(1) Il palescentico ta tempo era pal laspa di quallo che ana sid el pessata; sera no pia matri 10,00, ma gli farzoosa livane de si voltice a sipolice a la colorire. Ma cera che neu vi sano pal ascedire la caralla, perchi i pilocosteto son retorna quello che era l'interdame a tal proposito che ci vedenno sque di caralla perchi i pilocosteto son retorna quello che era l'interdame a tal proposito che ci vedenno sque di caralla perchi e pilocosteto di carallaria. Il partire della perchi perche delle restone di carallaria i tali vicci sessioname che un tempo ai accepteso perfeto il mare; e chi perca che i chierci si tempo si occiprosa perfeto il mare; e chi perca che i chierci si tempo si toglicurora la congliano per la congliano pe

derata come a servire di sostappo alla gran tella, ia quate fringiata and menono di vinucia figure, mostra all'intorno un campo giallo cerato di gipti, terminando al lembe con ricche franga d'en, le quali vengono, come dell'astrimento di valario, a cadere interno un i patchi. Nel mezzo della gran tata a rappressentato Applo II quali condoro a Missi estra della gran i principali poeti del mondo de Omero ad Alferri. Il dipitate del Gilissopo Cammarano.

Taxmo aan Canno. Esistera durants il 4700 un teatrios setto le scale della porta maggiore di San Giacomo. Exa destinata alla recita delle commente un disletto supperlazio, nelle quali pigliarano, parte totte le macchere inventte dei constri maggiori. Nel 1770 si tolse di cotte il Chiesa, e ne fu costrutto un sitro a poca distanza, che si chiamò Sas Carrino, alternandovini la manica alla prota, e direnatic cachere dappo il che Lablache cantó in cue nel 1918. Oggi, conunque questo teatro sia grandemente decaduto, chè gli atteri peranticani reppresentar certe soccupaggiori deve not assurpe il pudere è rispattato, vi accorre folto uditorio, in maggior numero di forestieri, i quali peadone disinto nel vedere presentati, benche con inpressitate esagerazioni, i co-stami el i fatti pocolari mapolicario.

TRATNO DEL FONDO. VI era in Napoli un'amministratione del ramo militare cha avea diversi preventi, detti sarci. Dopo l'abblitione dei Genuiti nel secolo scorzo, quast'amminigrazione vonne incaricata nache dei heni di qualit. Però gi,
introtita si divisaro, e la cassa fe detta Fondo della seperasione dei inceri. Dell'estherante di rendite si ferni del 1770
un Teatro coal detto, come si leggeva nel marmo del prospetto, e per abbreviazione poi Testro del Fondo: o vai viagage Testro Rerodente, già Testro del Fondo. L'architetti
ne fa Francaco Secura siciliano. Da prima venne addette
ne far Francaco Secura siciliano. Da prima venne addette
consegnifiche i poecia fui destinato alla commedia goccus dei
abelli grattecalle, quando i solo S. Cardo (invene cana delle
abbli grattecallo, quando i solo S. Cardo (invene cana delle

tragedia liriche e dei gran balli. Fino a un decennio fe, una sola compagnia di cantanti e ballerini alternava le raporesentazioni cel San Carlo. Da circa un lustro ceduto a compaguie di prosa, la musica giocosa tacque quasi del tutto. tranne che nei due anni decorsi, ner cura dell'impresario sig-Giovanni Trisolini, risonò dei divini concenti del Matrimonio Segreto, del Conte Ory, del D. Giovanni, di Così fan tutte. e dell' Elizir d'Amore. E perche pure in questo anno (1879) il solerte sig. Triselini, con quel gusto ed accorgimento che tanto le distinguono, aprirà di bel queve le porte di questo teatro a spettacoli melodrammatici, ho fede che negli anni avvenire, almeno in ogni estate, si rappresentino le più accette commedio briche, a s'invitino giovani di eletto ingegno perchè no scrivano di nuove. Solamente a enesta mado non può sembrare un'amara ironia il nome del Mercadante or ora annosto a questo teatro i Destinandosi questo scene nella stagione estiva a spettacoli di musica giocosa. potrebbe riternare in pregio l'antica commedia lirica che oggi ben neco decorosamente si tace, come se la predilezione pel genere tragico avesse fugata dall'animo de'maestri e de nosti la gajezza e la giocondità. Nel 4848 da una commissione di architetti coll'ispezione dei signori del Giuduce e Niccolini, spendendovisi circa 64.000 ducati, questa teatro fo rifatto

TEATRO S. FERDISARDO. PR. edificato end 1794 deall'racid and principears. Soglia del ru Ferdinando IV, ammalata, fie dei medici presental l'ara di quel rione, che restava un peco appratto dalla cuttà, ed allera poteva dirist quasi in casa-pagna. Isasienee con un palazzo addotto ad use uno e della carciria, venne coestutto questo leatro, node cerriro de pestatempo all'inferna. Altri reglicon inveco che questo teatro, paperto in un grandon del Principe di Ripo Francosa, addedicato calà e perchè e ra cresciuta ini la popolazione a escrich si alle tratari rumanevano troso fondato per raccio-

giere l'ardine de gratiei, degli avracala e da tutta le peraces fortasis, non meno ché degli altri cittalini celà baltanti. Checchà no sin della sua origine, egil è cetto che queste trate è ben comedo e spazione, avendo un palcocencie atto a grandi spettoroli, conque criati di spichetti molto ampii el una longa plates. Sino sgrì ultimi tempi non vi è mia allipsata una compagnia fisaca ora però de qualche anno in esercizic. Anche caso è stato ultimamente ristantate, e vi di danno necero in musica od in orosa.

TEATRO DELLA FENNCE, formatosi nel 1806, è ricavate sotterraneamente dallo scudorie del palazzo dei duchi di Frisia, èvre giace, ed è chiamato così dai nome del fondatore. TRATRO PARTENDEL, cratto nel 1828 dall'architetto Gio-

IRATEMO PARTEZOUZ, ETRAIO PRI 2020 data strusteuto unvanni Mazzanoto, ha tro ordini di palchi eso un loggione. Serrì sul principio per l'opera in musica, indi, per quella in prosa. E situato nel già Largo delle Pigne, oggi detto Piezza Gauser, quasi presso la Porta S. Gennaro.

TEXTE BELLINI, CRUÍO ael 1864 vício a i longo ore princi travransi quible disto delle Piene del Crons a i largo del Mercedello, presso tilla Porta Alba, da Carlo Sergonio architetto. Bra a forma di circo, con due orchai di lagge ed uno di galchi, e ricordava un poco i teatri francezi. Bia servito erdinarimente all'opera in musica. Un incendio, non si sa se procursto o accidentaluonte avvenuto, sell'interero del 4800 in poche ere i distriusse dei tutto, e s'ignora so verra riedidacia, presi siano certi che ne seggrat un altro, che ci si dice arrà lo stesso none dell'immeriale masto l'incentica ullo stesso architetto Carlo Sergonic, il qualo diresse in contravacco di Beltini.

TEATRO GOLDONT. Da una cantina con bellega superiore presente dappresso l'entrata del gil Chiostro di San Tommaso d'Aquino, fa costruito questo Teatro nel 1868. Ha tre erdini di palchi e phatea. Venne aperto per l'opera in prosa, iodi vi fareso rappresentate opere in musica, ed oggi ancora opere in prosa, musica, ed anche ballega.

TEATRO PLANMONTO. Piccole teaturos de forma elegante ediciato nel 1870 nel già Largo del Catello, che nedesc us chamas Piezze del Minnicipio, di centro la strada S. Bragida, dall'architette car. Fausto Niccolani. Ran necibe di logini, ripertilli in tre compartumenti, ed una plates. Vi si danno apere financesi in musica ed in presa, accedemie voci e atrumentali, ed al presento opere seniarie e buffe del repertorio italiano. È compre frequentato da geste celt-ta, e può chimarsi il lactro dell'arristorerama nepolitans.

Taxino Rossan, a dritta della strada fuori Peria Madina, cattuito dall'archietto Liberti, venne aperto al pubblico il 19 novembro 4870 con la Generatolo di Rassini. Semplicamente e grancomencio decorato, ha usa piaka capaco di 200 postie 48 palchi divisi in tro ordinu. Destinate ulle rappresentaziona in musica, è sempre affoliatissimo, nè per ora, nazi dissense lo apere del genere giocoso e buffo.

TEATO MERCADATT. Piccolo Isatrino edificate nel 1870 in Piazza Cavere, col nome Teatro Volpcolii. Ha de meli di palcià. Si aprì cell'opera in musica Pipede del messere Perrari. Agi i i umari 1871 cambib il nome di Volpcolii su quello di Mercadeste, e fa insugurato call'opera del mestre Perdamado Bosamici Ils Martinonio cella Luna, chi che la filez successo. Ora vi si danno opere in prosa con musica o con balletto.

PELITAMA NACUTAMO. É un gran Tentro con te estinte quelle, cervivito a guia di adiciato en 1631 sella strata Mente di Du a Pitzalelone. Fu dapprime destinatalle opere un musica, ma la cestruzione è tale da polar ensere con più proprietà adoperato per Circo equestre, come è stato dappol. El a proposito di Circhi, non discorrremo del Testre o di Girdino di Perera, percido mezzo dirte; diciam solo, che in dapprima adoperato per gli spettaco di compagnia pipiche, peccia vi i a successere compagnia di canto, una delle quali, composto dalle sorelle Marchiano e dal Paterno. secondri guan factor, vi a i rappreventano per la prima volta Il Dominò nero di Lauro Rossi, l'opera del Pedrotti Tutti su mazohera, ed il miestro Alfonso Buonamo vi scriese appositamente l'opera bulla La Minalora de Chiojo, e tutti tre ebbero buon anecesso.

Non parliamo della Daraswa, tentro senza importanza ne storica ne artistica, che ha mediocrissimo compagnio di proen la gueli vi recitana deammi e commedie trivishi: e molto mene parleremo del Senero, teatrino ove accorre l'infimo volgo che si diletta di spettacoli di malandrini e banditi . e che vi si reca nella quaresimo ad udicvi preduzioni che dovrebbero essere sacre, come Vita, miraceli e morte di S. Filomena; Id. di S. Margherita da Cortona; La Nascita del Verbo unanato: Il Diluvio Universale: La Morte di Oloferne colla bella Giuditta ce. cc., ma nelle angli produzioni interviene ad allietar lo snettacolo la maschera del Poleinella : ed io ricordo di aver letto negli ami trascorsi affisso in tutti gli angoli di Napoli: « Ouesta sera (era quella del Venerdi Santo i si rappresenta la Passione a morte di Nostro Signore G. Cristo, con Pulcinella dutto napolitano, » Eppure gli stranieri non lasciano la bella città di Partenone senza intervenire sorridenti a queste umili scene . go-

Ricorderone pertanto un altro umile e popolare teatrico, ora addianadado Apollo, e por lo inanali Teatro in Personaggi, e à D. Peppa, secondo il volgo. D. Peppa, la proprietaria, fu moghe di Saluturo Petito, ceceliente comico, e uno de migitari che soctacesso il carattere di Pulcicnelli; as quel teatrico scordirono pura i quattro valocció figlicoli di lai, Astono erode della maschera paterna, artista singuiste, e c forse anoto unno cella una specialità, Davide pur bravo comico, Pasquale egregio brillante, e Gasteno, che poi datosi alla minnea, è ogni anno scritturate al 35. Carlo.

dendo esse pure di una certa celebrità relativa.

Ed ora ci si consentirà che alcun poco c' intratteniamo su teatri filodrammatici

Sorse il primo nel 1818 nel fabbricato del monastero di

San Severico, d'onde prese il nome, Costrutto in un locale che servi altra volta di cantina ni monaci Banedettini, era di forma allittica, con tre ordini di palchetti noteva contenere ben oltocento persone, ed era messo con guato e decenza, e sempre fornito di quel che abbisognava per le raupresentazioni drammatiche e melodrammatiche. In poco tempo glunsero ad alternarsi in questo teatro sino a disci compagnie drammatiche. le une indipendenti dalle altre, nelle quali si trovavano dilettanti che ben peterano rivaleggiar con artisti di grido, e vi è stata enoca, specialmente pei primi mesi dell'anno in cui s'incontra il carnovale, che vi era ogni sera ranpresentazione. Molti bravi filarmonici vi concorrevano; ma quei che nel complesso di tutte le comnagnie hanno lasciata magglore rinomenza, aono: per la tragedia. Francesco Corigliano dei marchesi di Rignano: pel dramma Nicola Tofano, che fu poi cotanto applaudite sostenendo le narti di primo attore nel Teatro de Piorential : per le parti di caratterista Giuseppe Giannetti, sensa dimenticare Grusenne Cammarano che con una speciale compagnia. tanto si distingueva sotto la maschera di Pulcinella.

Le conquejie de musica orpastanais in perfette regalas, e adulente dita report i correvat a quicha retitate capaca, e ad alcone fra 'coristal de IS. Carlo. Dilettante era til direttante d'exacter e i componenti di esa, trame til strumenti. In mancanna dunque intilaransi i migliori artisti, e si prodocessato i giovani sociti di fresco dal Collegio di Manica. E di quell'errobestra sucrivos professora vinentissimi, fra gii altri Luigi Schastiani, che fa pol princo finate al Teates Sac Carlo: Antonio Paustuti, che fa professore di violoccello al Collegio di S. Pietro a Maspilar, Rottante de Rosa, agregio sociator fa fagitte. Roccardo Mostouce, cellente consista; e Giovanni Lehrun, divenuto pei direttere d'erchastra si lastro de Malla, sua patrio.

Fra quelli che cominciarono ivi a cantare per diletto e che divennero poscia artisti segnalati, citeremo il Winter. che al Testro di S. Severino cantò nella Cenerentola, e poi esordi a S. Carlo nell'Otello con la Fodor, e percorse splendida carriera: lo Scalese, l'esimio basso comico che ha calcato le prime scene di Europa: la Interlanda, che assunto al nome di Kinterland, esordì al S. Carlo, e poi fu scritturata per Londra; e la Marietta Fiocca, che meritamente venne festeggiata in tutta Italia. In quel testro furoso pure reppresentate opere scritte espressamente da giovani autori, a molti ricordane il favore cen che fu accolta l'enera del Petello I Nemici generosi, a I Milla totleri di Camillo Siri. farsa che fu poi applauditissima su tutti i teatri. Dello stesso Petallo era mure un'ultra nartezione huffa intitolata Il Filoselo presentuoso, che pure piacone: l'egregio Giusenne Mascia, dilettante compositore, e primo violino, direttore d'orchestra del testre di cui è narola, serisse anche un'oneva comica Le Rivali generose, rappresentata e clamprosamente anniaudita.

Ma queste teatro accademico , che evidentemente aveva remiuto segnalati servigi all'arte, dopo vastum anno di praspera vita, dai 1818 cue fine al 1839, di distatto per us decreto del Ro Ferdinando IIº che comandava si trasferiase nel localo di S. Severino l'Archivio generale dell'ex ragna di Napoli.

Oltre al Textro di S. Severane, ve ne fu pure ua altre academie dal pari, che chianosa di difeascomonore, perchè pesto in un palazzo di quella vinaza, in un seconde piare un futte controle del Berone di na Carle Coscera, per un della sua compagnia di dilattati che rappresentavano i suo compagnia di dilattati che rappresentavano i suo della sua condizione per la condizione suno lo vendé e preseguì ascrifarena per la compagnia di dilattati; oggi sarà force pur esso difiatto. Petra contenero 300 persone; aveva duo crinis di palentar. But il palescente ava sul condizione della cond

parent proprio che nel carcevolo del 1846 questo lettorio voluce emainar l'attività dell'istro, polche nel 18 dell'artico vi farcono eseguite due farea, l'una del giovine maettre Giune per Gargano portante per tillo Quanti consi ditrora di un sono, die cleblere Rimmondi l'altra che initilolarsa Le Vermannera de Parent. Nella sera del 20 febbraio pure vi si cantò il Gampassallo del Denicetti e la Verbennanze; ma per vi repar personalo sissenio, tratto tratto interrotto della representazioni di una compagnia di regaza, tutti figili al maestro Lotgi di Loca, il quali per loro retrissa appositionnela verito Lotgi de Loca, il quali per loro retrissa appositionnela verito con personale della considera della conside

Bu ultuno non à fuer di proposito rammentare la Società Fliermanica fondata nel genania del 1835. Senza risodare i nosi statui, rammenterò che sorso nel quarto noble al primo piano del palazzo del Principe della Rocca i n'ia Trinità Maggiore, o nella gran sala fu edificato un teatrino con eleganti decersicini. Dirigras 19 croshestra, compassa di 50 professori del S. Carlo, l'incomparabile prime violino Giuseppe Festa, e reme insugurata con un Inno all'Armenia, parole espresamente scritte da Pierzogolo Florestino, mucieste dai vecernado veglirada Giagravili, a poi da mo, che fui il primo direttore della musica di quella Filarmonica, concertato e diretto. In appresso vi si esegul un'opera la un atto del maestro Camillo-Paturro, che passò senza losde o secza bissimo.

Anche da questo tentrino accademico vacirone dilettaral che quiedi direnerere eletti artisti. Ed invero la Granchi cando a S. Carlo con la Renzi, Bassicana e Barreillera. Perereres che Donicetti scrissa appesiamente. Le Buccisi, che sul testo in meritata fama, aveva hellasima e petente voce di centralic: per la fraziona caritta le parti di Glimena cella Saffe e di Giossia nella Vertale, e il poere Little per li detto persi la contro parte per positamente la parte per-

tagemata di D. Jost cell'Oberio di Anduper, o, perchè più non trova iltra ratità che di bene supesa interpetate, la ridusce per bartinos, come al presente si esegge. Riva disentativa la gilla colla che la striata si ggilla, cantò di poi a S. Carlo, al Fondo et in molti fira juiù conspici tierta dei Napolitane e della Settila, e fia tutto moglie da Pasquelle Mugnone, valoreso accompagnatore al punedorte e masserto di bei canto.

Oggi pur sorge un'altra Filarmonica, e sugurandola prapera e longa vita, si vola necessima equi ca-selva s'granda concerti strumentali è nocali, fra' quali uno per construi a momeria dell'allor defanto Meradonica, asi quale a necessimono una mia Sisfonia funchre ed un Coro del masette Serrea appositamente scritti per la lottonea circontama; rappresentarensi ancora, oltre le opere in prost tanto in italiano quanta in frazeces, quattro movi melodrizami che abre splendio successos: tre giocesi (dee de quali del socia exa. Delica, l'altro del mestro Micali, che il poi venna eceguita ol Tetto Nouvo con incestro strepiateo, le i Gilde del Sainoni, poscia eseguitasi al sulla scene del Fonde mell'inversa scorno.

Commaque destinato per la press, nel teatro al Vice Nile nel già Collegio de Nobili si dette una volta una rappreaentazione della Truvisia, e poi per quattro sere, nell'aume er caduto 1874, exeguissi un'opera semiseria in due atti del meatro Nicola d'Arienzo, che ottenne l'esite più lieto, ed avea per titolo Il Coccidatro delle Alpsi.

Quanto ai libritisti, convien dire che dopo Angele Poliziano, il corretto ma languido autro dell' Orfe, questo georre di letteratura non fece grandi passi sè molto felici, a aggirandos sumpre, o assei imperistamente, tra favole, ero greci e romani, ed azioni saero, le quala ultura venivano necileta altiveal, e opsosio in ceremoi di frati e monache, per riorearo nel carnevalo, o per selemiziare feste di sante e Madomo telolari delle concressioni surrivali. Tutto ció darava ancora nel 1700, secolo in cui le cambizioni del nostro tentre melodrammatico migliorareno, came si legge nella Prefazione delle opero per musica del rinomato posta Giambattista Lorenzi (Napoli 1806). Noi trascriveremo questo brano, perchè narra a meraviglia tale impertanto merido di staria letteraria nel nostro nassa (4).

(1) Ad esuberanza di materio, riporteremo altresi quanto dice alle stesso proposito il dotto abate Luigi Catanti

\* Nol XV secolo conparevo I prini saggi del Testro litilinoo in Napoli, e si videro alcune fare nol genere ridictio. Nel dee secoli seguenti perè lareco certite tragedie e commetie che oggi « non più si l'eggona. , quastroque fotsere parto di uomini sommi « na manoscare di bellesa, ini si porecoo dire. Il Terristonde « Gi Tabrigha d'Amere di Terquato Tuso, in Pendepe, l'Ulture « 14 commetio del Porta, il Gondelsos di Girdino Preno e haite.

e i la commente sel Porta, il canadato di Giovano bruno è també

altre Tasso con l'Amunto perfesionò un genere nuevo di possis

leatrale. Pel leatro intorico erano in voga le farse causiole, melto

quali si prenderano di mira gli abitanti della Cara (ora Cara dei

e Tirreni), the per essere commercianti avevano fama di usurat e e di mala fede, come i Florentini, i Lombardi ed i Giudei per si-

mil motivo l'averano per tutta Europa. Molti nomini illustri def
 tempi di cui in servro furono grandi attori sulla acena comica.
 come il Porta, il Bernini, e appra tutti Salvator Resa. Professarono
 si bell'arte Michelangelo Franzanzano e Tiberio Fiorillo, noto sotto

 il nome di Scaramuccia, i quali si accasarono in Francia. Il Teac tro musicale, che è il più gostato in Europa e il può bene intesò in Italia, chbe principio in Napoli nel XVII socolo; ma nel XVIII fi portato alla perfezione, tanto ner la possia che per la musica

 e gli attori. Metastaso, il principe dei poeti drammatici, ammires vole per l'armonia dei versi e per l'espressione del sentimente, s fu esaurito dai musici italiani e tedeschi. La sua lingua è l'espres-

 sione di tutti i sentimenti, l'anima di tutti i cuori,
 Luigi Serie e qualche altre hanne pur composto dramma, che mal reggeno al confronto di quelle del Metastano. Un poco meglio si sostengone quelle dell'altre nostro coocititatina Savero Mattei.

a Il Saddumene ed il Federici scrissero melodrammi buffi, pioni di

 Il Suddumene ed il Federici scrissero melodrammi budi, piens di e piacerelezze e di grazie. Nelle arti belle, la gloria appartieze a • Gin nei principii dello scorro socolo XVIII il teatro in musica tasio serio che luffor era un ammana di mestronetti, pasti pel primo leggoro i drammi di Silvio Stampigiia, che fa puro potci Cesarre od antecessore di Apastolo Ecen, e questi poi del Metastano, per consevarro lo stato insofficibilo e lo mocorane di que tempi: da ciò ai argomenti qual esere doves il secondo. Non prima del

4 4730 cominció a dirozzarsi il primo per opera del testè · coloro che sa avvicinano alla perfezione; il mediocre è ben presto « dimenticato. Tali sono i melodrammi del Trinchera e del Palombi, e i quali hanno avuto un successo passeggiero, per la musica di un e valentuomo, o per la voce di un'attrice cantante Il Lerenzi è stas to I' ultimo a dare qualche dramma applaudito nel passato secolo e in tal genere, come il Divertimento dei Numi e il Socrate sumu-« ginerio , nel quale ebbs parte il Galians. Oggi le commedie buffe e sono una specie di farse istrioniche che racchindono qualche bele legga in meggo a scincebexas infinite, Primo Filippo Cammarano e ne dette moltistime, sostenendo benanche sulla sonne con successo a la maschera del Pulcinella; nel qual genere si distinse altresi · Orazio Schiano con molte commedie scritte dopo il Cammarano. . Del teatro comico fa parte l'istrignico, il cui gusto è antichissi-« mo nel postre paese, Ricordiamoci le favole atellane. Vi si rap-« presentavano per lo più i costumi dei hasso popolo , e la scurri-. lità vi è divenuta l'oquetto favorito. Si è solo inteso a far ridere. « benchè talvolta si sacrifichi la decenza in mezzo alle lenidezze ed « alle grazie. Il Pulcinella ne è uno dei principali personaggi , il quale rappresenta una caricatura del papoletano volcare , senza. · riflettere all'indecenza di attribuire un carattere esagerato e falso alla propria nazione: carattere goffo, vile ed ampollose che nen è a del napoleiano. Questo teatro istriutico ha avulo nel passato se-« colo grandi attori, tra gli altri Domenicantonio di Fiore nella sue detta parte di Pulcinella , come ai nostri tempi Giancola e Gru-« seppe Cammarano, e molto puì Massaro nel carattere intio puevo a di D. Fastidio. 11 Massaro che nella Grecia avrebbe meritato delle

statue, ò morte fra noi nell'indigenza.
 Il tealre iragico nel XVIII secolo ha avuio pochi cultori fra
 noi. Le tragedie di Aunubale Marchese hanno qualche merito tra
 i letterali, se non sul teatro.

utitais nel sue squallore; e sebbote in Napoli Bernardo Sadnumene, Francasco Antonio Tullio, D. Francesco Giiu a coll'amgrammatico cogomo di Viola, Carlo di Palma e al altri, varie commodio avusere scritto pei nostri teacri bolli por forri irrogene; pur tutavia arendo scotti essi cargomenta bassi e tirviali e personaggi pibete, come ortalase, marinai, facchina, cesti, bubbiri, e dee so fo, risserva

anguarent hass e trivian e prisonege pract, come one lant, marinai, facchini, esti, barbieri, e che so io, risserua l'azione di poco memento e la favoia languida e snervata. Un tal notar Pietor Trinchera fu il prumo che rutape il guado: pose in iscena qualche carattero singolare in quel tambi, ed introdusse un notalo incoranto come nel

Bareas di Zampano e nelle Zite; un governatore science pressutiano, coma nella Vareagona (vendemais); un suestro di cappella furbo e destro, come cell'Ades del Arance e nel Goncere); un dottore eman dutrina, come nolla Simpatia del zampus, est altri caratteri grazios; in ma le sua potenzo dirisi più saltri caratteri grazios; in ma le sua potenzo dirisi più saltri cela commenda, che sata laggere il suo Fisio Giece, in cui un padres i finga sila per estentare conscruente a devo nol tampo tessos tata il comodo alle figlica di far le cochetta cache in sua presenza; La Cuernela Albertures, in cui il carattere di Pra Menorio è presso a poco il Terripo di Melètro di Dan Prince del Gieli: La Pista redoce da altre, ner

oeservare dove giungesso in quei tempi la mordace criste ca, il sarcessoo, l'unsolonza, la sfacciataggine e la scompostezza del teatro.
Più casticato fu senza alcun dubbio il potnio Antanio

"Pià essigato fu senza alcun dubbio il notajo Antenio.

"Pià efederico, che molti drammi didele allo nostre escene, assa

più regolari, costumali e molto ben confetti : ma quel

continuo distacco che i personaggi seri poco avean che

fare cci bufl, randeva delle volto l'azione quasi mosocio
na e peco interessanto. Anche il icatro fasco contributo

na e peco interessanto. Anche il icatro fasco contributo

in quei tempi a rander l'opera freddà e notiosa; ripeto

" Il notajo Antonio Palomba fu più fecondo d' idee: co-« minciò egli a sfierare tutti i novellatori, cominciando dal-« le cente novelle antiche, dall' Ecutomità del Giraldi, da " quelle di Strapparola, di Masuccio Salernitano, del Ban-· delli, del Lusca, del Pecorone, e fino del notissimo Mes-- ser Giovanni Boccaccio, oltre all'aver saccheggiati tutti « gli antichi romanzieri, le Mille ed una notte, e i racconti « delle Fate; ma verso la fine di sua carriera teatrale diè - alle nostre scene varie commedie con più bei colpi di s scena, come pelle Magie, in Bernardone e Carmosina. a nel Curioso del suo proprio danno, nella Donna di tutti « i caratteri, nello Sposo di tre e marito di nessuna, nelle a Osattre mai maritate, ec. ec., mà tutto ciè ad altro non « servi che a render più mostrueso e strane il teatre, con a avere allentanata dal medesimo la huena commedia. Vi fu a taluno, come Domenico Macchia e Pietro Napoli Signo-\* relli . che con alcune lore commedie , e fra le altre col . Galoso, coll'Astuto balordo, colla Furba burlata, coll'Inna-« morato balordo ed altre, cercarono sul teatre napoletano « ricondurre la buena commedia; ma non vi riuscirono, per-- chè il gusto era troppo alterato e corrette. Vi riuscì il mostro Giambattista Lorenzi . il quale infinitamente ver-- sato nell'arte, colle sue grazie, delle quali dotato era a " ribocco, coi suoi sali attici ed arruti motti , con i veri « coloi e punti di scena, con un intreccio sempre regolato « dalla verosimiglianza, con angustiare perennemente e gra-" datamente in ogni scena nel suo proprio carattere la para te buffa, e più d'ogni altre colle particelari sue arguete - e lepidezze a nessun altro scrittore prima di lui venute

- a in mente, produsse un tal diversivo nel teatro buffo naa politano, che incontrò tanto il genio ed il gisto del pub-
- a blico e della nazione intera, e se i coloriti non saranno
- « stati tizianeschi, come nel Federico, saranno certamente « raffaelleschi nel Lorenzi, perchò mù vezi, niù precisi e
- « più delicati »

Contemporaneo al Lorenzi, che mort nel 1807 in età di altre eli anni 86, como se releva dal Signorelle Storio errtica de tentra furano l'egregio Domenico Piccingi (fratello al celebre maestro Nicola Piccinniì e Michele Cimorelli, a'unale segurrano Giovanni Schmidt livornese ed Andrea Lenne Tottofa. che fornirono a Gioacchino Rossini i libretti delle opere che compase in Nanoli: vennero noi Andrea Passaro e finmenico Gilardoni, che diedero si moestri molte composigioni melodrammatiche, fino a che non apparve Salvatore Cammarano, che l'ommone pubblica collocó immediatamente dono Felice Romani, e che se non ha la graziosa ed elegante facilità e scorrevolezza del prima nel verseggiare, è logica. ragionevole, offre situazioni drammatiche non arrischiate, e possiede spesso quella robustezza che manca toivolta al poeta genovese. Egli è l'autore delle seguenti opere: L'Assedio di Calais, Belisario, Roberto Devercux, Elena da Feltre, Pia dei Tolomei, I Giarlatans, Il Conte de Chalais, che con alcunt cambiamenti fettivi s intitolò noi Maria di Bahan Saffo, La Vestale, Cristinia di Svezia, La Fidanzata Corsa. Il Proseritto. Il Ravvedimento, Alcira, Stella di Nazoli, Il Vascello di Gama, Buondelmonte, Ornzu e Curinzii, Eleanora Dori, Merope, Marsa de Rudenz, Polinio, Luiza Miller, Folco d'Arles, Medea, Malvina di Scozia, Il Tropatore (1). La Battaglia di Legnano, Virginia; ed i grandi maestri che si sono valuti di lui, come Donizetti, Mercadante, Pacini e Verdi, ne han fatto la stima più grande, e reclamavano un

<sup>(1)</sup> Lavoro rimacio entempento ed al quale diè l'ultima mano Leone Essus-Bardare.

suo libro cen premura Molto prima del Cammarano il signor Vincenzo de Ritis dava fuori un' Aganadeca, ch' egli trasso dal Fingal e intitolò - tentativo drammatico, - forse perchè annestò con la musica il ballo, comunque non mancassero innanzi luminosi esempii della danza intromessa nell'opera: valor per tutti la Vestale della Spontini. La musica pertanto, che era del dilettante Carlo Saccente, non piacque, muantunnue eseguita al S. Carlo della Colbrand, dal Nozzeri. dal David, dal Benedetti e dal Ciccimarra nel 1817 È curioso l'osservare che l'autore delle spartite chiamè per collaboratore il chiaro cente di Gallemberg che scrisse la musica. dei ballabili. D'allora in poi, per quanto ne sanciamo, il de Ritis più non compose libretti per musica; il tentativo venme fullito tanto all'autore dei versi che a quello della musica, cameché entrambi pretendessero di far riterno all'arte des Greci. Al tempo del Commarano dessi commentare Emmamuele Bidera, autore delle seguenti opere: Gemma di Verav. Odda di Bernaver, I Pirati Spagnuoli, Bianca Turenga, La battanlia di Navarrino. La due enoche o L'asinecio d'oro. Ricciarda, Adolfo di Genal, Costanza d'Aragona, Le Miniere di Freinberg, Fenicia, Marino Falliero, tutte degnissime di lode. Fra costoro, se non si fosse distratto con suoi gravistudio di antichità patria e filologia, si sarebbe avuto in Raffacle d'Ambra un immaginoso e sensato continuatore del progresso del dramma musicale, come era stato el restauratore della vera commedia buffa, la quale si era smarrita in un ibrido semiserio, e dove s'era perduto argamento, intreccio, giuoco di scena, lingua, festevolezza, o quell'atticità restata ai Saddumene, al Federico, al Trinchera, al Lorenza, e che egla sapeva bellamente unare con ispontaneità per i colori ed i coatumi del secolo. Di lui abbiamo Gli Artifizi da Amore, Il Biolietto e l'Anello, Il Lazzarone, La Larva, La Colomba di Barcellona, La Marchesa e il Tamburino, Castellammare, Il Mondo, Don Euforbio e L'Olimpo, Segnono ai medesimi, ed anche con successo. Pietro Salatino, che lasciù il tentro per si

chiastra: Marca d'Arienzo, autore del Proscritto, delle Due Guide, della Leavora, della Delfina, della Violetta, delle Preeauzioni, del Pelagio, di Piedigrotta, della Cantante, ec. ec. al cus angregan si è mostrato assai Indevolmente mechevale e nel genere comico o nel scauserio e nel serio: Domenico Rolegnesa, che dopo il Cammarano fu per 14 anni necta concertatore de reali Teatri di Nanoli (S. Carlo e Fonda ) ed è altresi autore di molti drammi per musica, tra cut Il Muratore de Napole, Ermelinda o meglio Esmeralda. Elena da Tulosa, Marco Visconti, Elnava o l'Assedia di Losda, Morossas, Il Folietto di Gresu, Ettere Fieramosca, Statira. Giovanna Gree, Celinda, ec. cc.; e Leone Emmanuele Bardare, autore dell'Alina, di Osti e non Osti, della Fiaraia, dell'Atrabilare e di altre opere teatrali di svariato gepere, ben noto ancora come il d'Arienzo ed il Bolagnese nella repubblica letteraria, Indi Almerindo Spadetta, fecondissimo librettista, autore del Den Checco; Leopoldo Tarantini, che diede alle scene eleganti libretti, come la Luisella, Maria d'Inghilterra, Fescarini, Alfenso d'Aragena, Corrado Pisani, Ettore Fieramosca, Lera, Matilde d'Inghilterra, B. Carlos, Bignes Contarini, Il Gioislle, I Savojardi, L'Osteria d'Andujer, La Capanna Savojarda, Mattia l'invalido, B Calibe maritato, I quindici. La Zue ed ti Nineta, che brillano per gli glevati pensieri, per la chiara orditura del dramma, e per versi facili, passionati ed espressivi; Giambattista Cely Colsianni, Michele Cuciniello, Giovanni di Giordignano, G. A. Limoncolli, Vincenzo Torelli, Ernesto del Proite, Giuseppe Sesto Giannini, como di forti studii e lodevole poeta, miseramente anni or sono mancato ai vivi al pari di Gaetano Micci e di Alessandro Trudi: Francosco Rubino, il professore Federico Polidoro cultore appassionato della storia della musica, il cav. Federico Quercia, oggi Provieditore nell studii per la provincia di Terra di Lavoro: ed in tine Gaetano Dura, Federico Bursotti, Giacomo Marulli, il Leoncavallo , il cas Gughelmo Folhero de Lino , Michele Achille Binschi, Antono de Lerma dei Castelmezzane, Alfrede Mergigni, Errico Cofino, Errico Golsscanie, de Alfrede Mergigni, Errico Cofino, Errico Golsscanie, de algolfiedo Cammazano figlio a Schattore. Ma fra i più valenasi dea nonvezzare l'egregio Achillio de Launderes, che serisse in Napoli drammi per musica, como en estre utativazi, o periodico di magni de leggiardiria di stile: ultimamante avenamo di lui il Figliuso Prodigo, che il Serzao rivesti di pregento musica.

Non pertanto, con la morte di varit degli accennati autori e col riposo di alcuni altri, il teatre livico non si mastra ora tanto dovizioso di buoni libretti Chi avrebbe notuto surrogare il Cammarano non è apparso, e dubitiamo melto che appaia, finchè le condizioni musicali volgeranno a suesta modo , cioè schiave dello spettacolo e della nomon. proclesi all'esagerazione ed al paradessale de ogni sorta, e confederate in introtta alleanza col macchinismo, col baglior delle scene, con la luce elettrica, e pertino con tuste quelle risorse state finora di spettanza della coreografia (e neppur di nuella di buona scuola, ove tanto emersero i Giora, i Vigapè, i Galzerani e per ultimo Giuseppe Reta') Faccia il cielo che qualche autore che dorme si desti, oppure che alenno ne sorga, il quale possa richiamare a bella vita il teatre brice staliano. Al che fare, si eviti, e non v'ha dubbio. pella condetta del melodramma quel convenzionalismo che eggi ragionevolmente è abborrito: ma si dia nure l'astracismo all'artifizio coreografico, come pure si senniano trattar le passioni e si svolgano sentitamento e logicamente con buoni versi, ande nossa primeggiare la melodia, ch'è stata e sarà sempre la stalla polare degl'italiani compositori di musica. Ma, è giuocoforza pur dirlo, finche nella musica italiana durerà la fatalissima moda (o meglio merbo) dell'ultramentanismo, potran valere a qualche cosa gli sforzi anche del meclio satenzionato librettista?

Nouror completino delle apere missionì, cisò Tragolices, Iremanu, Medicramni, Commedic, Asiens neco, Conton. Castolic, Farse el Infernocci, scrilte e rapprecentate me secola XVII, XVII et XIX a testri di Nopoli fa Pece, San Bardonnee, Fiarnatini, Testro Nissos, Fendo (tette cilla Separaccone des lucri), Son Garlo, Real Pelazzo, Sia Carlino, San Ferdannolo, Fenice, Partenopo, Bellnica Golome, Hamonacio, Russiani, Mercadante (ollo Penica Garway) e Politenno, come pure di quelle rappresentae as Testri fisheramentia, Estati di San Secretto, di Merzo Cennano, della primo Filoranonica, della seconda Filoranolica, e del Testro Necadeccio und già Callego dei Nabit al Vico Nico, el altre rappresentate nei Conerrestaria dalla loro fondazione stino ad ora

Specialest ingunti cure el indichlolt tempo, abbanecomplate da demente che si concertan en encorta cuterio, el ferce complete e movimetro delle produzioni tutte rappresentate in detti teatri dell'epoca della loro fondazioce; ma l'enomie mole del minoscritto e tratticne dal pubblicario, ende non accrerce ulternomente i fogli della per sente opera. Del resto cose è civismite presso di con, a chinque abbili vaglezzo o curosità, sia pure per trarce notura abbili questi alla steria dell'agre.

### TEATRO DELLA PACE

Dat 1718 at 1764 si sono rappresentate 18 opere budle in dialetto napoletano (1).

(1) Le opere unove, notate non soluetate per questo ma per intigli altri leater, non sono sempre tati. Talvolta sono le medeume cal titolo ambatto, sat altra con diminumono di qualche attore o di prezi di mesica. Amora probabilimente persona tervarsi altre opera move, di cui la partitura e di libertio manchino nell'Archivio.

#### TRATHO SAN BARTOLOMEO

Dal 1671 il 1700 si sono rappresentate 21 opere. Dal 1701 al 1736 si sono rappresentate 72 opere.

### TEATRO FIGRENTINE

Dal 1706 ol 1800 si sono rappresentate 222 opere. Dal 1801 al 1818 si sono rappresentate 98 opere (1).

### DYOUR ORTAGY

Dal 1724 al 1800 si sono rappresentate 184 opere. Dal 1801 al 1860 si sono rappresentate 334 opere.

# TEATRO DEL FONDO

Dal 1734 al 1798 si sono rappresentate 72 opere. Dal 1801 al 1870 si sono rappresentate 224 opere.

## REAL TEATRO SAN CARLO

Dal 1737 al 1800 si sono rappresentate 156 opere. Dal 1801 al 1872 si sono rappresentate 458 opere.

### TEATRO DEL REAL PALAZZO

Dal 1674 al 1824 si sono rappresentate 35 opere.

#### TEATRO SAN CABLINO

Dal 1791 al 1812 si sono rappresentate 4 opere, perchè quelle scene erano adoperate quasi sempre per la prosa.

<sup>(1)</sup> Sopra questo scene, adoperate dalla presa fin dal 1818, fu rappresentato, nel 1889, un melodramma sentrero cel utato Armando e Marsia, musicato da Carlo figlio dell'impresario Adamo Alberia, il quale chio felice estito e fece bene speraro del gioruna autere.

#### **— 2208 —**

#### TEATRO SAN FERDINANDO

Dal 1792 al 1857 si sono rappresentate 6 opere, per la ragione detta sopra.

## TEATRO FENICE

Dal 1828 al 1872 si sono cappresentate 34 opere, per la medesima ragione di sopra.

## TEATRO PARTENOPE

Nell'anno 1849 si è rappresentata un'opera, idem idem.

#### TEATRO BELLING

Dal 1864 al 1869 si sono rappresentate 9 opere, tra le qualt emerse per melti pregi quella del maestro cav. Claudio Conti La Figlta del Merinaro, applauditissima dal pubblico, e molto encomiata dagl'intelligenti.

#### TEATRO GOLDONI

Dal 1864 al 1872 (id.) si sono rappresentate 2 opere.

## TEATRO FILARMONICO

Nel 1872 si è rappresentata in questo teatro nua sola opera, la Meria di Torre del giovino maestro Vincenzo Fornari, che dà le più lusinghiero speranze del suo avvenire di ha ottenuto il più grande e ben meritato successo.

#### TEATRO ROSSINI

Dal 1870 al 1872, anno corrente, si sono rappresentate 8 opere, delle quali la più fortinata è stata IL Bebboo e l' Intrigante del maestro Eristo Sarria, ch'ebbe più che TO rappresentazioni di seguito, stando il featro sempre stivato

#### \_ 2206 \_

di ascoltatori, non istanchi di applandorla e di ammitatue le perrgrine bellezze.

TESTRO VOLDICELLI DOI DELLO MERCADANTE

Dai 1870 al 1872 (id.) si sono rappresentate 9 opere-

TEATRO POLITEANA (1)

Nel 1871 si è rappresentata in questo teatro una sola opera, l'Oreste del maestro Carlo Alberti, ch'ebbe prospere sorti.

TEATRO SAN SEVERINO

Dal 1818 al 1836 si sono rappresentate 4 operc.

TEATRO DETTO DI MEZZO CANNONE.

Nel 1846 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO DELLA PRIMA FILARMONICA

Net 1835 si è rappresentata un'opera.

TEATRO DELLA SECONDA FILARMONICA

Dal 1868 al 1872 si sono rappresentate 4 opere.

TEATRO ACCADEMICO AL VICO NILG

Nel 1870 (25 giugno) si è rappresentata un'opera, che piacque.

(1) Ber tealer dort non si ereguirane opere musicale, non si è falla menzione nella riportala lavola. Per le opere rappresentate ai teatri dei Conservalorii, si riscontri ciò che si è dette di essi nel pre cule lavore.



## SOMMARIO

| PROE | Lettera<br>Risposta<br>1810. —<br>Isbio — G<br>Vellars— | dello s<br>Intendu<br>. G. Ro | desso al<br>nento de<br>nsseau - | l'autore<br>il`autore<br>Conser | -E   | ae: | a di | i N<br>Riv | eiaI | Po-<br>De |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|
|      |                                                         |                               | PARTE                            | PRIMA                           | L    |     |      |            |      |           |
|      | I                                                       | stituti                       | d' istri                         | zione 1                         | ntis | ica | le.  |            |      |           |
|      | BUZIONE                                                 |                               |                                  |                                 |      |     |      |            |      |           |

Dynogrufowe I.— La musica del secolo XVI. — Lalandelaggago dei Nagoletani—Serlatii. Principii del bello musicale—Durante—Jonnelli —Picciani — Compasteri del secolo XVIII — Buno gusto della sonala di Napoli in Italia, in Europa — Stranieri allievi di Napoli — Getty—Geossi—Lallii—Secolini e Viccinii—Paliciallo e Cimarena — Tritto, Guglielmi, Fistravanii—Zingarbilla-Bossid—Pellidii—Mercadato:

CAPITOLO 1. — Conservatorio dei Poveri di Gesù Gristo.

Suppressione

S. Il. Sterrozzone, orlestiche. — Primi incrementi dell'arte — Scarlatti — Darante — Pergolesi — Bassi caminanti —
Unione di due siolini — De Villars — Musica sacra —
Vinci — Recitativo, Recitativo ebbligato. 27

| 3 1. Cenno storico. — Pletro de Striano - Pondazione-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Progresso — Governo — Primi maestri . 3 8 11. Outerousinia eristiche. Progressi nell'arte — Quartello d'accompagnamento , Jonnaelli — Passiello, pezzi concertati, introduzion alle opere testrali, sanfonie, genere semiserio — I finali, Logroscipo, Piccinni — Canto, Gizzi, Conti detto Gizziello . 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAPITOLO III.—Conservatorio di S. Maria di Loreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$ 1. Cenne alories. — Fondazione — Giovanni di Tappa<br>spugnuolo — Privilger. Gioverno — I Sauschi- Battin<br>milli—Modritii—Esclatione dei Sauschi- Bettin<br>Medicale dei Sauschi — Separanese<br>Medicale dei Sauschi — Separanese<br>Medicale dei Sauschi — Separanese<br>Medicale dei Sauschi — Separanese<br>Medicale dei Sauschi — Separanese<br>S II. Onterrationi artistota. — Seuda di canto italiana.<br>Gizziello, I Gelettia, Parisalti, Cafarrelli Peperane—<br>Albreve del Pappara—Cantate e Recitatirs—Pezzi d'in-<br>sienne e concentrati di Gujichini—Tercetti e quariettu—<br>Partimenti di Fenaroli—Zingarelli 40 |
| CAPITOLO IV.—Conservatorio della Pietà dei Turchini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| § I. Cenno atorico. — Fondazione — Regolo — Ampliazso-<br>ne — Modifiche alle Regole — Ricorso del Governo a<br>Vienna — Maestri di Musica — Allievi celebri 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . \$ 11. Osservazioni artistiche Naova senola di Leo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sala-Tritto-Raimondi, l'oratorio Ginseppe trilogia-<br>Nandanici - Spontini - Allievi del Tritto, di Zinga-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### CAPITOLO V. -- Collegi in S. Sebastiano e S. Pietro a Marella.

- 6 1. Genno storsco.-Tendenza di unificazione-Riforma del 1807-Perrino amministratore- Trattamento degli alunni, alunnati gratuiti-Disciplina ed istruzione letteraria-Proibizione delle musiche esterne-Restrizioni per le ammissioni - Abolizioni di pene - Maestrini-Insegnamento perfezionato - Regolamento del 1809 -Teatro nello Stabilimento-- Esenzione dalla miliaia --Parlamento italiano-Inni religiosi del Perrino-Lavori teatrali -- L'Alaira e J' Rouba de Manfroco -- Perrina profeta-Aberrazione-Triade di Tritto, Paisiello, Fenaroli - Zingarelli direttore ed amministratore-Commissione amministrativa - Sepole esterne - Maestri ispetteri-Scope del Governo-Occupazione del Collogio 1896. 1896 - Baimondi Zinzarelli Donizetti-Mercadante direttore-Conti - Attuale scuola di centropunto - Lillo-Serrao - Blogi del Conti-Elogi di Mercadanto . . . . . . . . . . . . 51
- § II. Guerreuziesi artiatiche. Progressi della seinam musicale Saperierish della Secola di Napali nel se-colo XVIII—Rivoluzione nella musica nol secolo XXIII—Rivoluzione nella musica nol secolo XXIII—Nusica Septembra del Escalo Martino-Mayer, Parr e Generali—Progresso musicale, Rossisi—Compositori della Scuola sappòtana—Originalità di Hercadante, Pacifica Boliniati Secola—Silva di Riccia—Dellinia sessioniero dell'antica escola—Suo sentimento musicale—Especa di Bollini—La musica il triando Mapolenia—Mantogori Teomas. 72

## CAPITOLO VI. - Collegio delle Donne.

Conservators dell'Annoratias e di S. Eligav — Scuola di Carato di Loresta abolità e perchia—Scuola di casto dei Turchuii — Scuola di San Schastiano, scopo faltatori prassaggio della scuola alla Comorolia 1821—Ababirano dellia Scuola di Bullo e dal Collegio delle denzellono Recessati di una nueva Scuola di casile per le dossibili nuescono della carato — Scuolo Nit periodo della una sera — Celebri cantanti della prima metà fel secuolativa giunta della cunto — Scuolo fino a Labische-Cuitava giunta dell'antivo scuola dell'antivo scuola dell'antivo scuola dell'antivo scuola dell'antivo vacale.

## CAPITOLO VII. - Archivio musicale.

Sua fondazione -- Iscrizione del Barone Matter - Donazione di opere musicali al Conservatorio della Pietà --- Archivista Sigismondi, opere, carte musicali e madrigali che arricchirono l'Archivio -- Dono del Duca di Nois--Becrett 15 maggio 1795, 1811 c 1829 - Disposizioni in vigore-Doni della regina Carolina e del re Murat-165 volumi di Palsiello-Autografi di Cimarosa in 115 volumi venduti al Collegio - Originali di Piccinni comprati da Florimo e cednti all'Archivio-- Musica vocale e strumentale, ed antografi di relebri compositori acquistati da Florimo nei suoi tre viaggi all'estero-Doni di Florimo--- 447 opera di Zingarelli acquistate dal Collegio-Opere teatrali e chiesastiche di Tritte donate dal figlio Domenico--- Beereto reale di maggio 1852-6000 volume delta Biblioteca - Catalogo generale, catalogo particolare, altro dei libretti - Compilazione di un miovo inventario generale - Lacune della Bibliote - ea — Archivista Florimo — Noovi acquisti Cure del Florimo — Raccolta di citratti di celebri maestri degle ultimi tre secoli — Dono dei medesimi al Collegio — Scapo del dono — Passone artistica del Florimo. 89

Nota su varie Biblioteche musicals de Europa.

Pregs sugalari delle Biblioteche musicali di Napoli, Belogna, Modean, Firenze,—Superiorità di Napoli e Bolegna—Liece Bolognese.—P. Martini e P. Mattel dirandi mestri ivi oducati — Gasparri bibliotecario, susi doni — Archivio musicale nel Quirnale, uno des più ricchi — Tesori perdati. 99

CAPITOLO VIII. -- Ordinamento e metodo d'insegnamento degli antichi Conservatorii.

Opuscolo Imbimbo - I Conservatorii opere di carità cittadina-Abiti degli alunni - I preterelli- 1 conservatoristi - Chiese dei Conservatorii- Onera degli alimane posta a profitto - Le Paranze - Posti a pagamento-Le Flottole - Mali trattamenti degli alungi-Disordini nei Conservatorii -- Amministrazione e reggenza del Collegio fino al 1844 -- Classi per l'istruzione musicale --Le Cartelie-Russiane degli algani inferiori nella studio - Metodo nelle scuole di canto - I mastricelli -Istruzione letteraria-Esami annuali-Punizioni pe' negligenti-Necessità de darsi gli esami semestrali interni. annualı pubblici — Età per l'ammissione al Cellegio-Alunni gratuiti e pensionisti -- Mutuo insegnamento, suoi vantaggi, esercizii d'emulazione non più continuatı -- Leiste e ı Darantısti -- Governi İncalı degli antishi Conservatorii-Riforme per decreto di re Giusegne Nagoleone , riconosciute poi da re Ferdinando IV --Numero degli almani di ciascuo Conservatorio . 102

#### \_\_ 9919 \_\_

#### CAPITOLO IX - Conclusione.

| Scarst |      |      |   |       |    |     |     |     |      |     |   |     |      |     |       |
|--------|------|------|---|-------|----|-----|-----|-----|------|-----|---|-----|------|-----|-------|
| serva  |      |      |   |       |    |     |     |     |      |     |   |     |      |     |       |
| Musi   |      |      |   |       |    |     |     |     |      |     |   |     |      |     |       |
| unica  | t gi | огів | ı | nelle | S¥ | ent | ure | ita | fiat | e - | - | Mer | rcad | ant | e dı- |
| rette  | re   | ٠    | ٠ |       | •  | ٠   |     |     | ٠    |     |   | -   |      |     | 115   |

## DOCUMENTI PER LA PRIMA PARTE

## PRIMA APPENDICE — Documenti del Conservatorio di Loreto.

LIBBO PATRIBOUNIALE — Proenio, introducios, rappresentanza fata a S. M. per la Rodannoe-Singolpar speid per ridiarre ad anesta vità la powera gante — Applansi universaill — Progesto di un Relucaviei—Come natessam nazilo per gli orfanelli — Textamento di Nardino—Battiscolli — Bonnzioni di diverse chiesus—Sonole del Conservatorio— Università dei textamenti — Rendite del Conservatorio Irregilarità di architettura—Argoneoni di guostina e nagraminità — I fondatori del Conservatorio formos poveri—Facchi del Caranico, Carorale — Prodestana a non tegliere cetti abusi — Non distroggere un' opera huossa per un'altra migliore — Pera ututità di un Reclusario pel poveri—Grande popolazione della expisalo—Danni dalla sopprassione del Conservatorio .

## Documenti del Conservatorio della Pietà dei Figliuoli Turchini

| Esposizione di Andre | a   | Man  | nma | qa |   |      |     |     |     |     | 136   |
|----------------------|-----|------|-----|----|---|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Platea del Conservat | ori | io.  |     |    |   |      |     |     |     |     | 137   |
| Origine, fundazione  | е ; | gove | rgo | de | 1 | R. 0 | en: | егч | ato | 041 | delta |
| Pietà dei Turchini   |     | ٠.   |     |    |   |      |     |     |     |     | 138   |

# - 2313 -

| — 2214 —                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Due lettere di A. Carafa all'autore 172                                                                                              |
| 14. Lettera dei Governatori del Collegio di Musica al                                                                                |
| Cav. Carafa                                                                                                                          |
| 15. Lettera di ringraziamento del Ministro Broglio. 174                                                                              |
| <ol> <li>Notamento della musica manoscritta regalata dall'e-</li> </ol>                                                              |
| gregio maestro Cav. Michele Carafa a questo R. Col-                                                                                  |
| legio, 1869 175                                                                                                                      |
| 47. Lettera del Governo del Collegio in occasione degli                                                                              |
| autografi denati dal Carafa                                                                                                          |
| 18, Corrispondenza relativa all'offeria della collezione dei                                                                         |
| ritratti dal Florimo fatta al R. Collegio di S. Pietro a                                                                             |
| Meielle                                                                                                                              |
| <ol> <li>Elenco dei ritratti di cui è parola nella precedente<br/>correspondenza, col secolo in cui vissero i compositori</li> </ol> |
| cui appartengono                                                                                                                     |
| Neta—Articolo del Marchese de Lauzières de Thémi-                                                                                    |
| nes, nella Patrie ivi                                                                                                                |
| Dono di ricchissima collezione di lettere autografe di                                                                               |
| uomini e donne eminenti-Calamaio dell'armonia. 183                                                                                   |
| 20. Professori e maestri di musica insegnanti in S. Pie-                                                                             |
| tro a Maiella 184                                                                                                                    |
| 21. Professori ed ispettori delle scuole esterne . 185                                                                               |
| Professori per l'insegnamente letterario nelle scuolo                                                                                |
| interne del Collegio                                                                                                                 |
| 22. Strumenti musicali dei quali è corredate l'attuale                                                                               |
| Collegio di Musica in S. Pietro a Maiella ivi                                                                                        |
| 23. Commissione e Governi che dal 1817 finora si son                                                                                 |
| succeduti ad amministrare e govornare i Reali Collegu                                                                                |
| di Musica di S. Sebastiano e di S. Pietro a Maiella. 187                                                                             |
| 24. Modo come vestivano gli alunni di tutti i Conserva-                                                                              |
| torii dalla loro fondazione sino al presente 189                                                                                     |
| 25. Dei beni dei Conservatorii e specchietto corrispon-                                                                              |
| dente                                                                                                                                |
| 26. Specchietto della rendita degli aboliti Conservatorii di<br>Musica secondo il bilancio del 1812, e di quella del                 |
| R. Collegio nel 1868 193                                                                                                             |
| ne contribio net 1604 193                                                                                                            |

| 27. | Speechi | etto | dell | orario | n del | R. | C | olleg | ð | đi | Mu | ısıca | ge: |
|-----|---------|------|------|--------|-------|----|---|-------|---|----|----|-------|-----|
| le  | scunla  | unke | THE  |        |       |    |   |       |   |    |    |       | 194 |

#### PARTE SECONDA

## Biografie.

|   | Arvertimento pag.                                     |     |
|---|-------------------------------------------------------|-----|
| A | lessandro Scarlatti. — Ragione a parlarne — Opin      |     |
|   | sulla patria ed epoca della nascita-Sua tomba in b    |     |
|   | tesanto- Precoce ingegno- Primi studii in Parma       |     |
|   | Napoli, pei in Roma- L'Onesta in amore-Pompe          | :g  |
|   | Altre opere - Odoscre - Scarlatti in Roma - Pir       |     |
|   | Demetrio-II Prigioniero fortunato-La Caduta de        |     |
|   | cemuiri — Odicea e Berenice — Scarlatti maestro       |     |
|   | lare in Roma, direttore di musica del Cardinale (     |     |
|   | boni, decorato dello Speron d'oro- Suo ritorno a      |     |
|   | poli, maestro del Conservatorio dei Poveri di Gesà    |     |
|   | sto-Operosità di Scartatti, scrisse 106 opere tea     |     |
|   | li-Altre opere-200 musiche sacre-Giudizio di .        |     |
|   | meils-Burney-Progi delle sue opere per arte e di      |     |
|   | matica — Fuga — Suo esteso sapere — Maestro di        |     |
|   | Conservatorii — Melodia — Allievi — Epoca della       |     |
|   | scuola                                                |     |
|   | Iscrizione sulla tomba dello Scarlatti                |     |
|   | L Composizioni di Alessandro Scarlatti esistenti neli |     |
|   | chivio del R. Collegio di Napoli                      |     |
|   | II. Altre menzionate nelle diverso biografio          | 212 |

Conservatorio detto dei Poveri di Gesù Cristo.

Nicola Fago — Sua nascita—Alhevo dello Scarlatti e del Pravenzale—Primo maestro della Pietà dei Turchusi— L'Eustechio—Suo stile—Suoi discepoli—Sua fine. 217 I. Composizioni di Nicola Fago esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli. 218 II. Altre menzionate nelle diverse biografie. ivi Gastano Groco —Sua nascita—Suoi studii—Suo magiste-

Francesco Durante - Opinioni sulla sua nascita - Sua ammissione al Conservatorio dei Poveri di G. Cristo-Regule nel ricevimento degli alunni - Suo perfezionamento setto Scarlatti -- Se vero? e quando-Sue comnosizioni e stilo -- Choreg e Fayelle sono centradetti dal Villarosa e dal Fétis-Suoi studii sulla scuola remana - La scuola napoletaca nel secolo XVIII - Tendenze dello Scarlatti per la drammatica-Tendenze del Durante per la musica religiosa - Suo stile - Effetti delle sue composizioni-Suoi meriti artistici - Durante modello-Suo metodo-Monteverde, Darante e Palestrina-Durante fondatore della scuola del secolo XVIII-Sno magistero-Correzioni-Suos discepoli- Che riferiscono di lui Fétis e Liberatore - Temperamento di Durante - Sue mogli-Sue pertamento in conversazione e nel vestire... Sue stranezze... Suo amore nel nana natale-Cappella a S. Michele-Sua morte . . ivi I. Composizioni di Francesco Durante esistenti nell'Ar-

Leonardo Vinci — Sua nascita — Discepolo di Greco—Suoi studii — Opere più applaudite e scritte dal 1719 al 1734 — Genere sacro—Sua tragica e prematura morte— Suoi amici—Suo indiscretezze—Vinci padre del teatro musicale—Melodie ed innovazioni—Imagini vive — Re-

#### - 9917 -

| 2217                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| citativo obbligato- Vinci maestro della Real Cappella                                                         |
| di Napuli — Suoi funerali 230                                                                                 |
| I. Composizioni di Leonardo Vinci esistenti nell'Archivio                                                     |
| del R. Gallegio di Napoli 233                                                                                 |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 235                                                              |
| arlo Cotumacci —Sua nascita e vocazione alla musica—                                                          |
| Suot studii e magistero in S. Onofrio — Organista —                                                           |
| Composizioni di chiesa - Regole dell'accompagnamento,                                                         |
| Trattato di contropunto -Altre opere didattiche -Sua                                                          |
| fama — Morte                                                                                                  |
| Componimenti di Carlo Cotumacci esistenti nell'Archivio                                                       |
| del R. Collegio di Napoli 236                                                                                 |
| iuseppe Prota-Sua nascita-Suoi studii-Suoi meriti-                                                            |
| Sue discepolo-Sue opere ivi                                                                                   |
| nambattista Pergolesi — Patria del Pergolesi — Matter,                                                        |
| Galante, Grosse, Quadrio, Villarosa - Atto autentico                                                          |
| della sua nascita - Sua ammissione al Conservatorio                                                           |
| der Poveri di Gesti Cristo - Suoi maestri - Suo slan-                                                         |
| cio melodico - San Gigliolmo di Aquitania - Suoi                                                              |
| prolettori-Suo genio-La Sallustia- Suos competito-                                                            |
| 11-Aria Per questo amore, il Recimero, terzetti-Sue                                                           |
| opere sacre-Il Padre Raimo-Gantate, Orfoo-Altre                                                               |
| opere teatrali — Successo dell Olimpiade in Roma —<br>Il Nerone di Duni-Merito della Salve Regina-Stabat,     |
|                                                                                                               |
| pregi di questo capolavoro e prezzo convenuto-Stabet<br>di Rossini, entrambi sublimi-Giudizio di Grétry e de- |
| gli autori del Nuovo Dizionario Commozione e pro-                                                             |
| messa di Rossini-Chateaubriand e Grétry-Accusa del                                                            |
| Padre Martini-Confutazione-Giudizio di Rousseau-                                                              |
| Malattia del Pergolesi - Il maestro Feo - Morte del                                                           |
| Pergolesi — Suoi amori con Maria Spinelli — Pergolesi                                                         |
| rinnovatore della musica— D'Alembert e Millin—Mar-                                                            |
| montel-Rousseau-De Villars-Le due musiche fran-                                                               |
| cese ed italiana—De Brosses—Raffaello e Pergolesi—                                                            |
| Conghano - Monumento a Pozzuoli 237                                                                           |
| Corigitano monumento a Pozzitoli 237                                                                          |

| II. Airo menamate nelle diverse biografio . 256 Rissunta pel Concervatorio dei Pewert di G. Cristo Quadro sinettico des maestri compositori . 258  Conservatorio detto di S. Onofrio a Capunna Domenico Gitzi — Sun nacita—Susi primi maestri—Ammissione in Santi Onofrio — Sua compagni—Sue prime compositorio — Scolo di cante — II Girzello—Pre- dalle massiche del Girti—Sun sove—Sus meter—Susi peritti. 253 Domenico Terradolles — Sus patria — Sus associis—Vr- Domenico Terradolles — Sus patria — Sus associis—Vr- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadro sinettico dei maestri compositori . 258  Conservatorio detto di S. Osofrio a Copunas  Domenico Giszi — Sun natita—Susi primi maestri—Am- missione in Santi Osofrio — Susa compagni—Sue prime compositorio i — Scoola di canto — Il Gizzello—Pro- dello massiche del Girzii—Sus ovec—Sus morte—Susi  dello massiche del Girzii—Sus ovec—Sus morte—Susi                                                                                                                                                                |
| Domenico Gieri — Sua nascita— Suoi primi masetti — An-<br>missione in Sant Onofrio — Suoi compagni — Sue prime<br>composizioni — Scuola di cante — Il Gizzello — Pregoi<br>delle musche del Gizzi — Sua voceta— Suza morte — Suga                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| missione in Sant'Onofrio — Suoi compagni — Sue prime<br>composizioni — Scuola di canto — Il Gizziello — Pregi<br>delle musiche del Gizzi — Suo voce — Suo morte — Suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| composizioni - Scuola di cante - Il Gizziello - Pregi<br>delle musiche del Gizzi - Sua voce - Sua morte - Suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| composizioni - Scuola di cante - Il Gizziello - Pregi<br>delle musiche del Gizzi - Sua voce - Sua morte - Suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| delle musiche del Gizzi Sua voce-Sua morte-Suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| scritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bamanine Permedelles Sus natria - Sua naccita-Ve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nuta in Italia-Ammissione in Sant'Onofrio-Sue opere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Astarte, Artaserse, Romolo, Artemisia, Issifile, Merope,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mitridate, Bellorofonte Suoi giudizii sul gusto musi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cale de Francesi - Rousseau-Terradellas a Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La Gazzetta di Lipsia - Jommelli- Morte del Terra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dellas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Composizioni del Terradellas esistenti nell'Archivio del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R. Cellegio di Napoli 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gaetano Latilla - Suz nascita - Sua educazione musica-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| le - Sue opere Demofoonte, Orazio - Sua malattia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sue cariebe a Roma e Venezia-Ferrari sue discepolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sua morte-Correzione del sue stile-Suo merito. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Composizioni di Gaetano Latilla esistenti nell'Archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| del R. Collegio di Napoli 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Il. Altre menzionate nelle diverso biografie ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ricola Jommelli — Suoi genitori — Sue prime istituzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jetterarie o musicali - Suo perfezionamento-L'Errore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| amoroso, I Odoardo, il Recimero, l'Astianatte, l'Esio -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ll Padre Martini - La Didone, l'Eumene, la Meropo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Musica sacra — Jommelli arbitro—Altre opere e cari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| che sue - Metastasio - Jommelli a Vienna- Albani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Mass. he celesaviche un Roma — Diet opere in un anno — Jamella Siecerata (compose renti opere — Modificazioni nel suo sitté val guido telero Son it turo in Aversa—Nuvia del red i Portogallo — Suo siturno all'arte — Altre opere per S. Carlo, sua magnanti — Apoplessis—La Célela e la Cerere pheneis—Ricce compenso—Miserere—Sua morie, onor fumebri. Canaba—Misrot di Jemmelli, gran compositore—Guidicio del Mattei — Di Gennaro Grossi—Strafa Jonnellicio del Mattei — Di Gennaro Grossi—Strafa Jonnelli e Aversa—Sono castum—-Como higorafico — 270 Campositioni di Nicola Jonnelli existenti nell'Archivie del R. Callegio in Musica — 285

Nicola Piccinni - Sua nascita - Sua prima educazione-Sua istintiva passione musicale - Sua ammissione in Sant' Onofrio - Sue prime opere senza studio-Messa solenne da lui diretta - Anniausi-Leo lo rimprovera e gli dà lezione - Sue prime opere Le Donne dispettose, Le Gelosie, Il Curioso del proprio danno, applaudite-Zenobia-Sibilla sua allieva e sposa-Alessandro welle India, Ceceliana - Ginguéné, finali con port -Complesso scenico del Piccuni-Novità nei finali baffi - Guidizio di Jommelli - L'Olimpiade - Suoi lavori. operasità, fama - Carattere di Puccioni - Anfossi - lagratitudine dei Romani - Ancora di Alessandro nelle Indic-I Visgojatori felici-Oratorii o Cantate-Onorı ed amarezze - Piccinni a Parigi-Cristoforo Gluck l'Ifigenia in Aulide-Maria Antonietta - Marmontel -Roland, i Piecannisti-Glucchistr e Precinnisti-Phaon -Piccinni maestro della Regina a Versailles, benevolenza della Regina - Piccinni direttore dell'Opera, l'Atgs, l'Isocnia in Touride di Gluck e di Picciani - Didone di Piccinni e Chimene di Sacchini-Riproduzione dell'Atys - Le Dormeur éveillé e Le Faux Lord-Piceimi maestro alfa Susola reale -- Lucette e Diana ed Endiresono acculto freddamente - Le Measonge officienz e

Les Fourbeaux de Merues sonza sancessa per maus inespà il Ratio delle Sobies, gende effettes—Stile tranepà il Ratio delle Sobies, gende effettes—Stile tranere della produzione di Alessandre al teatro S. Carlo —Il Gionete, La Gerea seareta—Matrimonio di stafiglia—Eroole al Termedonte lischiato—See sciagare—
Domicillo costito — Perditi de lossi scruttà a PareDomicillo costito — Perditi de lossi scruttà a Pareponicillo costi o Perditi del soni scruttà a Pareseria—Intile o Venezia—Ritorio a Pariga, appliess e
soverazioni— Romanze e Cannonette—San malattia—
Marcia per la Guardia consolera—Boscolonza di Bonaparte—San vituna malattia, sua motte—Tomba 20
Composizioni di Nicola Piccinia esistenti sell'archivo
del R. Collegio di Napoli

Altra memoranota in diverse bierrafia
313.

II. Altre menzionate in diverse biografie Giovanni Paisiello - Sua pascita - Sua prima educazione... Sue belle disposizioni per la musica... Sua ammissione a Sant' Onofeio... Suoi studii... Peisso magatrino... Sne neime composizioni bene accelte - Suoi rivali -Onere pei diversi tentri italiani - Onere sa Napeli -Bominio di Paisiello nei teatri d'Italia - Sua prima Messa di requie, altre onere per Milano e Venezia -Quartetti - Le due Contesse per Roma, il Darso per Parigi - Inviti a Vienna, Londra e Russia-Suo viaggio a Pietroburgo - Sue opere apolandite - Maestro della Granduchessa - Composizioni didascaliche - Caterino II -- Sua liberalità per Paisiello-Noteveli composizioni prodotte in Russia - Sue riterne in Italia per Varsavia, per Vienna - Il Re Teodoro, settumino mnovo genere e modello, sinfonie concertanti- Maestro nelta Real cappella a Napoli - Nuovi inviti esteri- Il Parro, novità nell'autroduzione e finale concertato, aria del tenore, banda musicale la prima volta suite scene -Altre opere, Il Fanalico in berlina a Londra-La Nina passe per amore - Pregi di questa musica - Grandi

trianfi di Palsiello nella riproduzione della Niss a San Carlo - Sepola del genero misto - Paisiello maestro della Nazione-Bisprazie con la Corte di Napoli-Suc umiliazioni-Nuovi onori-Paisiello a Parigi-Musiche per la cannella di Parigi-Te Deum e Messa per l'incoronaziono. Cariche di Paisiello ... Elogi dell'Imperatore-Preserving-II successore de Paisielle a Parigi-Sue cariche a Napoli-I Pittugorici, felice successo-Nuovi onori -- Murat -- Zingarelli -- Sua navertà-- Di-sprezzo di re Ferdinando - Malattia di Paisiello-Sua morte - Opori ed elogi funebri-Pregi del Paisielle-Stromenti non niù negletti per lui--- Miglioramenti arrecati nella musica-Paisiello e Bellini : la Nina pazza e la Sonnambula - Caratteri speciali della musica di Paisielle: stile- Poca generosità di Paisielle e invidia I. Composizioni di Giovanni Paisiello esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . 330

la musica — Perpera protettore—Snoi unaestri—Prima opera per Vienna — Sne opore per Italia—Maestro a Crema — Composizionii sacro— Valente contropunitsta; suon pregi Composizioni di Gazzaniga esistenti nell'Archivio del R.

Componimenta di Giacomo Insanguine (detto Monopoli) esistenti nell'Archivio del B. Collegio di Napoli 341

| Giantrancesco de Majo — Sua nascita—Illustre composi<br>toro — Suo gonio non comuno — Suo opere teatrali-<br>Sua merto — L'Eumene—Compostitoni sacre. 34 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Composizioni di de Majo esistenti nell'Archivio del R<br/>Collegio di Napoli.</li> <li>34</li> </ol>                                            |
| <ol> <li>Altre menzionate nelle diverse biografie 346</li> </ol>                                                                                         |
| Salvatore Rispoli-Sua nascita e primi studii musicali-                                                                                                   |
| Sue opere drammaticho, altre composizioni Musica                                                                                                         |
| chiesastica-Giudizio di Mattei-Morte iv                                                                                                                  |
| Composizioni di Salvatore Rispoli esistenti nell' Archivic                                                                                               |
| del R. Collegio di Napeli 34"                                                                                                                            |
| Giovanni Furno — Sua nascita—Disposizione musicale —                                                                                                     |
| Suoi studii in Sant'Onofrio-Sue cariche-Sue opere                                                                                                        |
| L'Allegras disturbata - Suoi insegnamenti, suoi disco-                                                                                                   |
| poli illustri, sua morte 347                                                                                                                             |
| Composizioni di Giovanni Furno esistenti nell'Archivio de                                                                                                |
| R. Collegio di Napoli 356                                                                                                                                |
| Lulgi Capotorti - Sua nascita e disposizione pel violino-                                                                                                |
| Sua ammissione gratuita a S. Onofrio, suoi maestri -                                                                                                     |
| Sue opere tentrali - Musica chiesastica - Maestro d                                                                                                      |
| molte chiese-Suoi allievi, suo ritire, sua morte. ivi                                                                                                    |
| Composizioni di Capotorti esistenti nell'Archivia del R                                                                                                  |
| Collegio di Napoli                                                                                                                                       |
| Fistro Casella Sua nasclta, suoi studii, sue opera                                                                                                       |
| teatrali - Ispettore a S. Kebastiano-Maestre di melte                                                                                                    |
| chiese - Compositore di poca invenzione 353                                                                                                              |
| Composizioni di Piotro Casella esistenti nell'Archivio del                                                                                               |
| R. Collegio di Napoli iv                                                                                                                                 |
| Rizasunto pel Conservatorio chiamato di Sant' Opolrio a                                                                                                  |
| Capuana.                                                                                                                                                 |
| Quadre sinottico dei maestri compositori 350                                                                                                             |
| £                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                          |

## Conservatorio detto di S. Muria di Loreto

Francesco Mancini - Sua nascita - Discepolo de Durante - Sue opere pel Collegio dei Nobeli - Testro S. Rartolomeo e del Palazzo rente - Secondo maestro della R. Cappella, por primo maestro- Altre opere-Composizioni di Francesco Mancini esistenti nell'Archivio del B. Collegio di Napoli . . . . . . . . 362 Micolantonio Perpora - Sua nascita e suoi studii musicali - Prime opere tentrali in Napoli e Roma, clogi di Haemici - Altre opere teatrali e chiesastiche-Sua celebre scuola di canto e somui artisti che ne uscirono - Persora maestro al Conservatorio di G. C .-Il Farinelli e le opere del Porpora - Adolfo Hasse -Fama ed indole del Porpora-Suo viaggio a Vienna-Germanico a Roma-Eunnchi Monticelli e Galimberti-L'imperator Carlo Vi - Siface a Venezia - Siroe del Vinei-Fine di Gabrielli-Ime neo in Atene-Meride e Selinunte-Arianna e Teseo-Parere di Fétis-Dedici eantate - Esio, Ermenegilda in Napoli - Viaggi di Porpora - Trilli-Valhurga sua discenola-Geloria di Adolfo Hosse-li Tamerlano cd Alessandro nelle Indie-La Semiramide riconosciula -- Tentativi al teatro Italiano a Londra-Opera ivi rappresentate-Dedica della 12 cantate-Arcangelo Corell i-Il Gluck della Sonats-Suo ritorno a Venezia-Muridato-Le Nesze di Ercole e di Ebe - Stobat - Di nuovo a Vienna - Socate per violino e basso-Duetti latini-Metastasio-Haydn-La favorita del ministro -- Pornora maestro a Napoli-II Triento da Camillo-Caffo relli o Raff-Sua ultima composizione - Miseria, infermità - Sua morte-Burney, gindizii sulle opere del Percora-Sue carattere. 363 I. Composizione di Porpora esistente nell'Archivio del R.

| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 379                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| facola Logroscino-Sua nascita-Buffo celebre, inventore                     |
| dei finali-Piccinni-Logroscino a Palermo-Dispersio-                        |
| ne delle sue opere, e perché? - Il Gerernatore, Il vec-                    |
| chio Marito, Tanto bene che male, Giunio Bruto -                           |
| Sua morte                                                                  |
| Composizioni di Logroscono esistenti nell'Archivio del R.                  |
| Collegio di Napoli 382                                                     |
| gidio Romualdo Duni—Sua nascita—Il padre primo suo                         |
| maestro-Sua educazione ne Conservatorii di Napoli-                         |
| Emulo del Pergolesi a Roma-Il Nerone- Pregi della                          |
| musica del Duni-Sua missione a Vienna-L'Artaseres                          |
| a Napoli-Altre opere-Sua malattia - Suei viaggr-                           |
| Maestro a Parma - Opere francesi e opere italiane-                         |
| Vantaggi alla musica francese - Sua seconda maniera                        |
| di comporre a Parigi-Il Papa Duni ivi                                      |
| Composizioni di Duni esistenti nell'Archivio del R. Col-                   |
| legio di Napeli 386                                                        |
| Davide Perez - Sua nascita-Discepelo di Galle e Manci-                     |
| ni-Maestro a Palermo-Sue opere a Palermo, a Na-                            |
| poli ed altre città d'Italia-Perez in Portogalle, mae-                     |
| stre della R. Cappella-II Demetrio ed il Solimano-                         |
| Suo amere e rispetto per gli altri maestri italiani -                      |
| A Londra l'Exio - Suo ritratte - Giudizio delle sue                        |
| opere - Sua morte ivi                                                      |
| <ol> <li>Composizioni di Perez esistenti nell'Archivit del Real</li> </ol> |
| Collegio di Napoli                                                         |
| II. Altre menzionate nello diverse biografie 390                           |
| gnazio Fiorillo — Sua nascita — Discepolo di Durante e                     |
| Leo-Sue opere - Viaggi - Cariche - Applausi - Sua                          |
| morte-Altre composizioni-Opere principali-Stile. ivi                       |
| Composizioni di Fiorillo esistenti nell'Archivio del Real                  |
| Collegio di Napoli                                                         |
| iennaro Manna — Sua nascita — Istruzione musicale —                        |
| Prima opera - Suoi meriti in arte-Maestro del Con-                         |

serestorio di Loreto-Musiche chiesastiche e loro me-Composizzoni di Manna esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli . . . . . . . . . . . . . . . 392 Tommaso Traetta - Sua prima età-Istruzione comuleta musicale- Opere chiesastiche ed inscenamento in Nanoli-Ezio a Roma, enconii-Opere a Parma, a Vienna-Suo stile - a Venezia, in Russia-Didone abbandonata, premio-II Germondo a Lundra disapprovato-Suo ritorno in Italia -- Morte a Venezia -- Suo carat-1. Composizioni di Traetta esistenti pell'Archivio del B. Collegio di Napoli. . . . . . . . . . . . . . . . 397 11. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 398 Pietro Guglielmi - Natali - Sua educazione musicale in Naneli-Suoi orecchi lunchi- Funa, orecchi di musicista-Sue opero a Torino, Venezia e Londra-Nuovo studia a 50 anni-Paisiello, que trame centra Guelielmi-Cimarosa-II Principe di Sansevero-Alleanza dei tre maestri-Guglielmi maestro a Roma-Opere chiesastuche: prezi delle sue musuche-Giudizii interno le sue opere-Debora e Sis ara, altre opere degne di menzuene- Pamietu di Guelielmi-Sua vita dissinata-La cantante Oliva-Severità coi cantanti-Sua morte 1 Composizioni di Guolielmi, osistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli. . . . . . . . . . 404 II. Altre menzionate nelle diverse biografic. . . 406 Alessandro Speranza - Nascita-- Discenolo di Durante-Sua carriera ecclesiastica- Suoi allievi-Musiche saere-Sua vita medesta e sua morte . . . . 407 Composizioni di Speranza esistenti nell'Avehivio del Real Collegio de Napoli. . . . . . . . . 408 Fedele Fenaroli - Nascita - Educazione musicale-Mac-

stro alla Pietà de Turchini - Suo carattere - Metodo d'insegnamento - Partimento, loro pregi - Accimiziono

| del Choron-Edizioni diverse e traduzioni-Musica chie-                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| sa-tica - Giubilazione - Ultimi suoi allievi, Manfroce.                       |
| Mercadante, Conti-Sua ultima infermità, sua morte-                            |
| Suo carattere-Conversazioni musicali con Zingarelli-                          |
| Suc fattezze 408                                                              |
| Composizioni di Fedele Fenaroli esistenti nell'Archivio del                   |
| R. Collegio di Napole 414                                                     |
| R. Collegio di Napoli 414 Antonio M.º Gaspare Sacchini — Sua mascita—Disposi- |
| zione musicale-Durante in Pozznoli protettore di Sac-                         |
| clani - Suoi studu in Napoli - Picciani e Gughelmi                            |
| suoi emili Opere buffe in Napoli-Semiranide in Ro-                            |
| ma, Lucio Vero a Napoli- Composizioni sacre-Altre                             |
| opere Maestro a Venezia-Suoi viaggi-Buon cuore                                |
| e poco giudizio-Ranzzini -Sacchini a Parigi, sue ope-                         |
| re francesi - Edipo a Colono - Maria Antonietta pro-                          |
| tettrice-Snot funerali-Merito dell'Edipo-Pregi delle                          |
| musiche di Saccluni-Lettera del Piccioni - Gindizio                           |
| di Carpani-Sacchini nel Panteon a Parigi 418                                  |
| I. Composizioni di Sacchini esistenti nell'Archivio del R.                    |
| Colleguo de Napoli 433                                                        |
| 11. Altre menzionate nelle diversa biografie 434                              |
| Pasquale Anfossi- Sua nascita-Suoi studii-Sue prune                           |
| opere a Venezia, L'Incognita perseguitata, La Finta Giar-                     |
| densera-Intright contro Piccinni a Roma-L'Olempia-                            |
| de-Sue opere tradotte a Parigi-Suei viaggi a Len-                             |
| dra, Berline, Praga, Firenze - Maestre a Roma - Sue                           |
| merito - Gindizio di Vriarto - Opere musicali. 435                            |
| I. Composizioni di Anfossi osistanti nell'Archivio del R.                     |
| Collegio di Napoli                                                            |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 440                              |
| -Mattia Vento-Sua nascita-Studii, fama, opere per l'Ita-                      |
| lia-Londra-Opere stampate a Parigi-Sua morte. 441                             |
| Composizion di Vento esistenti nell'Archivio del R. Col-                      |
| legio di Napoli 442                                                           |
| Bomenico Cimppogo - Parari natali - Suoi gunitara u                           |

Naneli- Padre Polcano-Manna suo primo maestro al Conservatorio di Loreto, poi Sacchini, Fenaroli- Progressi del Cimarosa-Sua istruzione vocale, istrumentale e letteraria - La signora Ballante-Prime opere teatrali - Domestiche sventure-Altre opere- Stile-Idee nuove-Molte opere - Il Valedimiro a Torino-Ameden III-Altre opere meritevolissime-Supi viaggi-Regali - La Vergine del Sole in Russia-Cimarosa a Vienna-Tizisco, Michelangelo - Il Matrimonio senzeto, prodigio: bis dopo una cena-Il Matrimonio segreto a Napeli con varianti, centedieci ripetizioni-Gli Orazi e Curiozii a Venezia- Analisi di mesta musica-Alcuni tratti di modostia-Cimarosa e Mozart-Napoleone l e Grétry-Terzetti, quartetti e parlanti nelle opere-Cimarosa precursore di Rossini-Cimarosa repubblicano-Sue sventure. i Russi lo salvarono-Emigrazione n Venezia-Artemisia-Inno Borbonico-Inno repebblicano-Opinioni interno alla sua morte-Suo carattere-Fuserali-Monumento . . . . . 442 1. Composizioni di Domenico Cimarosa esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli . . . Il. Altre menzionate nelle diverse biografie. Nota. Un desiderio dell'autore. . .

# Appendice alla biografia di Cimarosa

| Num. I. Arturo Pougin 465                                  |
|------------------------------------------------------------|
| Num. H. L'autore e de Villars                              |
| Num. HI. Lettere di Orlandi e Mercadante 467               |
| Num. IV. Certificato del medico Piccioli sulla morte del   |
| Cimaresa—Iscrizione funeraria 472                          |
| Num. V. Villarosa, particolari de funerali-Iscrizione. ivi |
| licola Autonio Zingarelli-Conoscenza intima dell'auto-     |
| re intorno la vita di Zingarelli Nascita, orfano Al-       |
| E 4-1 C                                                    |

sicale- Discepolo del Fenaroli Istruzione letteraria-Perfezionamento presso Speranza -- I guattro puzzi --Sua povertà-La Duchessa di Castelpagano-Il Pianalione - Montezuma, opera detta - Molte sue opere a Milano; Alcinda scritta in sette dl -Zingarelli a Parigi-Altre opere a Milano-Musica saora, opere teatrali - Zingarelli maestre a Loreto - Annuale - Napofeone ammiratore di Zingarelli-- Cappella pontificia --Altre opere - Nascita del Re di Roma - Miollis - Zingarelli a Parigi - Una Messa di venti musuti-Grande artista, nome di ferro-Ritorne a Napoli-Il Direttore del Real Collegio di Musica-Suoi allievi Mercadante. Conti-Carattere di Zingarelli-Bellini-400 solfeggi-Adelson e Salvini-Il Ministro della pubblica istruzione-Corigliano-Selvaggi- Vincenzo Bellini-Crescentini, solfeggi--Esame sodisfacente - Congedo al Munistro- l'omo di ferro-Miserere, suoi pregi particolari-Altre musiche sacre - Solfeggi, partimenti, fughe -Onori - Sua effigie lui vivente, elogio, inno - Sua ultima infermità, morte-Onori funebri - Elogio di Basilio Puoti - Zingarelli uomo integerrimo - Parole di Fétis-Allievi dello Zingarelli-Monumento . . 473 Composizioni di Niccolò Zingarelli esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli

# APPENDICE alla biografia di Zingarelli

Nom. I. Gislietta e Romeo, giudirii di Carpani 510
Nom. II. La conia (di Tanerrda, R. Liberatore, 514
Num. III. Stane della Gerusalemme, R. Liberatore, 161
Num. IV. Stane della Gerusalemme, R. Liberatore, 161
Num. V. Niserrer. Settembrini 52
Num. V. Lotter del dott. G. Schedow a Zangarelli, 543
Num. VI. Componimenti raccolti dall' autore sell'inatore
gurazione dei ricittato di Zangarelli—Lettera dell'antore
a Zingarelli—Lettera di Pellui all'antore —Poeti che
servisere nella tracorreva — Otto.

# **— 2929 —**

| Num. VII. Onisione di Fétis 546                            |
|------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| Num. VIII. Monumento di Zingarelli, Mastriani - Onori      |
| funebri, articolo dell'Omnibus letterario - Bernardo       |
| Quaranta, iscrizione-Benedetto Minichini, iscrizione-      |
| Busto di Giustino Leone a Roma 517                         |
| Gaetano Marinelli-Sua nascita-Pareri interno alla sua      |
| educazione neusicale-Buon compositore drammatico           |
| Sue opere, sua morte 523                                   |
| Composizioni di Marmelli esistenti nell'Archivio del Real  |
| Collegie di Napeli 524                                     |
| Silvestro Palma, compositore drammatico-Sua nascita-       |
| Alunno del Conservatorio di Loreto-Otto aria nell'ope-     |
| ra Le sone gelosis — Sue diverse opere a Napoli e          |
| Roma — Sua fine ivi                                        |
|                                                            |
| Composizioni di Palma esistenti nell'Archivio del R. Col-  |
| legio di Napeli 526                                        |
| Salvatore Pighera - Sua noscita-Primi studii forensi-      |
| Allieve del Conservatorio di Loreto-Opere buffe a Mi-      |
| lano, musiche sacre, studio di canto 527                   |
| Carlo Goccia, vivente Avvertenza dell'autore Nascita       |
| Allievo di Visacchi-Casella-Prime composizioni-Di-         |
| scepolo di Valente, Fenaroli e Paisiello-Suo perfezio-     |
| namento Maestro di Casa Reale Musiche sacre II             |
| Matrimonio per cambiale a Roma, la Clotilde a Vene-        |
| zia; altre opere teatrali a Lisbona, Venezia, Milano,      |
| Napoli, Inghilterra, Torino — Ispettore, maestro della     |
| Cappella di Novara-Musiche donate all'Archivio-Al-         |
| tre musiche sacre                                          |
|                                                            |
| 1. Composizioni di Coccia esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| II. Altre menzionato nello diverse biografie ivi           |
| Riccardo Broschi, allievo di Loreto-Gran compositore-      |
| Sua nascita-Opere teatralı a Roma e Venezia. 534           |
| Composizioni di Broschi esistenti nell'Archivio del Real   |
| College de Napole 525                                      |

| Riassunto del Conservatorio della Madonna di Loreto                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quadro sinettico                                                                                        |
| Conservatorio della Pietà dei Turchini.                                                                 |
| Domenico Sarri-Sua nascita-Allieve di Salvatore e Pro-                                                  |
| venzale, protetto da Francavilla, maestro della Real                                                    |
| Cappella-Musiche sacre-Opere teatrali, Torino, Na-                                                      |
| peli -Arie e cantate, concerte 543                                                                      |
| 1. Composizioni di Sarri esistenti nell'Archivio del Real                                               |
| Collegio di Napoli                                                                                      |
| II. Altre menzionate in diverse biografie 546<br>Leonardo Leo, caposcuola—Sua mascita escura—Allievo di |
| Fago, Scarlatti—Fétis—Maestro della cattadrale, altre                                                   |
| cariche—Altri errori di biografi—Lee e Durante—Pro-                                                     |
| duzioni di Leo-Opere teatrali, musiche sacre-Opere                                                      |
| serie, Achille in Soiro a Torino, Miserere-Altre ope-                                                   |
| re pei teatri di Napoli Musiche chiesastiche, altro                                                     |
| Historere, sinfonie, quartetti, solleggi Gfazia e melo-                                                 |
| dia ed altri pregi musicali - Pruove del Miserere -                                                     |
| Suo carattere, doni 547                                                                                 |
| 1. Composizioni di Leo esistenti nell'Archivio del Real                                                 |
| Collegio di Napoli ,                                                                                    |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 561                                                        |
| Mi cola Sala-Sun nascita, suoi maestri, Leo, sua morte-                                                 |
| Metodiche lezioni, suo insegnamento - Lezioni pubbli-                                                   |
| cate-Rami delle sue opere dispersi-Edizione france-                                                     |
| se-Importanza dell'opera sua-Giudizio sulle sue mu-                                                     |
| siche                                                                                                   |
| 1. Composizioni di Sala esistenti nell'Archivio del Real                                                |
| Collegio di Napeli                                                                                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 565                                                        |
| Pasquale Cafaro Sua nascita Primi studii aciontifici, poi                                               |
| discepolo di Leo- Maestro del Conservatorio, suoi al-                                                   |
| lievi -Opere serie teatrali-Suo stile, gusto -Musi-                                                     |
|                                                                                                         |

# - 2231 -

| che chiesastiche, semplici, caratteristiche - Maestro      |
|------------------------------------------------------------|
| della regina e dotto armonista del suo secolo-Onori-       |
| ficenze Morte                                              |
| 1 Composizioni di Cafaro esistenti nell'Archivio del Real  |
| Collegio di Napoli                                         |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 570           |
| Giacomo Tritto-Sua nascula-Suo gusto pel violencello,      |
| allieve di Cafare Macstrino, studiò Sala Sue pre-          |
| mozioni - Arrivo di Paisiello-Musiche chiesastiche-        |
| Carriera teatrale-Suoi discepoli - Una musica e due        |
| scuele-Bassi numerati, Teoria musicale - Sue cari-         |
| che, sua morte, biografia 574                              |
| 1. Composizioni di Tritto esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 574                                     |
| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 579           |
| Angelo Tarchi - Nascita - Disposizione musicale - Suoi     |
| maestri Sala e Tarantino — Opore buffe e serie per         |
| l'Italia-Sua fecondità, quattro opere in nove mesi         |
| Sua rinomanza— Altre opere, oratorii—Opere a Pari-         |
| gi — Opere chiesastiche — Sua morte 580                    |
| 1. Composizioni di Tarchi esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli                                         |
| H. Altre menzionate nelle diverse hiografie iva            |
| Francescopacio Parenti-Sua nascita, allievo di Taran-      |
| tino e Sala-Ottimo compositore e maestro di canto-         |
| Opere teatrali per Napeli, Parigi-Musiche di chiesa-       |
| Morte                                                      |
| Composizioni di Parenti esistenti nell'Archivio del Real   |
| Collegio di Napoli , ivi                                   |
| Giuseppe Ferinelli-Sua nascata-Suos studu musicah          |
| Maestri-Giovane compositore, imitatore del Cimarosa-       |
| Sue svariate opere teatrali-Maestro a Trieste-Valore       |
| delle sue musiche-Composizioni chiesastiche . 585          |
| Composizioni di Farinelli esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napoli 586                                     |
|                                                            |

| 2202                                                       |
|------------------------------------------------------------|
| Valentino Fioravanti-Sua nascita-Suoi maestri-Félis,       |
| Gerber - Sue opere teatralt per l'Italia, Pertogallo,      |
| Francia, allori-I virtuoti ambulanti, I tre Comingi-       |
| Pregt delle sue musiche - Opinione di Cimaresa- In-        |
| venzione dei parlantiUltime sue opere Musics chiesa        |
| stica dotta-Carattere del Fioravanti-Sua morte. 587        |
| 1. Composizioni di Fioravanti esistenti nell'Archivio del  |
| R. Collegio di Napoli , 594                                |
| II. Altre menzionato nelle diverse biografie 593           |
| Gespere Luigi Spontini Sea nascita- See studli lei-        |
| serarii-L'organo ed il clavicembalo-Disposizione per       |
| la musica-Sun fuga in Ancona, suoi maestri di mu-          |
| nica, suo concorso-Autografo del concorso col giudi-       |
| zio degli esaminatori- Uca visita di Spontini all'auto-    |
| re-Sue opere teatrali- Spontini a Parigi - La finta        |
| Filosofa; Julie; Petite Maison, opera di un mesa-La        |
| Vestale, sue stile, traduzions - L'ecceles Gara-Prove      |
| della Vestale-Pronostico di Napoleone ! - 100 rappre-      |
| sentazioni-Anallei di Clément-Effetti della Vestale -      |
| Il Monitore-Fernando Cortea, suoi pregi; successo-         |
| Spontini sposo-Direttore dell'Opera Italiana-Madama        |
| Cetalan) - Altre opere; rappresentazione di Fermando       |
| Cortes-Federigo Guglishmo III-Spontini a Berlino -         |
| L'Olimpia, ritoccata; Lella Rook- Altre spere-Alel-        |
| doro; la Mildon-Agnese- Parere di Rossini-Ritorno          |
| a Parigi, in Italia - Done al sue paese natale-Papa        |
| Gregorio - Spontini a Berlino, a Parigi - Pensiene-        |
| L'impere della moda - Arte nobile di Spontini - Sua        |
| informità e ritorno in Italia - Suos onori 594             |
| I. Composizioni di Spentini esistenti nell'Archivio del R. |
| Collegio di Napoli 609                                     |
| H Altre menzionate nelle diverse biografie 610             |
| Stefano Pavesi - Notizie sue dalla Biografia musicale -    |
| Sua nascita - Studii-Espulsione dal Conservatorio-         |
| Repubblica nanoletana- Reazione- Banda musicale in         |

| Digione-Concerti teatrall Suo ritorno in patria-Sue        |
|------------------------------------------------------------|
| opere a Venezia, Verona, Milane-Félis - I Baccanali        |
| 2 Pisa, R Solitorio a Napoli-Caratieri delle ane mu-       |
| siche-Maestro # Groma-Sua morto 610                        |
| 1. Composizioni di Pavesi esistenti nell'Archivio del Real |
| Collegio di Napeli                                         |
| ' II. Altre mentionale in illverse biografie 614           |
| Vincenso Piodo - Sak naselik, saoi studii musicali, sue    |
| opere in diverse città d'Italia-Musiako alticonstiche a    |
| Napoli - Ispettore del canto nel Collegio di Napoli-       |
| Suoi seritti per la chiesa del Purgatorio: sua marté. 615  |
| I. Composizioni di Fiodo esistenti nell'Archivio del Real  |
| Collegio de Rapóli                                         |
| H. Altre mentionaté nélié diverse biografia 617            |
| Prancesco Catuguo-Sua nascita, saoi masatri-Bater ed       |
| Asmere-Sue sirusiche saore e teatrali-Sua morte. ivi       |
| Composizioni di Catagno esistenti nell' Arbhivio del Real  |
| Collegie di Napoli                                         |
| Pietro Raimondi Buol poveti natali Memorie del Cic-        |
| conetti, esservazioni dell'antore- Primi stadii lettera-   |
| rii del Raimendi - Bisposizion per la musica - Suoi        |
| maestri, suoi progressi, sua povertir - Un viaggio a       |
| Romz-L'ospedèle di S. Maria Novella-Sua madre a            |
| Genova- Speranté-Suo opere e fetici successi-L'O-          |
| racolo di Delfo a San Cario-Sua atima per Tritto-          |
| Altre opere fier diverse città italiane - Maestro nel      |
| Collegio di Musica di Napoli, Paletmo, al Valicano-        |
| Sue opere chiesastiche e loro pregi-Oratorii- Carat-       |
| tere delle sue musiche - Onorificenze - Parale di A.       |
| Tosi. Biografia ivi                                        |
| 1. Composizioni di Ralmondi esistenti nell'Archivio del R. |
| Collegio di Napoli 626                                     |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 628           |
| Nicolantonio Manfroce- Snoi meriti, suoi natali - Una      |
| Messa scritta prima di studiure Cresci e Bianchi-          |

Snoi studii nel Conservatorio dei Torchini. 2 Roma-Sacchim e Traetta a lui prediletti. Haydo e Mozart -La Vestale di Spontini-Composizioni a 45 appi-Speranze - Manfroce anello fra la musica di Paisiello e Cimarosa e quella di Rossiai - Esame dell'Alzira e dell' Keuba - Rivoluzione musicale comunciata da Monfroce, computa noi da Rossini-Orchestra piana-Sua originalità, ingegno -- Progressi della Scuela Napoletana- Osservazioni: neca esnerienza- Baterne a S. Sebastiane, suoi studii camerali, sua infermità-Stabat-Pensione - Un consulto medico - La regina Murat -Morte di Manfroce - Alessandro Perrella - Il Municipio de Palmi - Fattezze de Manfroce, sue qualità -Donde l'autore attisse tante notisie-Opere di Manfroce-De Bonifont; privilegi degli alunni musicisti. 629 Composizioni di Manfroce esistenti nell'Archivio del Real

Saverio Mercadanto - Biografia sua di Colucci e dichiarazione dell'autore-Nascita di Mercadante, sua tendonza alla musica, suoi primi studii: solista di violino e concertatore-Sue composizioni per violino pubblicate-Allievo di Furno, Tritto e Zingarelli-Soeranzo-Rossini visita il Collegio -- Accademia in suo opore-- Due sinfonie di Mercadante, elogi-Altre sinfonie e compaaizioni diverse: Messa-La scuola di ballo-Cantata-L'Apoteozi di Ercole, felice successo, terzetto, sua popolarità - Altre opere per molte città d'Italia- Mercadante a Vienna-La Donna Coritea - Mercadante a Mercadante si scostano dal Rossini - Bellini - La buona e la cattiva musica — Sessanta opere teatrali — La Zgira del Bellini e del Mercadante-Il Giuramento, Il Brave . Le Due illustri rivali-Mercadante si trasformò interamente- Perde un occhio- Maestro a Novara - La Vestale -- Altre onere -- Direttore del Collegio

| di Napoli - Eleonora, Orazii e Curiazii-Giudimo dei                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Napoletani- I critici- Virginia che dorme- Pama di                         |
| Mercadante: perde l'altro occhio - Detta la musica-                        |
| B lamento del Bardo, poema di straziante doloro -                          |
| Mercadante ciece, buen direttore-Virginia a S. Carlo                       |
| nel 1866- Una corona di allore- Mercadante sinoni-                         |
| mo di sapienza musicale — Altre composizioni dettato                       |
| nella cecità, Caterina Medici - Musicha per camera,                        |
| musiche sacre- Socio delle Accademie di Napeli, Pa-                        |
| rigi ed altre-Giudizio di Martinez 640                                     |
| <ol> <li>Composizioni di Severio Mercadante esistenti nell' Ar-</li> </ol> |
| chivie del R. Collegio de Napoli 662                                       |
| <ol> <li>Altre menzionate nello diverse biografie 667</li> </ol>           |
|                                                                            |

II. Altre menzionate nello diverso biografie. 667 Francesco Feo, discepolo del Girzi e Pitoni — Sue prime opere teatrali—Direttore della scuola di canto—Opere sacre—Suu valentia—Gluck ed Il Kyrie di Feo—Sille, meestro del Perglosi.

Rissunto del Conservatorio della Pietà de Turchini. 674
 Note al quadro del detto Conservatorio . . . 675

# Collegio di Musica in San Sebastiano o S.Pietro a Mojella.

Garlo Conti.—Sun nasctis un Arynon—Suos prim stabul di ticineza medicio — Sun dandeza per la mesia-suoi masatati Furno, Tritis, Fenaroli. Zingarelli.— Mayer— Stadii classici.—Suoi frutti, Le Trappe in Francosio.— Beasin e Zingarelli.—Altro opero: Missatropia e pentimento, rappesentiata per un'antera stagione, cavation di Busgio, di Cariste—Altro opere per Roma » Barlo IIIfortito — Altro di Parino del Parino di Faltati, l'Olimpia, suo merito, ul gran finale — Gierano Share calla Scala—Cantata pi busto di Moti-

| Musiche chiesastiche-Conti ritorna in famiglia, sposa       |
|-------------------------------------------------------------|
| Luisa Villa - Suo metodo di contropunto Socio ordi-         |
| nario dell'Accademia di Napeli-Spei studii privati -        |
| Maestro del Collegio-Suoi discepoli-Seconde nozze-          |
| Inpo del 1848 - Tarantello-Presidente dell'Accademia,       |
| Segretario perpetuo- Filantropia del Conti- Abbando-        |
| · na il Collegio: vi ritorna - Conti cavaliere-Sua ul-      |
| tima infermità, sua morte - Lutte generale- Lettera         |
| del Mercadante-Solenni funerali-Biografia-Sua per-          |
| dita sensibile-Conti maestrino di Bellini-Pregi della       |
| musica del Conti-Santini e Lancia-Iscrizioni 677            |
| 1. Composizioni di Carlo Conti esistenti nell' Archivio del |
| R. Collegio di Napoli 699                                   |
| II. Altre manzionate nelle diverse biografie 700            |

# APPRINDICE alla biografio Articolo del Giorgale del Regns delle Due Sicilie.

Nunt. I. Il Censore universale dei Testri .

|   | Num.    | н.    | Una   | letter | a di  | Mer    | cada  | nta   |      |      |       |      | 705    |
|---|---------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|------|-------|------|--------|
|   | Num.    | Ш.    | Ųna   | lette  | ra di | Ro     | inta  | all   | ank  | œe.  |       |      | 706    |
|   | Num.    | Į¥.   | Cna   | lette  | ra di | i Me   | read  | an le |      |      |       |      | ivi    |
|   | Num.    | ٧.    | Una   | letter | a del | H' au  | tore  |       |      |      |       |      | 708    |
|   | Iscrizi | one   | di Ş  | cheril | lo    |        |       |       |      |      |       |      | 711    |
| ¥ | incens  | io E  | Belli | aiA    | mişi  | zia d  | eli'a | ntor  | ере  | г Ве | llini | iI   | lasci- |
|   | ta-     | -Bel  | hni e | anta s | 18    | mesi   | St    | 18 6  | dusa | zien | e m   | usic | alo    |
|   | Alli    | eyo   | dell' | 240 J  | ater  | 70 s   | he f  | ia d  | isee | pelė | ψı    | Jon  | melli  |
|   | e P     | iccia | eni—  | Attest | ato   | del i  | Meni  | cipi  | o di | Cata | вліе  | —B   | ellini |
|   | nel     | Col   | legio | per o  | опсе  | NTSO - | — 8₁  | noi   | mae  | stra | Fuz   | me.  | Cen-   |

te, Tritto, Zingarelli - L'Haydo ed il Mozart - Amé Jommells, Paisiello e Pergelesi - Lo Stobet, and desideria d'imitarne la dolcezza - La Semiramide di Rossini-Sconforto del maestrino Belfini-Sue prime composizioni serie-Genio di Rossini-Belliui ha coscienza della propria individualità, la Norma - Arte rinnovata

Pubblico, Bianca e Gernando-Barbara-Bellini e Ro-L autore e Fétis - Barbò Bellan e Rubini nel duetto del Pirata Gualtiero ed Imogene - Gindi zin nella Gazzetta di Milano e dei Teatri - Il Pirato, giornali viennesi-Applausi alla Seala - La Straniera Una lettera de Bellini all antere - Riforma imisicale, canto Medaglia-Aneddoto tra Bellini e Romani -La Zuira - I Capulets ed a Montecchi, la strotta del 1º atto Giudinio di Mercadante Merito dell'opera - Insolenza del tenore Bontigli. Elogi della stampa musicale Bedica alla patria-Una lettera di Perucchini-Anselmo del Zio- La Sonnambula-Nota-La Norma, lettera sulla stessa di Bellini all'autore - Una lettera di Mercadante con una conclusione di Bellini. -In manmana alfin tu ses, la Casta Diva-Halévy-Pregi della Norma - Zingarelli la tenerezza delle lagrime-Pouein, i Veneziani II Petrarca dei suoni-Bellim a Napoli, gli alunni del Collegio l'onorano-Visite di Belline a Zingarelie - Bellim a Catania - Suo ritorno a Milano- Mercadante- La Bentrice di Tendis a Vennaia, infelieu successo-Lettera di Beliini-Conforti di Mercadante-Bellini a Londra, a Parigi-Bellini e Rossint-Guglielmo Tell, giudizio di Bellint, di Luigi e Federico Bacci - Umiltà di Bellini- Mayer - I Puritana, splendido successo - Le corone- La Legion d'onore-Pregi dell opera-Lettere di Anber, Gallemberg, Domgetti - Malattia di Bellim - Affetti di parenti e di amici-Sua morte-Onori Monumento di Marocchetti - Lettera di Mercadante - Funerali a Napoli-Altre musiche di Bellina Gaudizu-La poesia e la musica, potenza delle includie di Bellimi- Il recitativo - Finali dei pezzi in altro thomo - I crescendo- La strumentativa auto al canto Varingnolizo-Carattere di Visc. neo Bellioi 709 Composizioni di Vincenzo Bellini i a Listi nell'Archi vio del R. Collegio di Najoli

II. Altre menzionate nelle diverse biografie. . . 773

#### Dichiarazioni ed aneddoti

Al Islance—Dichterazioni nistorno del alemen esserrazione del sugora Anselmo del Zio — Ucreste da Alfestro — Il leatro Bellini a Portalba — Notiam sull'Ernanti — Lo spettro di Bellini — Rossini e Bellini en Paciani en Rellinie — Paciani — Bellini en 12 sono primi ameri — Il trasperto delle ceneri di Bellinia a Catania — Una dechiarazione informo alla stretta del finule del 4º atto del Pirata — Alcune osserrazioni interno ai giodizia di Arrano De La Fage su Bellinia — Ralazanos tra Bellini e Desiritetti—Aneddoti di Bellini e della Malibera a Lecra—Una lettera di Federica Office Rocci . 715

Luigi Ricci - Sua nascita e tendenza per la musica- Il violino, il cembalo, il compositore musicale-Discepolo di Furno, di Zingarelli-Messa a 4 voci, ammirazione di Beltini-Pietra Generali -L'Impresario in angustis--Scherzo con Zingarelli e Cantata in onore de questo-La Cena frastornata . L' Abate Taccarella, terzetto. Il Diavolo condannato a prender montie- La bella Gandelfi, amori del Ricci, disinganno a Sinigaglia-Viaggia a Venezia - Colombo . L' Orfanella di Ginevra, Il Sonnambulo, Ferdinando Cortez -- La seducente Eker-In-Annibale in Torino; la Favelli- Il Marchese Visconti-La Neve, Nota-Altre opere di Ricci-Be Villars-La Chiara di Rosemberg, pregi di quest'opera-Aneddote - Il Nuovo Figuro, entusiasmo - La Roser, Frezzolini e Zuccoli-Gloria ed amore-I due Sergenti a Milano - Un'Avventura di Scaramuccia, suo capolavoro-De Villars-La Brambilla, suo disprezzo ed umiliazione-Gli Esposti fecero il gigo d'Italia-La musa del Ricci-La Luna di miele - I Boniani - E Ber-Piere-Aneddeti di Verdi e Bellini - La Malibran-II Calannella a Napoli, trionfo e giore del Ricci-Napoli. suos incontri-Malpica-Chiero de Montalbano a Milano It Directors per amore a Napoli-Nuovi trionfi-Le Nouse di Piggro-Mozart- Ricci a Trieste-Rossing La Semiramide ... Mozart II Bon Greenaui-Rovesen ed intelleranza-Amoro fraterne - Catastrofe fumiliare-Le gemelle Stolz, toro qualità e pregi personali ed artistici... Sentimenti del Rucci... lloa visula... L'armadia - Rucci a Costantinopoli - Lo Scaramuccia, ovazioni-Ginseppe Donizetti-Messe-L'Amante di richiama per Torino-Il Birrajo-Il Diagolo a quattro -Guerra Danese-1848 -La signora Ricci-Separazione tra Luigi e Federico-Nuova famiglia -- Musiche sacre-Relazione di Dal Torso-La Messa pastorale, la Messa di Requiem - Pace fraterna - Crispino e la Comore. rappresentate in tutt' i teatre de'due mendi - La Festa di Predigrotta - Nota sulla fondazione del Tempio a Piedigrotta-Lettere di Ricci all'impresario, al necta-Novità di quest'opera-374 rappresentazioni consecutive-Parti dell'opera, prezi-Predigrofta a Parigi, lettera di Federico - Malinconia di Ricci --Ritorno alla cetra dei profeti-L'Uffizio della settimana santa-Miserere. Dies irae. Lamentazioni - Scuola di canto oc-e l'artista - Ricci, l'autore e Rossi a Venezia, a Praga-I tre Italiani festeggiati-L'Isola bella-L'addio-Il Diavelo a quattro in Trieste-li teatro l'Armonia-Acclamazioni seretine-Delirio-Manicomio di Praga-Il professore Köstl-Morte di Luigi Ricci-Finerali-Iserizioni di Handler-Monumento nel Teatro Grande-Il maestre Ruta-Ottime qualità del Ricci-Suo umore gaio, sua trina ammirazione, suoi giudizit - Allievi-Indinendenza di animo: modestia - Società filarmonicodraugmatica di Trieste - Composizioni-Ritiro domestico - Scope per cui scrisse Le Nouse di Finaro -Gin-

| <b>—</b> 2240 —                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dizio del Dal Torso—Alcune pecche — La scienza del pedanti:—Un verso di Orazia—Donizetti e Ricci. 837 1. Composizioni di Laigi Ricci esistenti nell'Archivio del R. Collegia di Napali |
| Angelo Ciccarelli - Sua nascita, sua disposizione per la                                                                                                                               |
| musica, suei primi studii a Lanciane - Giaeni-La fi-                                                                                                                                   |
| glus del sottintendento Corcioni- Organani e De Gior-                                                                                                                                  |
| gio-Invito della Coroioni a Napoli - Gasparo Selvag-                                                                                                                                   |
| gi-Crescentini - Zingarelli - Invito a Dresda per le-                                                                                                                                  |
| zioni di canto-Masstro della corte sassone-Doizaver-                                                                                                                                   |
| Due Messe-Caterina di Guisa-Composizioni varie per                                                                                                                                     |
| camera-Composizioni chiesastiche ivi                                                                                                                                                   |
| <ol> <li>Composizioni di Angelo Giccarelli esistenti nell'Archivio</li> </ol>                                                                                                          |
| del R. Collegio di Napoli 893                                                                                                                                                          |
| H. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                                                                                                        |
| Michele Costa Sua nascita, sue disposizione musicali                                                                                                                                   |
| Il padro primo suo maestro, poi Furno, Tritto, Zinga-                                                                                                                                  |
| relli, Crescentini-Messa per monaca- Il sespetto fu-                                                                                                                                   |
| nesto, Il delitto punito — Dixit e sinfonie — Il Careere                                                                                                                               |
| d'Ildegonda, Malvina-Costa a Birmingham, a Londra-                                                                                                                                     |
| Quartetto- Valente direttore d'orchestra- Malek-Adel                                                                                                                                   |
| a Parigi-Lettera di Carafa-Bon Garlos-Teatro ita-                                                                                                                                      |
| liano a Covent Garden-Oratorii-Articolo da Birmin-                                                                                                                                     |
| gham-Cantate-Sir Michael Costa-Inno al Sultano -                                                                                                                                       |
| Inno per la nascita di Guglielmo a Berlino - Decora-                                                                                                                                   |
| zioni cavalleresche del Costa 894                                                                                                                                                      |
| l Composizioni di Michele Costa esistenti nell' Archivio                                                                                                                               |
| del R. Collegio di Napoli 901                                                                                                                                                          |
| R. Altre menzionate nello diverso biografie                                                                                                                                            |
| Giuseppe Curci - Tra i maestri di canto è annoverato -                                                                                                                                 |
| Natali di Curci- Inclinazione da bambino per la mit-                                                                                                                                   |
| sica -Sua ammissione al Collegio di Musica, suoi mae-                                                                                                                                  |
| stri Prima Messa Domine Deus alla moda Zinga-                                                                                                                                          |
| relli-Apostrofe-Altre composiziom chiesastiche-Un'                                                                                                                                     |

ora da prajasse—Altre opere teatrali—Inshella—Carrie Denustini—I Proventus a Trinio, Il Bon Benderio e l'Urogano a Venezia—Perrucchim e Vulluti —Romanum—Masterio di cando a Vinnan—II Romanziare capoletano—La Principenas Schuvaloff—Alliere del Carrie—Carre a Pestal—Suò integgi—Carci rivago il potre a Barletta—Alfonso d'Aragone en Nipoli o parchè non fa eseguito — Bano—Carri insegna lingua francesc—Pressure denseithe — Musiche serre, Okraine o Miserrers—Promesse all'autore di dua autografi. 903 Componinio di Giuspipe Corre cuistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli 914 Altre monicolato selle divere biografia. ivi

Federico Ricci - Nascita e prima educazione nella musica-Suoi studio al Collegio-Bellini-Brevetto di maestring-Prime composizioni-Amore fraterno-Ilu meso di permesso- Gl'indivisibili- Federico nea ritorna al Collegio-Spoi studii a Roma-Il Colonnello, Monsieur der Chalumeoux-Orazio Vernot-Note -Altro opere testrali-Lode alle donne-La Gabussi-Altre opere-Cantate - Accompagnamento a getto d'acqua muto -Gusti sostani per la musica - Vallombra di Ricci ed I Crociati di Verdi a Milano-Ricci a Parigh-La Contessa Merlin-Canto di Ricci - Lablache, Vernet, De Villars-Altre onere. La Griscida, coro di doene ripetuto semuro-Opero composte da Luigi e Federico-Lore mede di studiare e di comparre-L'unipersonalità nell'opera Crispino e la Comare - Altre opere di Federico-Fraschini-- Dure condizioni dei compositori in Italia-Lette cel mondo del palcoscenico-li fumo della gloria nel maestro-L'utile esclusivo dell'editore -I trattati internazionali-Silenzio di Federico-La musica dell'avvenire-Parele di Morandi --- Il D'Arcais--Wagner-Sebastiano Bach, suoi imitatori-Carlo Botta-Federico Ispettore di canto alla scuola di Pietro-

| - 2242                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| burgo-Suo ritiro dal teatro-Morte e resurrezione di                                                          |
| Ricci-Altre compesizioni, La Marchesina-Cantata -                                                            |
| Ricci Cavaliere-Dopo 45 anni, Una follia a Roma-                                                             |
| L'Impresario Bagier-Traduzione della Follia-Arturo                                                           |
| Heulhard- il Teatro dell'Ateneo-L'Avenir National-                                                           |
| Le Constitutionnel-L'Epoque-L'Indépendance Belge-                                                            |
| Journal de Saint-Pétersbourg- La Liberté- Le Moni-                                                           |
| tear L'Opinion Nationale La Presso libre Le Siè                                                              |
| cle-L'Union-Articoli di altra Giornali-De Villars-                                                           |
| Partitura al Collegio di Napoli-R. Commissario de No-                                                        |
| vellis, tettera-Risposta di Ricci-Propagatore di pret-                                                       |
| ta scuola di canto-Speranze 916                                                                              |
| I. Consposizzoni di Federico Ricci esistenti nell'Archivio                                                   |
| del R. Collegio di Musica 946                                                                                |
| H. Altre menzionate nello diverse biografie ivi                                                              |
| azero Rossi-Sua nascita e tendenze musicali-Alusno in                                                        |
| S. Schastiano-Nota an Conservatorii-Suoi maestri-                                                            |
| Composizioni per suoi compagni-Opere testrali-Doni-                                                          |
| zeiti-Il Disertore Suizzero a Roma-Altre opere tea-                                                          |
| tralı — I Falsi monetarii— La Malibran—L'Amelia—                                                             |
| Ganto e ballo-Leocudia, felice successo-Russi a Ve-                                                          |
| racrux-Concerti pubblici-Maestro al Messicu-Opere                                                            |
| tradelte in Ispagnuolo-Lavori chiesantici- La società                                                        |
| -de'cinqueCorso di recite-Attività ed affetto di Ros-                                                        |
| st-La guerra del 1838-ll Rossi all'Avana-Marty-                                                              |
| Lealtà e generosità di Rosse-Isabella Obermayer Ros-                                                         |
| si—La febbre gialla—Nuovo viaggio—Ritorno di Rossi—Grata menoria nel nuovo mondo— Opere rimoder-             |
|                                                                                                              |
| nate-Altre nuove opere - Direttore del Conservatorio<br>di Musica a Milano - Sventure in famiglia - Speconda |
| moglie- Terze nozze-Melle altre opere- Accademic                                                             |
|                                                                                                              |
| che l'enerarono Pregi del Ressi come educatore<br>Altre qualità : 948                                        |
| I. Composizioni di Lauro Rossi esistenti nell'Archivio del                                                   |
| R. Colleges de Napoli                                                                                        |
| se conclus at nahou                                                                                          |

| 11. Altre menzionate nelle diverse biografie 961            |
|-------------------------------------------------------------|
| Errice Petrella - Suoi natali-Primi studii in San Seba-     |
| stiane -La tastiera di buece d'arancia - Maestrini-         |
| Moestri-Proposta d'un'opera teatrale a 16 anni-Op-          |
| pasizioni — Il Diavelo color di rosa -Andaces fortuna       |
| junat - Ruggi, Zingarelli - Una doppia ricompensa -         |
| Raimendi e Fioravanti Il Giorno delle Nozze; Pulci-         |
| nella morio e non moria-Alire opere-Compensa-10             |
| anni di silenzio - Mercadanto - Leonora; Le Precau-         |
| sions, rappresentate un anno intero-Elogio del Gior-        |
| nale ufficiale-Elena di Tolosa, Marco Visconti-Ver-         |
| diPacıniPatrellaAltre opere Inno a Vittorio                 |
| Emmanuele- Altre opere-Teatro Petrella a Lecco-             |
| Tre maniere di comporre di Petrella 962                     |
| Onorificenze di Petrella 971                                |
| 1. Composizioni di Errico Petrella esistenti nell' Archivio |
| del Real Collegio di Napoli 972                             |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 973            |
| Giuseppe Lillo-Son nascota-Primi rudimento o vocazio-       |
| ne per la musica-Ammissione gratuita al Collegio di         |
| Napeli —Suoi maestri — Pianisti —Lettera di Claudio         |
| Conti Messa, Dixit-La Moglie per 24 ore, Il Gio-            |
| sello, Odda, Rosmunda, Il Conte di Chalais— Note —          |
| Domizetti — Caterina Cornaro e Maria di Rohan, La           |
| Moduts, L'Osteria-Disamina-Altre opere-Lillo mao-           |
| stro de pianoferte-Ispettore al Collegio-Il Mulatto a       |
| Torino-Lillo a Parigi, suoi parenti, onori- Caterina        |
| Howard-Altre opere senza successi-Giudizio dell'au-         |
| tore — Lillo maestro di composizione e contropiinto al      |
| Collegio - Lillo al Manicomio di Aversa - Ritorna al        |
| Collegio-Utili avvertimenti agli allievi-Sua merte-         |
| Solenni esequie- Dono dei fratelli al Collegio- Liffo       |
| socio di diverse Accademie-Sue conoscenze letterarie        |
| -Lettera dei fratelli fallo-Lettera del R. Commissa-        |
| rin de Novalles                                             |

I Composizioni di Giusoppe Lillo esistenti nell' Archivio del R. Collegia di Napoli. . . . . . . 988 If Altre mentionate pella diverse butgrafia . . . 989 Notamento della musica che i signeri fratelli Lillo banno regalata all' Archivio di questo R Collegio-Autografi di Giusenne Lillo-Musica di Glasuè Lillo-Stampe c copie-102 volumi di musica di autori diversi . Ivi Salvatore Sarmiento-Sua nazelta-Accademia data a 13 anni in Palermo-Suni studii-Gratnite ammissione al Collegio-Suoi maestri-Prima oporetta Valeria la Cieco... Altre opere teatrali in Italia, Guillery de la Trompette a Parigi, gran successo-Sarmiento maestro della R. Camera e Cappella...Suni predecessori...Archivio di musica della R. Cappella- Musiché chlesastiche di Sarmiento, Gran Meses funebro, Concorco, Morta, 201 1. Composizioni di Salvatore Sarmiento esistenti pell'Archivie del R. Collegio di Napoli . . . . . . 995 Il. Altre menzionate nelle diverse kingrafie . . . ivi Nicola de Giosa-Sua nascita-Dijettante di flauto-Gratuita ammissione al Collegio-Bongiorno-Maestrino di flauto....Suot maestri di partimento od armonia sonata e contropunto-Bonizetti-Sue composizioni diverse: Preshiers. Juna Sunsbram Due aperate diverse. La fantesca-Discorso con Mercadante-Dscita del Collegio-Le Case degli Artisti-Detrattori - Giudizil di Fioravanti e Bidera-Pelice risultata - Eloina - Il maestro Siri e de Giosa - Sfida - Pecche osservate in Elvina Molinari-Bon Checo-Casaccia- Don Checco & San Carlo-Alire opere, L'Arrivo del signor Zio-Polemica tra Brofferio e Regli-Ouattro opere non mai rappresentate-Il Bosco di Dafue-Muxica vocale ner camera-Cariche del de Glosa-Musiche chiesastiche-Socio di diverso Aceadomie-Schizzo del de Guesa. . 1. Composizioni di Nicola de Giosa esistenti nell'Archivio

dei R. Collegio di Napolt . . . . . . . . 1004

II. Altre meaticate melle diverse hispania. 4005 dienseppe Panone — Son auxidi — Jobo — Gratiulia anmissione al Cellegio — Primo chè — Mestrias — Susi meestri in pianoforte, partinocolo e contropusto — Donientii, Mercaciata — Prima compositioneelle — Mesan, Vaspere; due Sinfonia — Issue pol riccrimento di Itania — Pracida finante pe I Gone di Gellemberg — Il Merchese Albergati — Altre compositioni di morito — Il Figio delle schere pel Condo-Escentori — Elrifad di Salema a San Carlo — Direttora del IR. Teatro—Altre opere teatrile - Musiche Chiesatiche. 4006
1. Compositioni di Giusoppo Paudoe esistenti nell'Archivo del IR. Cellegio di Napoli.

II. Altro merriennite nelle diwerse biografie. 4014 infished Ratta-Gen unseits.—Grutilia smuniscone al Collegio — Suoi maestri — Studii col Conti-Consigli del Mercedonia.—Ritu volontiri onel (4888—Inno patriotto pel earnéwhie di qualif anno — Altro Inno ta Lambarilia sulle parcole di Cappoct, gran usacease.—Norara—Suo ritiro e solviulino—Opero didassellide—Loranizia, Jilmen di Vitray—Gantsta—Gin Album di Ruts—Misare lattera del Vitray—Gantsta—Gin Album di Ruts—Misare lattera della della consultata della cons

Gackano Braga — Sas markia — Il Oppolende di Gilla-Norra—La Deuthana d'Altri – Ben grainita amminissa al Collegio—Bussi, Parisi, Ruga;—Il primo violoneello rella sinfenia la Seniranside—Meradante—Altri userari del Berga—Mesarinos del 4 anni—Carlo Conti— Letters di Braga all'auter—Anno Termo—Prima apera, Alira pel Fondo—Goncerto al Fizzendini—Da Firvere a Vienna-- Conserto-- Consecute - Quartett. di Hupto di alli-ri-Giusoppe Stansin-- Generopita Brassin-- Rossini-- Rossini-- Consecuta di sommi nell'atte - Rossini-- Braga a Landri-- I grandi rattitari nel politia del Diece Braga a Landri-- I grandi rattita in el politia del Diece di Wellington -- UE stella di S. Garnasso per Venna. Il Ribratto per Nopoli-- Dea Roma musicati a Pratipa Braga mestro di canto-- La Mendicante, Mornite, Ruy-- Bras, non naccara Tappersantata, Gli Aurenturia-- Galipole -- Brassini Brassin

Paolo Servao — Sua naucita — Fitalellia — Princo uggio di Sunti — Gratuita amussico al Collegio — Promisione della tromba — Pariti, Conti — Prinsa Menza — Altre compositioni chiesastiche — Nei 1848 vibestario nella G. N. di Yapoli—Suo riturno al Collegio—Lira — Proposter — Princo mestrino— Discovera di Forti, Ciembritiate Pergeleri — Cratorio— La Duchesse di Goise perisone— Concerni del Servao — Caricho del Servao al Collegio, ai Terrati di Napoli — Siriolosio Omaggio a Mercadonte—Gran Mensa di Repuis—Inno al Re per IE— sposizione Marituma— Control di Servao . . . in

II. Aire menzonate nene overse nograue . voos-Silppo Marchetti.—Natali.—Deletiante di musica.—Ammissione al Collegio — Suo maestro— Grata memoria per Conti — Insegnament del Conti — Disposizione delle voci—Armonia .—Lettera di Marchetta a Santuia — Centife

Ja Varano a Torino, successo-La Demente-La Traviata di Verdi. Nota-La Demente riprodotta in Roma ed to Jesi- Una caduta di Marchetti- Il Paria-Musiche per camera -- Suo fratello Raffaele -- Marchetti a Milane - Marcelliane Marcello-Giudizio sul Paria -Un nuovo soggetto - Giulietta e Romeo sul Shakspeare-Sette rannresentazioni a Triesta, a Milano -Gonnod-Prognostics and merito di Marchetts-11 Bun Blas-Promesse dell'impresario della Scala -- La Forza del Besting di Verdi- Gli Ambrosiani- Il Rus Blas a Firenze- Sue posto d'onore- Trionfi in molte città italiane-A Napoli Marchetti dirige l'orchestra-Onori di Marchetti- Scrive Gustavo Wasa - Nota sulla imitaziane della musica straniera e sulla individualità ita-I Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archi-

 Composizioni di Filippo Marchetti esistenti nell'Archivio del R. Collegio di Napoli.
 Attre menzionate nelle diverse biografie . 1049
Luigi Vespoli — Tritto maestro di Evangelista Vespoli

Natali di Luigi—Tendense municali—Su entra al Gallegia—Anime gonili—Cartter concentraci-Pato gratuito — Paria, Russo, Mercadente uni mestri — Zolo nello statio della musica—Il terzetto del Travia-to—Ilt Gere di marinari—Mestrini successori di Servia—La Ganotte pel R. Teatro del Fando—Esculari — Pezzi favorite progi di questa musica—Vespoli, Ricci, Doniaciti, Ressini—Inspectoria — 12 statio prinanderte—Indugardagne per l'arte (Compositone di Luigi Vespole sessioni cell Archirio del Compositone di Luigi Vespole sessioni cell Archirio del

Sua entrata nel Collegie—Centrobasco—Suu maestr—
Prime composizioni—Il primo atto del Traviato—Suoi compogni in questa composizione—Messa a S. Groggio dei Convest—Cantanti —Ecolina —Aitre musiche per

camera e chiesa- Luisa Strosss a San Carlo- Selvangis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054 1. Composizioni di Ernesto Viceconte esistenti mell'Archiwee del R. Collegio di Napoli . . . . . . 4056 Erannio Gammieri- Natali- Gras trasporto per la musica-Suoi studii in Campohasso-Entrata al Collegio-Busti - Cantante in erchestra-Posto gratuito - Suoi maestri-Concertatore a Pietroburgo- Maestro di canto-Sue tendenze per la composizione-Il Chatterton-Bardare e Pinto- Tragedia greca- Madama Barbot-Successo dell'opera, articolo di George Max, altro del Courrier Busse- L'Assedio di Firenze dal romanzo di Guerrazzi -- Versi dei Cay, Pinto-- Besideris dell'auto-I. Componimenti di Brennio Gammieri esistenti nell'Archi-II. Altre menzionate nelle diverse biografie . , . ivi Clandio Conti-Sua nascita-Tendenza musicali- Entrala al Collegio e posto gratuito-Parisi e Mefcadante suoi maestri-Idealità de sentimento del Conti-Maestrino-· Metodo rezionale rarissimo nei musicisti - Conti buon maestro di cento-R Traviato-Core di Corsari-Musica religiosa piacevole e richiesta- fino di gala, 4859. Messa e Credo a Gravino. Inno-Pance linena alla palestrina-La Scala santa- La Figlia del Marinaro, incoraggiamento-- Successo dell'opera al Tentro Bellini-Rosica sacra e per camera-Inno pel Principe di Napoli-Elegia per Meyerbeer - Passiene per la musica per camera - Memorie dedicate a Mercadante - A se stesso, parole di Leopardi - Antonio Tari - Affetto del Conti nel Collegio-Conti cavaliere . . . . ivi I. Composizioni di Claudio Conti esistenti nell' Archivio del R. Collegio di Napoli . . . . . . . . 1070

Il. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 1071

## Supplemento alle biografie del R. Collegio

- Nicola Formazini—Naziali—Amnisainen in S. Schaziano.
  Parno, Titto e Eugardii usui mastiri—Maro
  Musiche chicantiche—Capomusica nel 1º Ragmon-to
  Stimati e Grantieri G. R.—Oth genutic imputate; Lie
  matrinamie per maticine; Liebuscoti is imputate; Le
  Volena acidire—Direktora cella benta di San Carlo—
  Roberts di Gestanza—Direktora all'Allorga de Dueri
  Altro ciriche o musiche per i cercola lapettore di
  strumenta il Gollegio—Matica militara Stumentak—
  Generatora: Benta funder Musica per balli a San
  Carlo, chemastica per canora—Medicarità del ForCarlo, chemastica per conora—Medicarità del For-
- Francesco Stabile— Mascila e tendense per la munica— Ammissione a S. Sebestiano— Suo imastri- Mesare e Verpers per S. Marcellino— Lo Sposo al lubro- Masciro da canto e pianoforte—Pelenira a S. Carlo—Suo ritorno in patria e percibi, o cho vi fucussa—Altra opera per S. Carlo— Monio i vi
- Giovanni Moretti— Nascita— Entrata al Collegno— Suss atudii— Posto gratuito— Maestri— La gisia dei sudditi, Il premio della Rosa, La Strega, Lo Spiruto noll'Ampolla, L'Eredità di Pulcinelle, La Fidanzala ed il Car-

| <u> </u>                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| latano, I Due Forsati-Applausi- Il collegiale-Altre<br>opere teatrali, Il Policerpio- Direttore a diversi tea- |
| tri-Maestro di canto e contropunto-Medestia. 1979                                                              |
| 1. Composizioni di Giovanni Moretti esistenti nell'Archivie                                                    |
| del R. Collegio di Napoli 1081                                                                                 |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 1082                                                              |
| Paolo Fabriaj - Natali-Islinto musicale-Ammissione al                                                          |
| Collegio di S. Sebastiano Il controbassoPoste gra-                                                             |
| tuite- Zingarelli- Musica chiesastica- La Vedera di                                                            |
| un vivo al Teatro Partenope Altre opere teatrali                                                               |
| Cav. Santangelo-Fabrizj direttore della musica all'Al-                                                         |
| bergo de Poveri - Tentativi per la fondazione di un                                                            |
| nuovo Collegio di Musica nell'Albergo dei Poveri -                                                             |
| Il quale Collegio fu considerate pei come altra scuela                                                         |
| esterna del Collegio di S. Pietro a Majella-11 Cav. de                                                         |
| Zerbi-Riforme-L'elemento giovine-Cariche del Fa-                                                               |
| brizi ed onorificenze - Musiche chiesastiche-Protezia-                                                         |
| ne del ministro-Fine di Fabrizj 1083                                                                           |
| 1. Composizioni di Paolo Fabriej esistenti nell' Archivio-                                                     |
| del R. Collegio di Napoli                                                                                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                               |
| Raffaele Giannetti- Natali-Primi studii letterarii-Vece                                                        |
| di soprano- Boccetti- Proibizione di cantare- Studii                                                           |
| musicali- Ammissione al Collegio di Napoli- Lanza,                                                             |
| Ruggi, Donizetti suci maestri - Dono al Municipio di                                                           |
| Speleto e premio che ne ottenne-Il teftore-Cimarosa                                                            |
| e Busti suoi maestri-Crescentini-Salve Regina al re-                                                           |
| pertorio del Collegio - Mercadante- Hessa e Dizut-                                                             |
| Gilletta; La Figlia del Pilota; La Colomba di Barsel-                                                          |
| tona - Musica per la festa di S. Giacomo Composi-                                                              |
| zioni per camera-Due opere tentrali non ancora rep-                                                            |
| presentate                                                                                                     |
| I. Composizioni di Raffaele Giannetti esistenti nell'Archi-                                                    |
| via del R. Collegia di Nanol. 4000                                                                             |
| vio del R. Collegio di Napoli                                                                                  |
| The same measurance metric atteres biodistic 1632                                                              |
|                                                                                                                |

Achille Pistilli - Suoi natali - Ammissione al Collegio e mesto gratuito....Suoi maestri... Composizioni chiesastiche-Mercadante-Il finto Feudatario: Rodolfo da Brienza: Matilde d'Orton: La Condoliera di Venezia-Mediaere compositore pianista-11 fizlio a 13 appi di belle speranze e sua morte-Mania di Pistelli e morte-Musuche chiesastiche sul gusto teatrale . . . . 1091 I. Composizioni di Achille Pistilli esistenti nell'Archivio II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . 1096 Panlo Savoja, fielia di valentissimo musiciata-Posta eratuito al Collegio con esamo particolare-Suoi maestri-Composizioni chiesastiche - Sinfonie - Capemusica nel 3º Reggimento Svizzoro e G. Reali-Esamunatore-Un Maestro ed un Poeta - Tunidezza del suo carattere-Musica ner la festa di S. Giacomo-Canomusica della G. Nazionale-Direttore della banda nel Teatro S. Carla - Introduzione all'opera Cristianella - Sinfonia-maress di Mercadante trascritta da Savoia . . . ivi I. Composizioni di Paolo Savoja esistenti nell'Archivio del 11. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Giovanni Zoboli, nato da egregio musicista - Posto gratnito al Collegio -- Suos maestri -- Composizioni chiesastiche - Sinfonia e cora per la Casina di Belazes -Credo ledato da Rossini- Opere teatrali-Manstro all'Albergo - Ritaro - Zoboli in Ariano . . . 2000 I. Composizioni di Gievanni Zoboli esistenti nell'Archivia del R. Collegio di Napolt . . . . . . 2002 II. Altre menzionate nelle diverse biografie . . . ivi Riassunto nel Collegio R. di Musica in S. Sebastiano e S. Pietro a Maiella con note al quadro. . . 2003

<sup>(\*)</sup> Per masserienza fipografica nella numerazione delle pagine, dal numero 1090 si è passato al numero 2000.

Moestri compositori allievi della scuola dei Conservatorii
de Napoli.

| Domenico Soarlatti , allievo di suo padre Alessandro —<br>Suoi studii in Roma con maestro Gaspari e Pasquini—<br>Primo gravicembalista— Irene — Amieo lettore—55 a- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rie-Musichta Haendel-Cantate di merito-Il Tesoro                                                                                                                    |
| dei pianisti-Opere teatrali -Musica religiosa -Mae-                                                                                                                 |
| stro di cappella in Valicano—Amileto—Narciso rappre-                                                                                                                |
| sentato-Suoi viaggi-Ritorno a Napoli -Adolfo Has-                                                                                                                   |
| se-Scarlatti in Ispagna maestro di coste-Osorificen-                                                                                                                |
| ze-Sua morte Ultime composizioni facili Suo me-                                                                                                                     |
| rito riferito dal Fétis 2011                                                                                                                                        |
| I. Composizioni di Domenico Scarlatti esistenti nell'Archi-                                                                                                         |
| vio del R. Collegio di Napoli 2016                                                                                                                                  |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie ivi                                                                                                                    |
| Giacomo Gordella — Una lite di suo padre Girelame con                                                                                                               |
| Garofalo per compenso-Natali e primi studii musicali                                                                                                                |
| di Giacomo-Merito-Sue opere buffe rappresentate in                                                                                                                  |
| molte città italiane-Annibale in Capun pel teatro S.                                                                                                                |
| Carlo-Altre opere teatrali-Maestro alla R. Cappella;                                                                                                                |
| al Collegio-Direttore di musica al teatre massimo-                                                                                                                  |
| Cantate-Opere chiesastiche-Merte 2017                                                                                                                               |
| 1. Composizioni di Giacomo Cordella esistenti nell'Archivio                                                                                                         |
| del R. Collegio di Napoli 2020                                                                                                                                      |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2021                                                                                                                   |

Michele Cardis—Nobilt di stali—Zéucaisce militare— Piacer pet la muisca — Pini stalii cel manusca pet in stalii cel manusca Parti e cen Ruggi—Operatte muiscali che ammainen i me ingeno- La Musicamenia scritta a Praigi—Soldato di Murat—Prigionire a Campolanece — Sendre del Re-Caplane in Scilia—Aliii centi-Campagne—Son ricerne dla muisca — Il Vascello i Cecidente al 18-nob. Le Golonia certifica-Geriella di Verena di Pardo. Le Golonia certifica-Geriella di Verena di Pardo. Le Golonia certifica-Geriella di Verena di Pardo. d quest'opers—Altre opere catrali—Ses neomeax ia lazia da Parigi — Le Volte de Canter, gran duet-to—Rassian rivale ed anico—Elegio di Ressimi—Altre mole opere teatrali in Francia—Direttore del Giunasia della muista multare—Altre catricà; conci — Rimproveri a Carafa qual limitatoro, e come — Autografi — Carafa anico di Rossiati, ammiratore di Bellini—Sea severilà coli maestri francesi—Rittattò di Carafa. 2024 I. Composzioni di Nicolelo Carafa cistenti nell'Archivo del R. Collegio di Napoli I. Altre mensionate nolle diverso biografie. 2025

# CELEBRI CANTANTI

Gaetano Majorano- Il Caffarolli-Suoi poveri natali- il piccolo contadino e l'organo- Caffaro-Felice organizzazione musicale-Evirazione-Primi studii di Majorano-Sua ammissione al Collegio-Perpora, suo metodo-Cinque anni di studii su un feglio di carta-Saspetti-Risultate-Caffarelli al teatro Valle in Roma-Entusiasmo- Simpatie-Fortuna-Gl: spadaecini-Caffarelli in Napoli - Una corsu a Roma ed un bravo a Gizziello-Successi splendidissimi a Londra-Ricco ed enerato ritorna in Italia - a Madrid, Vienna e Parien -La tabacchiera d'ero de Luge XV e le 30 tabacchiere di Caffarelli -- Il ritratto del Re si donava si soli ambasciatori-Nota-Il brillante ed il passaporto-Il Duca di San Dorato-60mila lire di rendita -Il nalazzo al vico Carminello a Toledo-Un'orgogliosa iscrizione-Canasso-Morte del Caffarelli-Pregi suoi-Farinelli e Gizziello-Insolenza ed orgoglio di Caffarelli-Un brano di lettera di Metastasio. . . . . . 2039

Carlo Broschi—Sua patria, quale?—Perchè venisse dette Farinelli - Nebiltà e povertà? -- La caduta! -- Le istorielle degli esirati si somigliano tutto -- Dubbu risul-

tata della exirazione-Fortuna del Farinelli-Discensio del Porpora - Prima cantata in casa Farina - Prima cantata al pubblico nell'Angelica e Medoro - Opinione contraria-Il ragazzo fa la sua prima comparsa a Roma nell'Eumene - Il trombetta ed il cantore- Burney marstro del Farmelli, se vero ?- Il canture Bernacchi il re dei cantanti - Farinelli canta a Vienna, a Venezia, a Napoli-La celebre Test-Suei vizggi diversi in Italia ed Austria - Un consiglio di Carlo VI.-Il cantante più patetico-Ricco, va a Londra-Suo fortunatissimo incontro - Serata al palazzo di Saint-James-Luigi XV, dono del suo ritratto di brillanti e 500 luiei- 25 anni in Ispagna - Il canto vince la malincenta di Filippo V-II favorito del Re-Triboniet-II primo ministro di Spagna-Onmione di Bocous-Accorgimento di Farinclli-Carattere generoso e nobile-Aneddoti -Farmelli ed il sarto-Carlo III e Farinelli-II celebre cantante ed il cortigiano - Meditazioni nel palazzo a Bologna - Visite di forestieri - Farinelli e Benedetto XIV-Pianoforti e ritratti conservati da Farinelfi-Le storico Martini - Morte di Farinelli . . . . 2048

Génechino Centi—II Gizziello—Cagioni efelt aus evirarione—Boti della voce di Centi—Benence Gizzi macstro suo — Escordi II Gizziello con l'Artestere a Roma, pei a Napoli, a Londra — I de he tastri rivali divanuti formidabili — La vicinanza del Parinello—L'Acklitti on Sciero al S. Carlo di Napoli—Di chi fossa queste sunsica—Pregi di Caffreilli e di Gizziello parincolari—II denos del Re di Pertogallo per la pasterale cantata da Gizziello — Ritiro e carità del Gizzello — Sus morte prematora .

prematura (Ciuseppe Aprile — Sun nascuta — Oscurità dei suoi primi anni-Allievo del Conservatorio de Turchini — Brillatte carriera nei teatri d'Italia e Germania — Pregi del suo cante-Maestro di Cimurosa — Soffeggi melodiesi - Ignorasi quando murisse . 2005

Composizioni di Giuseppo Aprile esistenti nell'Archivio del Real Collegio di Napoli . . . . . . . . 2066 Luini Lablache- Nota di schiarimenti-Rivoluzione francese - Nebiltà di casate - Commercie con le Indu-Nascita di Luigi- Il Terrore-La Francesca Lablache e la bandiera della Repubblica Napoletana--Inno di Cimarosa - Ruffo - Il tavolato del teatro del Fondo -Morte di Dunort-Presentazione degli artisti repubblieani all'autorità-Pene loro inflitte- La handiera bruciata - Lo zio di Luigi is America - La governante presso la Principessa d'Avellino - Munificenza di Grusenne Napoleone - Fortuna dolla famiglia Lablache-Luigi studia il violino, il controbasso - L'abbassamento di voce-La voce di basso-Il maestro Valente-Il teatro nel Collegio-Lablache buffo nella Contadina bizzerra-Fuga di Lablache dal Collegio-Ritorno al Coltegio - Le sconnatina alla Lablache-Real rescritto-Povertà di Lablache espulso dal Collegio - L'amicissimo Croffi - Nota - Il cantore del teatrino di pupi -Lablache a S. Carlino- Felice successo-L'artista Pirolti poi sposa di Labloche - Suoi salutari consigli al marito-Da Palermo a Milano-Purezza di pronunzia-Lablache a Laybach - Captante della Real Cappella a Nanoli - Trionfi a Vienna, a Nanoli - Cantanti della gala 12 gennaio 1826 - Lablache nella Bianca e Gernando di Bellini ed in altre opere - A Parigi al Tentro dell'Opera italiana, di nuovo a Napoli e viceversa, poi a Londra-Elegio di Lablache, vero intersetre di Rossini-Errico VIII nell'Anna Bolena, Oroveso nella Norma-Se possano imitarsi i genii dell'arte-Secondo Rossini tre erano i veri genii del canto-Lablache sommo nell'arta- Ottime qualità del suo spirito-Lablache a Pietroburgo- Lodatore di Napoli nell'arte- Grande in tett' i generi di musica- I parlanti--- Lablacho, la Giuditta Pasta e la Malibran - Innovatore dell'opera lirica — Rectalivi declarati. — L'autore al pianoforie con Luigi. — Colaro del Carlo de Parigi. — Colaro del Carlo de Parigi. — Colaro del Carlo de Parigi. — Colaro de Carlo de C

# APPENDICE alla precedente biografia

Incentro di Luigi Lablache can Giuseppe Napoleone-Le tabacchiere-Il cieco sonator di violino-Le Camelie di D. Posquale - L'udienza reale a Capedimente-Lablache scambiato per un celebre nano-Lablache, la Regina Vittoria e l'Imperatore Alessandro-Kissingen, 2098 Raffeels Mirate- Sua nascita- Grande sua attitudine per la musica-Carabella suo maestro-Sua ammissione al Collegio - Il violino, il concertista, il seprano - Crescentini e Mirate-Il Miserere di Zingarelli- Il peste gratuito--- Cambiamento di voce: i gorgheggi-- La cavatica di Giuseppe Lillo - Un secondo esperimento -Scuola del Busti-Triste presagno di un medico-Mirate tenore al Teatro Nuovo, a S. Carlo-Lablache lo scrittura per Parigi-Mirate in altri teatri d'Italia-A Vienna; di nuovo in Italia-Suo ritiro dall'arte-Vi ritorna per la Virginia - Una corona di Mirate a Mer-

# GIUNTE ALLA PARTE SECONDA

| Avverteges                                                    |
|---------------------------------------------------------------|
| Gaetano Andreozzi - Sus nascita - Aluano della Pietà dei      |
| Turchini, discepolo di Jommelli-Cantate e duettini-           |
| La Morte di Cevare, Bajanet, L'Olimpiade-Aitre opere          |
| teatrali per l'Italia o Pietroburgo — Quartelli —Altre        |
| opers-Giovenna d'Arco ultima-Insegnamento del can-            |
| to-Sua moglie Anna dei Santi di Firenze, artista-Un           |
| 16-Sua mogue Anna nei Santi di Firenze, artista-un            |
| viaggio a Pilnitz-Una notizia funesta, rassegnozione-         |
| Seconde nozze - Indigenza - La Duchessa di Berry-             |
| Progi di Andreozzi                                            |
| 1. Composizioni di Gantano Andreozzi esistenti nell'Archi-    |
| vio del Real Collegio di Napoli 2124                          |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2125             |
| Francesco Ruggi-Sua nascita-Sua educazione musica-            |
| le-Maestro della Città di Napoli - Opere tentrali se-         |
| rie e buffe-Musiche chiesastiche-Regalo di 84 auto-           |
| grafi al Collegio-L'Oratorio pel catafalco del 1815-          |
| Maestro delle figlie di Re Murat-Maestro di canto al-         |
| l'Educandato de' Miracoli - Sua delicatezza - Rispetto        |
| ed amore per lui-Socio in luogo di Cottrau-Maestro            |
| di contropunto-Famiglia di Ruggi-Opinione di Em-              |
| manuele Rocco sulle musiche sacro di Ruggi ivi                |
| L Composizioni di Francesco Ruggi esistenti nell' Archi-      |
| vio del Real Collegio di Napoli 2131                          |
| H. Autografi di Ruggi donati e depositati nell'Archivio. 2132 |
| Luigi Niccolini, fratello dell'architetto Antonio Primi       |
| studii in Firenze, poi in Napoli con Sela, Tritto e Pai-      |
| siello- Cantata- Musica per bulletti di San Carlo -           |
| Maestro della cappella di Livorno - Musica sacra -            |
| Marte Presi                                                   |
|                                                               |
| I. Composizioni di Luigi Niccolini esistenti nell' Archivio . |

| Suoi primi atudii musicali Ammissione al Conservato-             |
|------------------------------------------------------------------|
| rio di S. Onofrio-La prima sua opera, La Figlia stra-            |
| regante-Altre opere teatrali-Molta musica sacra. ivi             |
| I. Composizioni di Giuseppe Niccolini esistenti nell' Ar-        |
| chivio del R. Collegio de Napoli 2138                            |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2139                |
| Giuseppe Mosca - Sua nascita - Educazione musicale nel           |
| Conservatorio di Loreto-Sua prima opera Siloia e No-             |
| dens a Roma- Altre opero molto rappresentate in di-              |
| versi teatri d'Italia ed a Parigi - Sua morte - Mosea            |
| senza genio creatore - Il walzer dei Pretendenti de-             |
| łuci.                                                            |
| 1. Composizioni di Giuseppe Mosca esistenti nell'Archivio        |
| dol Real Collegio di Napoli 2142                                 |
| <ol> <li>Altre menzionate nelle diverse biografie ivi</li> </ol> |
| Luigi Mosca-Chi fosse-Suoi studii nel Conservatorio dei          |
| Torchini-Maestro accompagnatore a S. Carlo-Prima                 |
| opera L'Impresario buriato-Altre opere teatraliIn-               |
| segnamento del canto-Musica sacra-Sua morte. 2143                |
| L Composizioni di Luigi Mosca esistenti nell'Archivio del        |
| Real Collegio di Napoli                                          |
| II. Altre menzionate nelle diverse biografie 2146                |
| Gluseppe Bornaccini-Sua nascita-Sua educazione mu-               |
| sicale în Roma, în Napoli — Composizioni scritte nel             |
| Collegio - Ritorno in Ancena sua patria - Cantata                |
| Album - Musica sacra - Direttore di quel tentro-Sun              |
| prima opera a Venezia-Incentro di Bellini-Ida, I due             |
| incogniti-Proponimento di non iscrivere per tentro-              |
| Insegnamento musicale a Trieste-Una Cantata ed un                |
| regalo — Molti pozzi di musica per gli allievi di can-           |
| to - L'Assedio di Ancona del 1174 per la proclama-               |
| zione dello Statuto, 1861-Rinnuzia alle suo correbe-             |

Pensione di ritiro-Onorificenze di Bornaccini. . ivi

#### \_ 9969 \_

| Composizione de Genseppe Burnaccine menzionate nelle di-         |
|------------------------------------------------------------------|
| rerse biografie                                                  |
| Salvatore Agnelli-Sua nascita-Infantih commozioni nel            |
| sentire la musica- Sua educazione al Collegio di Pa-             |
| lermo- Morte del padre-Seconde nozze - Ammissique                |
| al Collegio di Napoli e suoi maestri-Favori largitigli           |
| da Zingarelli-Prima opera I due Pedanti-Altre ope-               |
| re-Agnelli a Marsiglia-Un articolo della Gazette des             |
| Etrangers-Musica chiesastica-Certificato di Rossini-             |
| Parale di Donizetti - Cromwollo non potuto rappresen-            |
| tare a S. Carlo-Ritorno di Agnelli in Francia. 2152              |
| 1. Composizione di Salvatore Agnelli esistenti nell'Archivia     |
| del Real Collegio di Napoli 2155                                 |
| II. Altre menzionate nelle diverso biografie 2156-               |
| Emmanuele de Roxas - Sua nascita - Studii militari -             |
| Entrata al Collegio di S. Pietro a Majella L'ebos-               |
| Concorso pel posto gratnito- Allievo di Belpasso- Il             |
| baritono alla scuela di Busti, di Crescentini - Studii           |
| di composizione - Commediola rappresentata a Vico                |
| Equensa- La Figlia del Sergente, libretto di Ruta-               |
| Duetto Di te si susurra-Musica sacra -Opera semi-                |
| seria Ruta-Morte del padre-Roxas maestro di canto-               |
| Suoi discepe l-Musica per camera-Pregi del suo in-               |
| segnamento ivà                                                   |
| I. Composizioni di Emmanuelo de Roxas esistenti nell'Ar-         |
| chivia del R. Collegio di Napoli 2159                            |
| <ol> <li>Altre menzionate nelle diverse biografic ivi</li> </ol> |
| Conclusions - Parole del Manifesto Se l'autore abbia             |
| raggiunto le scopo-Ciò che egli ha praticato per con-            |
| durre a fine l'opera - Una seconda edizione 2160                 |
| Riassuato delle tre diverse categorie-Quadro sinettico-          |
| Note al quadro 2162                                              |
| Indice alfabetico dei maestra compositora e celebra can-         |

2169

#### Notinie su i teatri e sui poeti melodrammatici napoletani.

Teatro della Commedia vecchia - di S. Bartolomeo - Sue gloriose rimembrance-La chiesa la Graziella-La commedia firica, opera speciale dei Napoletani-li Tentro della Pace -Nosocomio della Pace - Libretti testrali esistenti nell'Archivio del Collegio...Trinchera...il Testro dei Fiorentini: vi sì rappresentavano commedie sonemusle, poi rannesentazioni melodrammatiche, indi opere buffe. Onivi si producevano i giovani compositora dei Conservatorii. Oggi vi si rappresenta la prosa. -Alberti-Il Teatro Nuovo. Vi cenitavano gli artisti di San Carline , poi fu cedute a compagnie lombarde di prota, in seguito di musica- Il R. Testro S. Carlo-Sua costruzione-Restauri interni per l'architetto Fuga -- Modifiche per l'architette Niccolini -- Sipario di Mancinelli - Relazione interno a muesto tentro- Nota intorno all'ordine civile di S. Gennaro-Altre opere di Carlo III - Il Carasale apre una galleria dal tentro alla Corte in tre ore --- Descrizione del Testro S. Carlo---Misura o paragone tra la Scala e S. Carlo-II frostespizio-L'accademia dei Cavalieri-Figurazione interna-I sei ordini di nalchi-ll naico reale-il nalcoscenico-Sua antica lunghezza-La tela della soffitta dinieta da Giuseppe Cammarano-Teatro S. Carling, antico teatro sotto S. Giacomo-Altro costrutto col nome di S. Carline, vi cantò Lablache-Decadimente di questo textro-Tentro del Fondo, Il Fondo della senarazione dei lucri poi teatro Mercadanto-Epoca della sua costruzione-Sue diverse destinazioni-L'impresario Trisolini-Quali rappresentazioni dovrebbero farvisi-Restauro del 1848-Teatro S. Ferdinando-Sua edificazione e ner chi 9-Sun forma ed uso- Teatro della Penice-Sua fondazione,

Trath: FLORESHMATICI- Teatro S. Severino - Suo sito e espienza - Rappresentazioni e compagnie - Compagnie di rusemanza-Compagnie di musica o professori usciti da miell'orehestra-Cantanti che acquistarono grido-Opere scritte per questo teatre-Sua fine -- Il Teatro di Messocannone fondato da chi e quando e perchè-Saa formo-Emulo del textro S. Severino nel 1846-Rappresentazioni ivi eseguito-Compagnia dei figli del maestro de Luca-Società Pilermontea-Epoca e luogo della sua fondazione - Orchestra diretta da Giaseppe Festa-Inaugorazione -- Inno all'Armonia di Zingarelli e diretto dall'autore-Altre rappresentazioni-Dilottanti di queste Società, divenuti clotti artisti-Altra Filormonica: grandi concepti eseguiti, uno in onore di Mercadante - Sinfonia dell'autore, Coro del maestro Serrao-Opere in proca italiana e francese-Melodrammi nuovi-Teatro al Vico Nilo, rappresentazioni in prosa ed in musica . . . . . . . . . . . . . . . 2190

LIBRETTISTI - Angelo Poliziano - Niun progresso reale in questo genere di letteratura fino al secolo XVIII - Miglioramento del teatro drammatico - Nota, giudizii di

Luigi Galanti intorno agli scrittori dal secolo XV al XVIII, da Torquato Tasso a Metastasu e Mattei-Scrittori di meledrammi buffi e di commedie buffe-La masobera del Pulcinella -- Grandi istrioni del secolo passato-Condizioni del teatro tragneo nel secolo XVIII-Brano della prefazione delle opere di Giambattista Lorenzi-Il teatro in musica nel secolo XVIII mestrueso-Silvio Stampiglia, Apostolo Zeno, l'allievo del Gravina-Altri scritteri napoletani non migliorarono le condizioni del teatro-Triochera rompe il guado, pone in iscena caratteri singolari o graziosi-Le sue commedie sono satire-Il Notaio Antonio Federico: suoi drammi migliori, ma di azione monotona e di poce interesse-Fecondità delle idee di Notar Antonio Palomba-Altra tentativi di Macchia e Signorelli per la buena commedia-Superiorità del poeta Giambattista Lorenzi versatissimo nell'arte - Contemporanei del Lorenzi - Altri scrittori fino a Salvatore Cammarano- Opere di queste autore -- Maestri che si sone serviti di lui--- El De Ritis-Emmanuele Bidera, coetaneo al Cammarano, sue opere-Raffaele d'Amhra, sue opere per musica-Pietre Salatino - Marco d'Arienze, sue opere e suo ingegno - Domenico Bolognese, poeta concertatore dei R. Teatri, sue opero-Leone Emmanuele Bardare-Almerindo Spadetta-Leopoldo Tarantini, suoi eleganti libretti-Altri molti scrittori- Scarsezza attuale di buoni libretti-Che cosa devrebbe fare un buono[scrittore per musica. . . . . . . Numero complessivo delle opere rappresentate nei diversi

FINE DEL SOMMABIO.



#### - 2263 -

INDICK DE QUADRI SINOTTICI.

10 Abolitò 16 Allievò

50 16 Allievo 52 13 sibene

67 31 entrarne

70 16

71 2 Generals

93 25 ducati 30

|                   | Gristo pag. 258                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                   | " " di Sant'Onofrio a Capuana " 356                                             |
|                   | n - della Madonna di Loreio . » 538                                             |
|                   | » » della Pietà de' Turckini . » 671                                            |
|                   | Collegio Reale de Musica, negli edifizii                                        |
|                   | n Sebastiano e San Pietro a Majella . 2003                                      |
| em del            | le tre diverse categorie 2162                                                   |
| E ALPAS           | SETICO                                                                          |
| 77E 931 T         | TEATRI E SUI POETI MELODRAMMATICI NA-                                           |
| POLITAN           |                                                                                 |
|                   | NERALE                                                                          |
|                   |                                                                                 |
|                   |                                                                                 |
| ERR               | ATA CORRIGE                                                                     |
| ERR               | ATA CORRIGE  In voce di leggazi                                                 |
|                   |                                                                                 |
| Linea             | In voce do loggasi<br>Giacomo Tritta Giacomo Tritto                             |
| Linea<br>14       | In voce do loggasi<br>Giacomo Tritta Giacomo Tritto                             |
| Linea<br>14<br>12 | In voce di leggasi Giacomo Tritta Giacomo Tritto Francesco de Feo Francesco Feo |
|                   | lem » lem » lem pel di Sa dem del crapai                                        |

avvenuta nel 1861 stesso

Allievo

sebbene

entrare

Manfroce

di ducati 36

avvenuta si 4 febbraio 4863

#### -- 2264 -

|        |           | 2204                    |                           |
|--------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Pagina | Lunea     | In vece de              | feggast                   |
| 108    | (an mota) | Appendice n. 20         | Appendice n. 27           |
| 123    | 19        | della                   | dalla                     |
| 13t    | 8         | spingere                | spegnere '                |
| 152    | 14        | giusto                  | gritsta                   |
| 152    | 25        | peciali                 | speciali                  |
| 154    | 20        | dalla                   | della                     |
| 162    | 92        | Segretario              | Segreteria                |
| 169    | (in nota) | marzo del 1739          | nel 1743 a 1744           |
| 172    | 28        | Ni si occuper           | s' occuper                |
| 173    | 7         | que tons les            | que de tous les           |
| 173    | 15        | e de area               | et de moi                 |
| 175    | 11 .      | Enfemia di Messina      | Eufemio de Messina        |
| 175    | 28        | Longarido               | Sangaride                 |
| 187    | 12        | Official                | Oficleide                 |
| 229    | 29        | nel 1789                | nel 1689                  |
| 232    | 2         | Artasersc               | Artaserse scritta in Roma |
|        |           |                         | nel 1731, poi rappre-     |
|        |           |                         | sentata in Napoli al      |
|        |           |                         | Teatro S. Bartolomes      |
|        |           |                         | nel 1732                  |
| 253    | 23        | Composizioni di         | 1.º Composizioni di       |
| 275    | 3         | De Feo                  | Feo                       |
| 277    | (in nots) | Miscrere in Geselreutte |                           |
| 285    | 1         | Composizioni *          | 1 ° Composizioni          |
| 319    | 7         | nel Duettmo H mie ben   |                           |
|        |           | quando verrà            | quando vervà?             |
| 336    | 30        | Fischietti              | Fischetti                 |
| 338    | &         | Porpora forse accelse   | Perpera accolse           |
| 344    | 20        | Ipermnestra             | Ipermestro                |
| 348    | 17        | del Cardmale Arcivesco- | del Nunzio Apostolico     |
|        |           | ve dı Napolı            |                           |
| 371    | 21        | Resdale c Lucio Papara  | (dopo Papereo e nel 1738  |
|        |           |                         | Carlo sl Calvo            |
|        |           |                         |                           |

|        |                       | - 0044                     |                                                                                                |
|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagina | Lines                 | In vece di                 | leggasi                                                                                        |
| 379    | 12                    | Rosdale 1737               | (dopo Rosdale) Carlo il                                                                        |
|        |                       |                            | Culvo 1738                                                                                     |
| 387    | 18                    | Gruseppe Emannete          | Ginseppe Emmanuele                                                                             |
| 403    | 19                    | diciassottesimo secolo     | decimettave secolo                                                                             |
| 421    | 12                    | Luigi Bracco da prima      | e la Brasco da prima                                                                           |
|        |                       | donna                      | ធំ១ភពង                                                                                         |
| 445    | 1                     | dopo dodici anni           | dopo undici anni                                                                               |
| 460    | 7                     | Composizioni di            | 1°. Composizioni di                                                                            |
| 464    | 9                     | Altre menzionate           | 11.º Altre menzionate                                                                          |
| 533    | 13                    | (dopo la Figlia dell'Ar-   | Maria opera seria San                                                                          |
|        |                       | esere) Napoli 1834         | Carle 1835                                                                                     |
| 551    | (2ª heta)             | Arioso nel recitativo del- | Arioso nell'Africana                                                                           |
|        |                       | l'Africana                 |                                                                                                |
| 558    | 14                    | a tutto il paese           | all'intero paese                                                                               |
| 613    | 14                    | ın eta di annı 62          | în etă di anni 72                                                                              |
| 615    | 8                     | da Giovanni Salina         | da Giovanni Salum                                                                              |
| 619    | 11                    | all'età di undici anni     | all'età di quindici anni                                                                       |
| 637    | 2                     | ı primı prımı              | ı primi frutti                                                                                 |
| 667    | 12                    | Andronica                  | Andronico                                                                                      |
| 667    | 12                    | Nectori                    | Nittoert.                                                                                      |
| 667    | nel <sub>1</sub> NB., | la Medes, la Statira       | Medea e Virginia nel<br>1851, la Violetta nel<br>1852, Statura nel 1853,<br>e Polagio nel 1857 |
| 683    | 9                     | con cori e senza           | con cori e sempre accom-<br>pagnati                                                            |
| 683    | 15                    | alla psù serena            | alla più severa                                                                                |
| 688    | 31                    | Magnetti                   | Magnetta                                                                                       |
| 848    | 21                    | de Pontigras               | Conte de Pontiguy                                                                              |
| 857    | 11                    | 1846                       | 1847                                                                                           |
| 805    | 10                    | Detzaver                   | Detsaver                                                                                       |
| 900    | 34                    | per la nascita del Re      | pel natalizie del Re                                                                           |
|        |                       |                            |                                                                                                |

| -      |       | — 2266 —                   |                                               |
|--------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Pagina | Lines | In vece di                 | leggasi                                       |
| 914    | 17    | Composizioni di            | 1.º Composizioni di                           |
| 961    | 3     | Composizioni di            | 1.º Composizioni di                           |
| 961    | 22    | Altre menzionate           | II.º Altre menzionate                         |
| 1035   | 16    | anno 1880                  | 1870                                          |
| 2174   | 102   | la seguente notizia        | le seguenti notizie                           |
| 2194   | 25    | cadute 1871                | caduto 1870                                   |
| 2215   | 13    | Musica                     | della Musica                                  |
| 2223   | 13    | at Conservatorio di G. C.  | dei Poveri di G. C.                           |
| 2225   | 22    | Debora e Sistara           | Debora e Sisara                               |
| 2227   | 11    | centodieci ripetizioni     | centodieci rappresenta-<br>zioni consecutive. |
| 2229   | 32    | Allievo di Loreto          | Allievo del Conservato-<br>rio di Loreto      |
| 2238   |       | 1.º Altre menzionate.      | H.º Altre menzionale                          |
| 2239   | 30    | Teatro grande              | Teatro grande in Trieste                      |
| 2245   | 4     | suoi maestri in pianoforte | suoi maestri di pianoforte                    |
| 2245   | 32    | sinfonia la Semiramide     | sinfonia della Semira-                        |



F frees



#### CONDIZIONE

i, injena per espatient komente, e a comita affecto a or presente fricicolo, sarà recolutta con la massima estra ed centraza tipografica.

gase 63 eguna. E apera antera casterá de sa - 1 relimen (l. 10 a

Ogal Impense and Law Latting pagebile. If offimongo in Najoni, Per la revonur e per Fortigo de spolitione. Setro records de anolado an lea Contra

to see marrie som a series dealt transit

Le contribut a famo in Napol potono Luditire da o a Enforce formal or en Telesco, 2003, le mella provi el all'extere pressa i d'etributuri del provento present